



# LE RIVOLUZIONI

# DEL REGNO DI NAPOLI

NEGLI ANNI 1647-1648

B L'ASSEDIO DI PIONBINO E PORTOLONGONE

# DI GIO. BATTISTA PIACENTE

DETTATA MEL 1618 - 161

LA QUALE PER LA PRIMA VOLTA VIENE IN LUCI

SUL MANOSCRITTO

RTOLOMEO LIPARI CENOVESI

TRANCHITEVA MELL" ANNO 1786

corredata di annotazioni storiche e documenti

STA POBB

FIFOGRAFIA DI GIUSEPPE GUERRERA

Strada Latilla num. 7 e 8

13

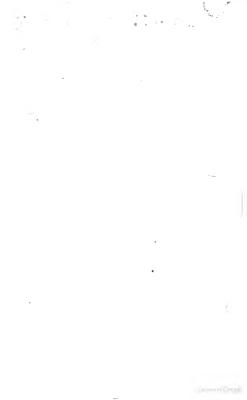

#### IN OMAGGIO

#### DI GRATITUDINE E DI AMORE

AL DILETTO NIPOTE MIO

## MARCHESE DI TOVERENA GIUSEPPE DE GOYZUETA

PER ANIMO NOBILE E VIRTUOSO E PER CORTESIA DI MODI

IN PUBBLICA ESTIMAZIONE TENUTO

DI QUESTO LIBRO

IL CUI ANTICO MANOSCRITTO

DONANDOMI

M' INCITAVA AD ANNOTARE E STAMPARE

LA EDIZIONE CONSACRO

#### AVVERTENZA

Essendo corsi degli errori di stampa, preghiamo i lettori a tener presente la errata-corrige posta in fine del libro.

# PREFAZIONE DELL'EDITORE

Tornato a quelli ameni studt dai quali erami dipartito pel corso di ben quattro lustri durati in pubblici uffizt, ò volto il pensiero a mettere insieme qualche povero lavoro negli ozi tranquilli della vita privata. Confortava siffatto divisamento mio la grata rimembranza di quel favore che altra volta dagli amici mi venne fatto di procacciarmi intorno alla cdizione di cose forensi, e soprammodo poi nella impresa muovevami l'intendimento di arrecare alcun pro ai miei concittadini per narrazioni di patrie remote vicende, dalla cognizion delle quali un poco di bene ed opportuni ammaèstramenti ordinariamente conseguitano. Fu così che io posi mento ad eleggere tra svariati subbietti, determinandomi poscia a dare in luce il manoscritto che Giovanbattista Piacente claborava negli anni 1648 e 1649 sulle rivolture del Reame, le quali nel torno di quell'epoca, al dire del chiarissimo Carlo Botta, vennero suscitate da dolori pubblici, e cominciate da Masaniello con sincerità; sostenute dal furore, si continuarono dal Guisa con leggerezza, seguitandosi dall'Annese con furberia; c dissipate dal tradimento, furon concluse da Ognato con crudeltà. Laonde mi è sembrata tanto più conveniente la scelta di questa storica trattazione in quanto che, corredandola io di annotazioni e di documenti, svolti insienie al testo in libro di picciol volume, potca per fermo vagheggiar la speranza che questo sarebbe stato benignamente accolto, non

solo nel Napolitano, ma eziandio in altre parti d'Italia nostra, dappoichè al maggior numero dei colti e gentili italiani non può che di molto interesse ridondar la lettura di quei popolari tumulti, di quelle fazioni guerresche con varia fortuna combattute tra i regt e popolani, e di quei fatti memorabili che, in sostegno degli opposti partiti, in queste province, e massime in Napoli, si consumarono, allorchè alla riscossa delle moltitudini fu dato incitamento dalla mala signoria straniera, che con ogni maniera di tasse e di balzelli le popolazioni ridusse in miserrime condizioni. Nel mandare ad atto il mio proposito non mi à scorato il gran numero delle scritture pubblicate finora su gli avvenimenti medesimi, perciocche à pure i suoi pregi quella del Piacente, anzi, seeverando io i poetici , romanzeschi e passionati racconti di certuni , da quanto con sodezza da altri fu narrato , proficuamente ò tratto dalle scritture medesime tutto quello che affacevasi ad una benintesa compilazione di note, le divergenze possibilmente concordando, ed in fatto di giudizi sui principali attori, mi è paruto convenevole di allegare meno quelli recati in mezzo dagli storici sincroni di opposto politico colore, che il sentenziare in tempi posteriori del Muratori, del Parrino, del Giannone e del Botta. Della esistenza del manoscritto originale, per quanto io sappia,

Della esistenza dei manoscritto originale, per quanto io sappia, ono è venuta memoria insino a noi, ma di esso più copie in tempi diversi furon fatte, essendo un assai stimabile lavoro, non già per lo stile che è negletto e stentato, o pei giudizi che sono spesso troppo servilmento deferenti alla fazione spagnuola, ma si bene per la sposizione vera e minuziosa di fatti personalmento veduti o conosciuti dall'autore, secondo che egli nella sua prefizione manifesta, e per la narrazione aggiunta dell'assedio di Piombino e Portolongone, posto nel 1650 contro le armi di Francia. E che sia questa istoria di merito non poco ne fa pruova il vederla sovente citata da prestanti moderni scrittori, a capo dei quali piacemi di noverare il signor Michele Baldacchini che, nel suo libro elegantemente dettato sulla Storia napolitana dell'anno 1647, ra-

gionando di questa e di altre scritture diceva « essere opere di privati contemporanci che giorno per giorno con molta ingenuità notavano i fatti secondo che accadevano: modesti scrittori i quali si poteron forse, ma certo non vollero altri ingannare ». La copia dunque dell'opera che io metto a stampa è quella che or si possicde dal Marchese de Govzucta, la quale fu trascritta nell'anno 1786 dal genovese Bartolomeo Lipari con ortografia, meno ne i bandi, diversa da quella del seicento; e mi è stato proficuo nei casi di dubbiezza, per la più chiara intelligenza del testo, il confronto di altri esemplari, facendo tesoro della cortesia dell'egregio e dotto Scipione Volpicella, il quale, nel darmi agio ad csaminare quello ch'egli conserva (1), mi è stato ancor largo di consigli e di ammaestramenti: mi son del pari giovato della copia di proprietà del mio amicissimo Camillo Minieri, dalla quale, comunque essa non contenga che il solo primo libro e poca parte del secondo, pure ò tratto alcun pro, anche perchè vedesi annotata da un Emmanuele Palermo.

Fra tutto quello che leggiamo in libri svariati su i fatti memorabili dell'ardito popolano Tommaso Aniello d'Amalfi, e su quant'altro avvenne in queste napolitane regioni nei successivi anni 1648 e 1649, alcuna pubblicazione non avvi più compiuta e più erudita di quella fatta dal chiarissimo Marchese Angelo Granio Principe di Belmonte, non à guari mancato ai vivi, che nella cdizione del Diario del Capecelatro, tra il 1850 ed il 1854, vi aggiugneva del suo quasi tre libri di annotazioni e documenti. Età però che, senza trascurare quelle tutte cose che ne lasciarono scritte altri storici e cronisti, ò precipuamente tolto da questo libro l'ausilio migliore per la compilazione delle mie note, che concernono di preferenza i fatti del Masaniello dell'Annace e del Ghisa, e nelle quali mi son limitato a svolgere la sola parte sto-

- / Congli

<sup>(1)</sup> A pié del codice del Volpicella si legge: Nicolaus Palec aetatis suae annorum underigiati, consumpto novem mensium spatio in trascribendo ex proprio authore, opus hoc confecit duodecimo kalendas aprilis 1725,

rica e di crudizione. In esse ho stimato più acconcio il riprodurre proprio nell' espressivo dialetto del paese le parole più notevoli dette dal Masanicllo e da altri popolani, simigliantemente a ciò che nel testo dal Piacente si è praticato in riguardo a quelle dagli spagnuoli profferite, volgendo poi nell'italiana favella tutto quanto leggosi nell' idioma di Spagna, e così pure mi sono avvisato di fare per alcun documento altra volta pubblicato in lingua spagnuola. Intorno poi a tali note, ed ai documenti da me riprodotti proprio come leggonsi negli antichi esemplari, dirò di giunta, che mi son contenuto nella più rigorosa convenienza delle une e degli altri, scrivendo e pubblicando quello solamente che, a chiarimento maggiore del racconto dell'Autore ed in omaggio alla viridicità, era più utile e più opportuno a sapersi; ed ò inteso a siffatto studio per non far grosso il volume, e per non essere di ciò giustamente appuntato da quei generosi e cortesi che, in cinque province ove fui preposto al reggimento della cosa pubblica ed in altre ancora, anno sottoscritto in numero di circa ottocento, il programma di associazione, del che, cogliendo ora il destro, assolvo qui il debito di esprimer loro il mio grato animo.

È questa la esplicazione delle cause, del fine, o della orditura della modesta opera mia, e senza presumere che da essa possa per avventura venirmene una lode qualsiasi, mi reputerò satisatato abbastanza, ed il lavoro a grande misura mi frutterà, se i leggitori, e massime gli amici mici, prenderan diletto discorrendo le pagine di questo libro.

L' Envous Giuseppe Deutice Accadia.

# DEDICA DELL'AUTORE

#### ALL' ILLUSTRISSIMO

### SIGNOR SCIPIONE BANCELLOTTI

#### MARCHESE DI LAURO

L'astidua applicazione che lo sempre scorsi in V. S. Illustrissima allo studio dele cose curioca del mondo, e la liberta che godono i servitori della sua casa, m'hanuo somministrata occasione di comporre le Rivoluzioni del regno di Napoli, nelle quali quanta più mi sono studiato di essere indagatore del vero, altrettanto mi persuado d'insimarmi nell'affetto di chi legge. Ma perche dal primo giorno che fui, per grazia singolurissima fattami da Monsignor Lancellotti suo zio, abilitato agli onori del suo servizio, sacrificat itate le mie operazioni all'arbitrio di V. S. Illustrissima, io per mantenermi non meno nell'osservanza delle mie deliberazioni, che per interesse di rederte sotto la sua protezione illustrate dallo splendore delle sue stelle, el edeico a V. S. Illustrissima. Compiacicasi la sua generosa benigiti di gradire questo picciolo segno della mia devozione, e le faccio unilissima ricerenza.

Nota a 4 dicembre 1648.

Umilissimo Servitore

# PREFAZIONE DELL'AUTORE

# EDDEL BED A

Nell'anno 1647, in quel giorno medesimo che per cagione della gabella dei frutti ebbero origine le rivoluzioni del regno, io ritrovandomi al governo della Terra di Lauro fui di là a pochi giorni necessitato a partirmi. Ricoveratomi nella Terra di Somma mia patria, mi trattenui colà sin tanto che per opera di alcuni Ministri poco zelosi si videro i tumulti in aperte querre cangiati. Quindi a persuasione del Magistrato, che era dal Principe d'Ottaiano sollecitato a reudersi a devozione della Corona, fui costretto di trasferirmi nella città di Nola, e per il terrore che recavano a quella piazza le armi di Paolo di Napoli, venni spedito da D. Ferrante Caracciolo al Priucipe di Montesarchio, perchè si compiacesse di calare con le genti di Avellino a danno del popolo. Ritornato con nuove di speranze poco buone (perché si vedevano le cose del Re manifestamente piegare) fui, per comandamento di Mons. Lancellotto, mandato in Napoli, e nel viaggio vidi l'armata francese battere le mura di Castellammare, e combattere con pari fortuna la spagnuola. Quindi appena sbrioato, mi fu dal medesimo Prelato commesso, che trasferendomi in Roma, procurassi dall'Ambasciatore di Spagna un PLACET a favore del Maschese di Lauro suo nepote e mio siguore, acciò potesse senza pregiudizio della sua fedeltà partirsi per quella volta col passaporto del Duca di Ghisa. Giunto colà, portò l'occasione del mio negoziato

il rendermi consapevole di molti trattati concernenti alla massima di quella guerra. Creato il Conte d'Ognate per miovo Vicerè del reano, ebbi fortuna di ritornarmene seco; però arrivato in Napoli, perche Nola era frattanto caduta nelle mani del popolo, fui necessitato a non passare più oltre. Quivi conoscendomi affatto libero dalle armi nemiche, e da que' pericoli che poteva per cagion della guerra facilmente incontrare, m'insinuai con tauta applicazione a penetrare gli accidenti occorsi, e che tuttavia occorrevano fra regii e popolari. che parte dalle relazioni di Monsignor Nunzio, nella cui casa mi ricoverai, e parte dalle conferenze degli amici, divenni, se non del tutto partecipe di quauto si richiedeva per la descrizione di questa istoria, almeno così bene dei successi e delle pratiche più principali informato, che pochi incidenti restarono non conosciuti. Dagl'iucontri dunque di siffatti avvenimenti, e da molti altri, che per esser breve tralascio, appagandoti Amico lettore della mia diligenza, considera la sincerità della mia penna, e scusami della mordacità della lingua, il cui veleuo si vede oggi in tanta copia diffuso nei congressi dei cicalatori, che difficilmente potrò liberarmene senza che tu mi difenda. Viri sano

Nota 22 di dicembre 1648.

# LIBRO PRIMO

#### ARGOMENTO

Descrivesi lo stato della città e Regno di Napoli, l'oppressione del popolo e l'atttorità dei nobili illimitata - Sollevasi il popolo di Napoli sotto la scorta di Masaniello d'Amalfi per cagione della gabella dei frutti: si commettono varii ceecssi dai sollevati: riescono infruttuosi gli nfficii di molti Baroni per acchetarli-Muore D. Giuseppe Carafa; si perseguita il Duca di Maddaloni suo fratello-Giulio Genoino viene eletto per Consultore del popolo, il quale ottiene le sue pretensioni per mezzo del Cardinale Arcivescovo - Narrasi la visita di Masaniello fatta al Viceré, ed il giuramento di questi per l'osservanza delle cosc promesse -L'andata a Posilipo, la pazzia e morte di Masaniello - Nuovo tumulto del popolo - Il tragico fine di Giov: Serio Sanfelice, con le sciagure del Presidento Cennamo - Si raccontano il disterro del Genoino, e la pace seguita per opora di Francesco Toraldo - Si descrivono gli artificii usati dal Duca d' Arcos per insinuarsi nella benevolenza del popolo, e la lega conclusa dal Baronaggio --Comparisce D. Gio: d'Austria con l'armata reale, e si fanno varii discorsi sopra le cose correnti-Svaniscono lo pratiche dell'accordo, ed il Duca si prepara alla guerra.

Tra le più ricche e fertiil provincie d'Iafia, osservara il mondo con cochio non meno invidioso che piene di meraviglia, quelle del Regno di Napoli, il quale in tempo che tutta l'Europa era dalle armi di Marte ingombrata godere con fatal privilegio il heneficio d'una non interrotta quilete (se pure non sogliamo allogare nel rollo delle sciaque la necessità tollerate per cagione di un Re guerreggianto), vivendo non meno sicuro che lontano da qualtunque sospetto di guerra; como se gli eserciti stranieri, o non ardissero di assairio, e come più remoto degli altri, non fosse oggetto delle armi loro. Insuperbita di tanta fortuna la città metropoli del Regno, e mal soddisfatta in tenere per servizio di S. M. col proprio danaro le guerre lontane, tenò, come caricata di soverchie gravezze, esimersi da qualche peso che sosteneva per mantenimento degli escerdit regià. Avera il Regno nel Parsesse del presente per mantenimento degli escerdit regià. Avera il Regno nel Par-

lamento Generale, che nel fine del 1643 si fece in S. Lorenzo di Napoli (1), donato al Re undici milioni, pagabili nello spazio di sette anni, per mantenere gli eserciti che sosteneva in varie parti della sua monarchia, facendolo con espresse convenzioni non solo esente dagli altri pesi ordinarii, ma dagli alloggiamenti attuali e contribuzioni consuete, che solevansi pagare per conservazione delle squadre e delle milizie. Ma perchè in tal donativo non comprendevasi la città di Napoli in virtù dei privilegii, che la rendevano libera dalli pesi del Regno , soleva il Re per mezzo dei suoi Ministri , conforme le occorrenze che nascevano, richiedere di tempo in tempo da lei qualche equivalente sussidio, che similmente il nome di Donativo otteneva. Era, due anni prima che succedessero li tumulti di Napoli, venuto da Spagna a governare il regno il Duca d'Arcos, il quale, rappresentando la necessità del Re, ed esercitando gli atti della sua naturale destrezza, aveva per servizio della Corona ottenuto dalle Piazze di Napoli (2) un milione di donativo : ma comecchè era difficile il poterlo cavare dalle altre gabelle, che per le stesse cagioni erano troppo cresciute, si risolse col consenso delle medesime che se ne fondasse una nuova sopra la vendita dei frutti, dalla quale era agevole a cavarne il ritratto che ne desideravano i regii, per non essere ad altro peso soggetta (3). Si scopersero al principio molte repugnanze nel procurarne l'effetto, perché oltre ch'era da molti Cavalieri di cristiano sentimento abborrita, era generalmente ancora, come troppo perniciosa. detestata dal popolo, il quale se poteva in ogni altro affare essere fraudato dai nobili, in questo dei frutti non restava ingannato, mentre

<sup>(1)</sup> Edifizio di fondazione angiona celebratissimo per avvenimenti storici intorno alle vicendo del Regne e della città — Addimandarari Tribunale di S. Lorenzo, ove si rimiva il Parlamento generalo, ed in quella parte del fabbricato, ora adibita ad ufficio di Camera notariale, si tenevane le adunanze dei reppresentanti il napolitano municipio.

<sup>(2)</sup> Lo Piazze della città di Napoli, dette ancho Sedili, e che furone abolite nell'anno 1800, erano sei, cioò cinque nobili od una popolare. Ebbero nome di Nido, di Capuana, di Montagna, di Porto, di Portanova, e del Popolo.
(3) Secondo il Donzelli Partenope liberata, ed il Capacelatro nel vuo Diario.

<sup>(</sup>a) Secondo il Donzelli Partendpe Interdia, et il Capeciatro nei un common questo halzoli fa imposto con editto del 3 geningo 1637 e suggerimento di D. Carlo Spinelli fratella del Principo di Taria, e, como dice il Capecclatro, e opinione che ggi l'indusso a farno la proposta di Vicce, al Sedile di Rido ed alle altre Piazzo della città, nel fino di critare la ripristianzione del dazio di Recondo duesto per ogni folta di vino, che sarcholo stato per lui gravosissimo, essendo egli per contralizioni interessato nell'altro dario del primo ducuto a dotto e del rivrorasti in riscossione.

non vi fosse gabella; ma scorto finalmente che non vi era altro modo d'avere il danaro più pronto, furono, non so se io debba dire, o con la diligenza . o con l'artifizio d' alcuni , superale , ponendosi cinque carlini per cantaro sopra i frutti d'estale, c dieci sopra quelli d'inverno. Il capitale però di questi effetti fu venduto non più di 800 mila ducati ad alcuni particolari che , forse presaghi del nolabile vantaggio che doveva ridondare a beneficio del proprio comodo, avevano cooperato alla vendita seducendo, forse con mezzi peco onorevoli, la volontà di coloro che allrimenti sentivano (1). Pubblicatasi per la città la voce di questa nuova gabella, e ribultate, come abborrile dal senso comune, le opposizioni di quei patrizli che prevedevano i danni e lo ruine che da una tale imposizione dovevano nascere nel Regno, s'intesero immediatamente per la città varie lamentazioni e querele del popolo, dolendosi apertamente non meno di Andrea Naclcrio (2), Eletto di quella Piazza che l'aveva consentita, che della nobiltà che vi era concorsa. Si accrebbe magglormente l'indignazione del popolo contro costoro, perchè il Duca d'Arcos, che aveva presentito simili doglianze , desideroso di tenerlo guleto, si era più volte lasciato intendere, che egli non era per porre opposizione alcuna, dove non entrasse la soddisfazione del popolo , dalla facoltà del quale dipendeva la maggior parte del pagamento per essere in tanto eccesso più numeroso dei nobill. Fu ad ogni modo messa in esecuzione la conclusione delle Piazze, e, non ostante il continuo reclamare del popolo, se ne preso il possesso, ed incominciossi con ogni rigore ad esigere, fabbricandosi un luogo determinato in cui dovevano portarsi i diritti della gabella. Avvedutosi il popolo che erano riuscite infruttuose le istanze che continuamente ne aveva fatte con Sua Eccellenza (3), fece, bette-

(1) Tra i seduttori, cui accenna il Piacente, si fecero principalmente notaro il mentovato D. Carlo Spinelli ed il Consigliero Carlo Brancaccio, che grosso sommo di danaro collocato avevano su questa gabella — Vedi il Copecetatro.

(2) Da altri scrittori detto anche Nauclerio, il qualo, come fa rilevare il macheso Granito nelle soa occurate del crudito amatoriani ai Diàrrio del Capacelatro, fu poco accetto al popolo, sia percich nominato Eletto dal Duca di Medina sensa il conscrimenta di tutto il cottimo della città, sia percich non fa estranco al consiglio intorno alla imposiziono della gabella su i frutti; comunque in proseguo, per sommo offeretgiti dia possessori di terre in Procida, in Itachia ed in Pozzuoli, si fosso determinato a sollecitarne con tutto calore l'aboliziono—Vedi ancho il de Santis, Storia del tumulto di Napoli.

(3) Narra il Capecelatro nel Diario, cho recandosi un mattino il Vicerò ad ascoltare la messa nella Chiesa del Carmino, como per pio costume era solito di praticare in ogni zettimana, renne la sua carrozza circondata da numechè incerti fossero gli autori, correre varie voci per la città, colle quali preconizzavasi al Duca, che esso non era per sopportare una simile gabella nella quale non altro vi scorgeva che un evidente pregiudizio dei poveri. In tempo di notte furono attaccate molte cedole per le cantonate della città, con le quali similmente i popolari protestavano ai regii (1), che se non erano solleciti di trovare altro espediente per sovvenire Sua Maestà, sarebbe indubitatamente per nascere qualche tumulto. Nè clò essendo bastante a rimuovere l'ostinata volontà dei Ministri, arsero similmente in tempo di notte quella medesima barracca ch' erasi fabbricata per conservaryi i libri dell' esigenze, e per riscuotere i diritti della gabella (2). Questi e simili susurri , accompagnati al successo, fecero tale impressione sull'animo del Vicerè , che convocata la maggior parte dei complatearii loro disse, che trovassero espediente a soddisfare gli arrendatori della gabella, dai quali già aveva ricevuto il danaro, perchè egli era risoluto di compiacere in ogni maniera alle dimande del popolo, tanto in riguardo della giustizia, quanto per rimuovere tutte le occasioni che potessero partorire tumulto. Ventilossi più giorni il trattato, e fu finalmente non prima proposto che concluso, che se ne ponesse l'imposizione sopra

roa turba di popolani, i quali con grida e modi irrirerenti chiesero l'aboltica ne della more aghella. Per liberarii da quella geste, che semprejni minacciosa ingressava, promise il Vicerè di accogliere le reclamazioni, acusandosi che il balzello era stato imputot per opera della nobilità. Non ostante ciò rome meno alla sen parola, anti, per ischirera altre dimotizzioni di simil fatta, lacciando la Chiesa del Carmine prescelle per le sue pratiche religione quella di S. Maria di Lorete a Todelo, ora detta Madonna delle Grante.

(1) Autore di questi minacciosì cartelli fis în massima parte un tal Gian Inigie di Ferro di Sora, secondo scrire il Capecelatro, ed il marchese Grantio nelle annotazioni al Diarie ne fis conoscere , giusta i Decumenti Ierati dal cartegio degli agenti del Duca di Urbinio in Napoli e il rechirio Strepte in Intiano, che tra conifatti cartelli furvene uno nel quale simbologgiavasi la Sicilia che mammentara a Rapoli il motto renagelico: Exemplem enim dedi votivi, set sicule opportuni presentatione del pane gravi tunti multi erano avvenuti precedentamente in Palerno e di quasi tatta la Sicilia.

(2) Ció avrenne nella notte del 6 jugno essendosi messo fuoco ad una quantità di polever all'empo precedentemente collocata nella harracca, diesono il Capecelatro ed il de Santia, che tanto fa praticato ad insinuazione dello stesso Eletto Andrea Nasclerio con promessa di dec. 300 fatta all'escentore, il de Santis d'altiende narra, che un certo Giuseppe Palondo indusse Massanicilo dei un laice del Carnise, di none fra Savino, a dar faoco alla polvere p. la quale sotto l'abito di costui celatamente nellà harracca fa trasportata.

la rendita dei pigioni, e sopra gli effetti che possedevano i forestieri, tanto dentro della città, quanto nel suo distretto. Ad ogni modo queste deliberazioni, proposte e non messe in effetto, non acquetavano gli animi del popolo incliuato risolutamente a risentirsi, perchè sebbene si andavano da giorno in giorno assicurando di questa ottima volontà del Duca, si erano con tutto ciò con gli esempii passati tauto discreditati li Ministri del Re, che quantunque ne avessero sperimentati gli effetti avrebbero creduto, e di non aver conseguito l'intento, o che fosse poco durabile. Risolutisi finalmente i popolari di liberarsi da questo giogo, e far conoscere al mondo che l'autorità de' Principi dipende dall'ubbidienza de' sudditi, incominciarono primieramente alcuni male affetti al servizio del Re a suscitare con varii artificii qualche moto nella città, e disporre con varie ed imaginarie ragioni gli animi degli altri al medesimo parere. Dicevano costoro , che la nobiltà era salita in tanta grandezza, che era maggiore il dominio che esercitava sopra di loro, che non quello del Re, obbligandoli con l'usurpata autorità che tenevano a professarli più tosto idolatria che ubbidienza. Che insuperbita di tanto fasto, disponeva tirannicamente delle loro sostanze, come se il popolo fosse schiavo per natura, e non ad altro nato che ad acquistarle per essa. Che il donativo che facevasl al Re era al popolo, come più interessato in pagarlo, istrumento d'impoverirlo, ed alla nobiltà, come antrice del fatto, mezzo di conseguir mercede. Che quei medesimi pesi, che erano imposti da loro per sovvenimento della Corona, non servivano per altro che per ingrandire la fortuna de' nobili , perché parte se no facevano padroni con vantaggio di compre, e parte fraudando gli arrendatori introducevano le robe nella città, non solo per comodo di se stessi ma auco per uso di vendita, scemando con simile inganno tanto la valuta delle gabelle presenti, quanto quella delle future. Che non si doveva permettere che nelle conclusioni che si facevauo nelle Piazze per sovvenire Sua Maestà, o per altre occorrenze, dovesse la nobiltà coucorrere con cinque voci ed il popolo con una sola, perchè affascinato dai proprii interessi, e lusingato dalle mercedi che promettono i regii , cade il più delle volte la deliberazioni tanto degeneranti da se stesso, che in vece di sollevare la città, la precipita, permetteudo che s'impongano nuovi pesi, la maggior parte dei quali vien caricata sul dorso dei popoli. Che il danaro che si cava dalla gabella de' frutti non era stato situato sopra le carrozze e le pigioni delle case, perchè la nobiltà, che ne possiede la maggior parte, restava troppo interessata nel pagamento, e non avrebbe sofferto il vautaggio del popolo, che per tenerlo abbassato usa ogui artificio di non sollevarlo. Che la grandezza

de abdili originavasi dalla micdesima viltà del popolo, Il quale quanto più mostra codardia nel risentirsi, tanto più rende formidabilo la potenza de trannil che lo tengono soggetto; conforme con nobilissimo esempio si era conosciuto nella città di Palermo che nel difendero il suoi privilegii area mostrato spiriti più generosi che quella di Napoli.

Queste ed altre simili ragioni pubblicate glornalmento per la città accesero si fattamente gli animi del popolo, che ad altro non si attendeva che di trovare occasione di far novità, non con altro fino che di non volere risolutamente pagare la gabella del frutti. Ma lo difficoltà che insorgevano nell'originare il tumulto erano tanto grandi che l'effetto si abortiva prima del desiderio. Avevano con tal disegno alcuni acciticosi, e poco amici della quiete comune, riscosso da molti mercadanti ed artisti tre carlini per ciascuno, con pensiero di comparane una quantità d'arcbibugi e teneril per ogni futura occorrenza, conforme con segreta congiura avevano concertato fra di loro. Ma prima che ciò fosse posto in effetto volle Iddio dispositore di tutte le cose prevenire il disseni loro con movi accidenti.

Solevano li fruttajoli della città, comprati che avevano i frutti dai contadini, non solo pagare il convenuto prezzo al venditore, ma anco quel dazio che per la nuova gabella spettava all'arrendatore, il quale per tale effetto vi teneva persona deputata ad esigerlo nella medesima piazza del Mercato. Ora sdegnatisl costoro, o per il rigore che usavano gli esattori in esigerlo, o per il travaglio che loro apportava tal peso in pagarlo, fecero pubblicamente intendere che essi non erano per aver più cura di tal pagamento, ma che il venditore ne avesse pensiero per l'avvenire, il quale per non sottoporsi ancor egli a simile intrigo, che poteva ritardargli il ritorno con altri frutti il giorno seguente, rispondendo alle istanze del compratore diceva, che se si toglieva lo stile che si era nelle vendite passate tenuto, deliberavasi di non venire più a vendere wutti nella città. Per comporre una tale differenza si adoprò più giorni Andrea Naclerio, che era in quel tempo Eletto del popolo, no per ogni arte che si usasse non fu possibile di aggiustarla perché, tanto gli uni quanto gli altri, ad ogni altra cosa si sarebbero piegati che ad addossarsi tal peso per le cagioni poco anzi accennate.

Venne finalmente fra queste indecise discrepanze la Domenica 7 Iu-Pio dell'anno (637 nella cui mattina molti contadini della città di Pio zuoli si presentarono nella marina del Carmiue con una gran quantità di fichi per di là passarli in mezzo al Mercato, dore averano già designato di non portarli se il diritto della gabella non andava a carico del compratore, allegando l'uso c la consuctudine che si cra sin da principio osservato. Ma avvedutisi finaimente che le loro richieste, o non erano ammesse o che non potevano terminarsi, qual se ne fosse la cagione, si risolsero (giacché scorrevano le ore della vendita dei fichi, frutti troppo soggetti a marcirsi) di ricorrere, come fecero, al Reggente Zuffia, supplicandoio che come Grassiere della città dovesse favorir la giustizia della loro causa, nè dovesse in modo alcuno permettere che chi era cagione della grascia e dell' abbondanza che godevano i cittadini, ricevesse un tal pregludizio. Il Reggente, occupato forse in quel giorno in altri negozil di maggiore urgenza, o stimando difficoitoso il rimedio per aver presentito le differenze che vi erano, o che giudicasse che la tal particolare l'Eletto del popolo avesse maggior sufficienza di lui, gli scrisse un biglietto pregandolo che procurasse in ogni modo sopirle, L'Eletto, che dagli arrendatori e daiji medesimi contadini era stato distintamente informato del fatto. era già, prevedendo l'avviso del Reggente, arrivato alla piazza del Mercato, benchè con poca speranza di partorire bnon effetto, tanta discrepanza scorgeva in ambe le parti-

Giunto colà finalmente, con ordine più condito da prieghi che da altro, persuase i venditori a portare i fichi in mezzo alla piazza, allettandoli con qualche tacita speranza di voicre a favor loro decidere la differenza : ma venuti poscia al cimento della pretensione che avevano. e fatte caldissime istanze appresso di lui che si terminasse la lite conforme per il passato era stato solito di osservarsi, non fu mai possibile, per infinite ragioni che furono dall'Eletto arrecate, rimuovere i compratori dalla pugna intrapresa e persuaderli al contrario, abborrendo anche il vantaggio che nel rivendere offriva l' Eletto di farli godere. I Pozzuolani accortisi finaimente che erano già trascorse le ore del vendere, e che di momento in momento si andavano i fichi marcendo, disperati affatto di conseguire queilo che senza difficoltà veruna avevano altra volta ottenuto, si accesero di tanto sdegno, che, aperte alcune sporte di fichi, incominciarono rabbiosamente a buttarii per terra dicendo, che molto più profittevole ridondava ai loro Interessi il calpestarli coi piedi, che venderii con condizione di esser tenuti a pagare il dazlo all' arrendatore della gabelia, al dominio del quale non erano per sottoporsi in conto veruno. A questo atto così temerario, essendosi meritamente adirato l'Eletto del popolo, diede ordine che si chiamasse un Capitano di guardia per carcerarli, affine non solo di castigare l'offesa fatta alla riputazione di un tal personaggio, nel quale rappresentavasi il popolo di Napoli, ma perche una tale arroganza non dovesse agli altri per l'avvenire servir per esempio.

In quei medesimo tempo stava colà presente una considerabile mol-

titudine di ragazzi armati di cannucce con Tommaso Aniello d'Amalfi (1), il quale fattosi capo di quelli per avvalersene nel giorno della Madonna del Carmine, che doveva celebrarsi ai 16 del medesimo mese, li andava ogni festa istruendo all'esercizio di una finta battaglia (2). Or vedendo costni (era egli di condizione assai vile) una gran quantità di fichi sparsi per terra, e un libero campo di poterli senza ripugnanza ed a sua posta raccogliere, incominció immediatamente a mangiarne insieme con quei ragazzi e con altri che vollero abusare della prodigalità dei Pozzuolani. Indi accortisi della indegnazione dell'Eletto, che soprammodo si spiacque, e fatti satolli, incominciarono a tirargli dei fichi sul mostaccio, caricandolo di molte ingiurie, e pubblicandolo per autore di ogni loro male. Andrea, che nell'esser prudente non era ad altri secondo, e conosceva il pericolo che di momento in momento facevasi inevitabile, ridendo dissimulo le offese, e ricevendo per ischerzo le lngiurie, si ridusse pian piano, come se ad altro badasse, nella Chiesa del Carmine, e quindi montato in una feluca salvossi in Palazzo (3).

(1) Tommaso Aniello d'Amala cra un pescivendolo tanto povero che spesso riducevasi a spaceiare quella carta con la quale si usa avvolgere il pesce che va comperato in piazza. Nacque nel vico Rotto al Mercato in giugno del 1620 da Francesco, volgarmente detto Ciceo, e da Antonia Gargano, entrambi napolitani , e su battezzato nella parrocchia di S. Caterina in Foro Magno ai 29 di quel mese, secondo rilevasi da' registri della medesima rinvenuti dall' Abate D. Vincenzo Cuomo e dal signor Emmanuele Palermo. Della età di anni 21 tolse in moglie la giovine Berardina Pisa, povera anch'essa ma di aspetto assai gentile. I relativi documenti si leggono nel Discorso del signor Luigi Volpicella , Della patria e della famiglia di Tommaso Aniello d'Analfi, pubblicato nel 3.º vol. degli atti dell' Accademia eosentina.

(2) A rendere più solenne la festività di S. Maria del Carmine , nel di 16 luglio ergevasi per pubblico ludo nella piazza del Mercato un castello di legno e di carta dipinta. A guardia e difesa di questo simulato fortilizio eran posti drappelli di giovanetti dell'infima plebe, camuffati in costumo turchesco, e tinti stranamente, nel viso nelle mani e nel petto, di rosso e di nero, cui davasi volgarmente il nomo di Alarbi. Stavano contro di essi, come assalitori, altri drappelli anche di giovanetti vestiti con semplice camicia o calzonetti bianchi e coverti il capo di un berretto rosso alla marinarcsea. Nel di della festa, osteggiando le duo coorti armate non di altro che di cannucce , ed attuando gli esercizit e le evoluzioni di difesa e di assalto, al che fin dal giugno si erano addestrati, venivasi a capo della espugnazione del castello, che finalmente era dato alle fiamme fra la compiacenza ed il baccano della numerosa gente spettatrice. Secondo il Giraffi ciò aveva luogo nel giorno 7 luglio, alla occasiono della festa che celebravasi al Mercato in una Cappella sotto il titolo di S. Maria delle Grazic. Vedi ancora il Donzelli ed il Capecelatro.

(3) Come il Donzelli od il Capceelatro assicurano, alla salvezza dell'Eletto Naclerio contribuirono Giuseppe Palombo, che poscia fu capo dei popolani, D. AnFra tanto non comparendo il capitano di guardia, e concorsa molta gente al successo con speranze non vane che in tule occasione dovessero originarsi le novità desiderate, Masaniello, che forse non altro che l'opportunità ne stava attendendo (1), incominelò a gridare, prevenendo la volontà di tutto quel popolo che gli stava d'intorno; Yiva Spana Imora il mal Governo I ed acquistata una infinità di seguaci, che con le medesime parole andavano l'esemplo di lui limitando, entrò nella pieccio la barracca, dove esigevasi la gabella de'frutti, che stava nella medesima piazza, e la cerendo I libri dell'esigenza in minutissimi pezzi, la diede in preda alle fiamme, lasciandola a terra cadero, con orrendo spettacolo, incenerita.

lagrossato, alla vista di un tale eccesso, maggiormente il tumulto, ce concorsori nuovo numero di genti, che non meno attendevano a seguire le vestigia del capo, che ad Istigarlo a proseguire il corso della principiata impresa, incamminossi Massaileilo, accompagnato dalle medesime turbe, alla volta di Palazzo, con disegno di tirare il Vicerè, con gli atti di una tale violenza, a perdonargli il misiatto commesso, col a levar la gabella del frutti tanto abborrita dal popolo. Arrivato co- di (2), ed avuta senza veruna contradizione l'entrata, che per la fuga delle guardic era libera rimasta (3), inoltrossi senza punto fermarsi

tonio Barbaro, ed i fratelli Vincenzo e Giuseppe Fattoruso, con altri della contrada della Conceria, ai quali il Naclerio era carissimo.

(1) É a ritenersi cho il Masanicilo non a caso si fesse spinto ad iniziaro il tumulto, ma invece tanto eseggiase per effetto delle segrete macchinazioni di cui parla l'Autore a pag. 13; e secondo il Capecclatro, tutto egli fece per partici già prete con altri otto suoi costennoi di equale condizione in un'asteria di camapagna poce lungi dalla città, nella contrada detta Aepua della Inplida, ed ance per suggerimento di un frato Savino Saccordo, e di un Giulio Geniona cerrimo nemico della nobilità, cho prese parte non ultima nei posteriori arrenimenti. Vuolti ancora che i propositi di qui popolano traeserso origine dall' doio che egli nutrira contro i gavernanti e contro colore clivran preposit alla estazione delle gabelle, percocchè, poso innanzi, car stato coettetto a rendere homa parte delle suo povere masseriire ondo liberaro dalla prigione la giovano moglie, sor-presa in contravenzione e maltrattata dai gabelleri mentre introduceva nascostamente nella città una calza ripiena di farina, artificiostamente avvolta in un toragliolo, e posta nelle braccia a goina di finacolto tra le fasec.

(2) Incedeva a cavallo con bandiera spiegata gridando, Viva Dio e lu Re de

Spagna, e fora li gabelle. Vedi il De Santis.

(3) Carlo Caraceido, Caralterizo maggioro del Rogno, fin i solo cho si mentri risoluto alla resistenza, ma a nulla valuero le use porto suadenti indirite agli ammutinati, n\u00e0 la efficacio del suo coraggio, n\u00e9 quella del suo braccio; perochid dalla compagnia ei soldati rapamori, la qualet trorrassi all'ingresso del palazzo, caendosi Jasciato libero il passo per volero stesso del Vicero, clo spo-

nelle più intime stanze del Duca , non ad altro applicato che a terminare l'impresa proposta, ed a perfezionare i suoi principiati disegni. Nel medesimo tempo coloro che lo seguivano, non avendo i medesimi fini di lul, ed essendo gente per natura inclinata a commettere qualsiasi eccesso, per rendersi forse più formidabili con gli effetti di una mal regolata insolenza, incominciarono immediatamente a buttare per quei balconi ciò che di prezioso trovarono nelle prime stanze del palazzo. Il Vicerè, che in quel tempo era dentro, avvisato che il popolo senza veruno ostacolo inoltravasi alla sua volta, si ritirò più addentro, con fine di non lasciarsi trovare, insino all' ultima stanza; ne qui parendogli di star sieuro, per una scala fatta a lumaca se ne calo nel cortile, e trovatavi una carrozza, con la quale era forse alcun Cavaliere (1) per particolari interessi venuto da lui, v'entrò con la speranza, o di potersi in essa nascondere, o, come privata persona, partirsi non conosciuto: ma osservato da alcuni del popolo, che a guisa di diluvlo ondeggiante seguendo la turba dei sediziosi entravano nel Palazzo. fu con segni di una indicibile allegrezza immediatamente arrestato. Il Duca conosciuto il pericolo, stimato in quel caso moralmente inevitabile . mostrò eon un'affettata intrepidezza di non sgomentarsi, e rivolto all'uso degli artificii, dei quali era mirabilmente dalla natura arricchito, disse che, non per altro fine si era messo in carrozza che per calare al Mercato e concedere ciò che gli fosse richiesto dal popolo. Questa cortese offerta di Sua Eccellenza mitigò in tal maniera la fierezza dei tumultuanti che, usciti con la medesima carrozza fuori del cortile, si accingevano ad andar seco per la città pubblicando la pretesa esenzione dalla gabella, quando sopraggiunto Masaniello, cho con innumerabil seguito di ragazzi era calato dalle sue stanze, arrestò la carrozza di nuovo, e preso il Vicerè per le chiome, incominciò arrogantemente e con popolare insolenza a minacciarlo (2); rava così di calmare la moltitudine irrompente nei cortili al grido, a palazzol a palazzo le sopraffatti e disarmati gli alabardieri tedeschi, cho custodivano le porto degli appartamenti, entrarono i popotani nelle stanze, commettendovi gli eccessi che dall'Autoro si descrivono - Vedi il Capecelatro,

- (1) Apparteneva questo cocchio al Cavaliere dell'Absto di S. Giacomo D. Antonio Taboada, come racconta il Capecelatro, o al Conte di Conversano, secondo serive il de Santis.
- (2) Questo faito é attribuito dal Capecelatro , non già a Masaniello, ma ed un frata del convento di S. Brigida a Poslipo, detto fra Agostino di Muro. Il Viccei sarebbe atto in quell'arrevinancio anone freito da armi hanatelo, es, come narra il de Santia , un Natalo Martinenghi reguseo con la sua spada non avesso fatto riparo a du colpo di celtello; e siscones servire il Capecelatro, un D. Emmanuelo Vaez, che fu poi per ciò nominato capitano di cavafferia, non avesse col suo braccio distratto un celpo di speda dallo atesso Masaniello assessato.

ma aecorsovi il Priore della Roccella con seguito di molti Cavalieri (1) si adopero con tanta efficacia di ragioni col popolo, che, convinto dalle sue preghiere, piegossi finalmente e rattenne le mani dal commettere un eccesso così nefando. Il Duca però, che anco negli estremi pericoli non dimenticavasi della forza dell'arte per rendersi benevolo il popolo, sparse per terra una quantità di zecchiui, accompagnando la prodigalità della mano con un melato suono di vaste promesse. Nè restò punto nell'opinione ingannato, perchè lusingata quella turba dallo splendore dell'oro, occupossi siffattamente in raccoglierlo, che egli rimasto libero dagl'insulti se n'entro nella Chiesa di S. Luigi (2), del cui artifizio non si avvidero que'lazzari (nome che da se stessa attribuivasi la più infima plebe dei sollevati) in sino a che sbrigati dall'occupazione in cui si crano messi per troppa ingordigia, si accorsero dell'inganno, ed incolparono eon infruttuoso pentimento la loro dappocaggine. Volevano però rompere le porte del monastero per averlo di nuovo, ma fu questa risoluzione interrotta dall'arrivo di D. Cesare Pignatelli, il quale avendo portato un biglietto ottenuto dal Vicerè, in cui contenevasi la pretesa abolizione della gabella dei frutti, distolse il popolo dall'impresa. Ma comecchè non tutti i sollevati avevano quel medesimo fine per oggetto, alcuni che desideravano di tenere in piedi il tumulto frapponevano nuove difficoltà, lasciando sediziosamente intendere, che il popolo voleva che si levasse con quella dei frutti anche quella del pane. Soprarrivando a questa nuova dimanda del popolo il Cardinale Arcivescovo, con disegno d'insinuarsi a sedare il tumulto, incominció con la sua solita piacevolezza a benedire il popolo ed a disponere i sediziosi alla quiete, offerendosi di conseguire ciò che desideravano dal Vicerè, il quale avendo già presentita questa nuova pretensione del popolo e la venuta del Cardinale, li mandò per il Marchese di Torrecuso no altro biglietto, la virtu del quale non solo la gabella dei frutti e del pane, ma tutte le altre levava, pregando Sua Eminenza a volere in suo nome pubblicarlo per la città. Propalatosi questo

<sup>(1)</sup> Socondo il Capecelatro essi furono il Conto di Conversano, il Marchese di Brienza, il Duca di Castel d'Airola, D. Antonio Enriquez dei Marchesi d'Alcagniz, D. Carlo Caracciolo dei Marchesi di S. Eramo ed il Priore della Roccella Gregorio Carafa.

<sup>(2)</sup> Fu cretta questa Chicas dai Ro Angioni nel decimoterro recolo.—S. Franceco di Paola rebbe la coneccisone da Ferdinando I di Aragone e quivi costrul un Convento che nel 1815 era quasi cadente — Il Ro Ferdinando I Rorbone fece abbattere quoi fabbricat del ordino, a disegno dell'ingegener Petter Bianchi di Lugano, la edificacione della grande Baviliea, dedicata a S. Francesco di Poola, che ora rediamo.

nuovo ordine del Duca per mezzo del Cardinale e del Principe di Montesarchio, che colà per il medesimo effetto ritrovavasi, si persuasero i tumultunati a partirsi da S. Luigi, dicendo che agl'intressi del popolo poco importava la presenza del Duca, avendoli già concedute grazie molto maggiori di quelle che pretendevano, onde era miginore espediente il pubblicarle per la città e farle eseguire. Prevalsero siffattamento queste ragioni negli animi di coloro che, abbandonata l'impresa il, incominciarono furiosamente a scorrere per le plazze della città, tumultuariamente gridando, che non solo si levasse quella del frutti, ma anco le galelle antiche poste su le cose viù inceessarie.

Da si vaste concessioni, a viva forza ottenute, fatti più arditi senza avere ostacolo di chi potesse reprimerli, passarono agli eccessi. Il primo che commisero dopo l'essersi partiti da Palazzo fu l'aprire le carceri di S. Giacomo, e tutte le altre della città (eccettuandone quelle della Vicaria) e dar la libertà a quei prigioni che vi erano, ammettendoli non meno per compagni de' loro misfatti che esecutori delle loro pessime voglie. Ciò fatto, supponendo di non avere ancora dato principio agli effetti della loro crudeltà, andarono alla Chiesa di S. Lorenzo col fine, o di ridurre in cenere l'archivio della città, che colà conservavasi, o per impossessarsi del luogo; ma salutati con tiri d'archibugiate da alcuni fuggitivi che v' erano dentro, mutarono pensiero e calarono di nuovo al Mercato (2). Quivi il signor Principe di Bisignano, che mandato dal Vicerè a sedare il tumulto aveva insino a quell'ora seguito i sediziosi, essendo non meno afflitto dal digiuno che travagliato dal caldo, fece istanza di ritirarsi, parendogli di avere per allora non poco operato in servizio del Re: ma quegli sovvenendolo con alcuni rinfreschl, e provvedendolo di ciò che gli faceva di mestieri, non volsero in conto veruno permettere ch'egli partisse, asserendo che nella sua persona erano collocate tutte le speranze del populo, e che non erano per applicarsi ad altro consiglio che al suo,

<sup>(1)</sup> Lo sgombro della piazza e l'altontammento dei tumultuanti sono diversamento narrai dal Capecedare, il quale serire che i popolani essonò trascorsi in violenzo eccessive, ancho contro i soldati paggmodi che trovavanni nel sotto-portico del patarco, mattreatando i regezziri e gli utiligiali, appropriamosi di arachibugi e di pieche, e rompendo tamburi, fu forza a quei soldati di far funco sul di essi, riamanendono alcani ucesi è efetti: così la moltitulion fed frugata.

<sup>(2)</sup> I faggitiri doi quali parla l'Autoro crano D. Carlo Capecelatro Duca di Sejano, o Giorani Battista Gienello insiene ai loro famigliari armati, o tra coloro det popolo che rimasero morti per offetto dello arcibilogiate furvi un paleranitano cho renno colpito alla bocca mentro incitava arditamente all'assalto, dicendo che tesui popolo codurato la "Vedi il Ognecelatro.

esperimentato da loro in altre occasioni sempre giovevole : beneliè verso la fine del giorno ebbe pol campo da potersi partire.

Li sodiziosi frattanto fatti capitalisimi nemici del riposo, e vociferando per tutte le strade Fice Spaquat mora ti mad gocernol s'incaminarono alla volta di Porta Nolana presso alla quale entrati nella casa di Geronimo Letizia (1), arrendatore della farina, manomessor ciò che vi trovarono di pregio, strapparono li libri e bruciarono in un'ora ciò che avera egli nello spazio di tanto tempo acquistato, castignado nella medesima sera con l'istessa pena del fuoco non meuo l'affittatore della gabella del pesce, che quello del sale.

Fu opinione generale, ed approvata da molti, che se il Duca in quel medesimo giorno avesse spinto contro i sciliziosi le solitio guardie della città, col valore di due o tre compagnie spagnuole, delle quali poteva liberamente avvalerai, il popolo si sarebbe senza alcun dubio ridotto nella pristina ubbidienza; potchè in tutto quel giorno non ebbe altro seguito che di gente tumultuaria e male atta a difencisi. Ma, o che egli non volesse con siffatti rimedi maggiormente inasprirlo, o che supponesse che per sedare tal tumulto la dissimulazione fosse fastrumento migiore, o che così fu decretato nel Giclo, suscitò con siffatti rispetti a tanta baldanza il furore del popolo, che vedendo affatto remota l'opposizione del regii, acquistò maggior forza e sollevossi a nuove speranze, conforme palesarono gli accidenti che dono securimo.

Si videro verso il fine di quel giorno tanto li PP. Teatini per la strada di Toledo, quanto il Gestiti uscire in processione alla volta del Mercato, pregando Sua Divina Maestà per la quiete del popolo, ma con diverso successo, perchè quelli non trovando impedimento prosguirono il viaggio in sino a Palazzo, e questi minacciati da una sediziosa turba di lazzari, con dire, che in tempo che si posero le gabelle non si erano adoperati in servizio del popolo, cessarono da quell'opera così santa, non meno confusi che spaventati.

La notte che segui , fatta il popolo nuova radunanza di gente, ed armatala al miglior modo che lu possibile , la dispuse con qualche ordine per molti luoghi della città, ordinando imperiosamente alli padroni delle case così a tener lumi accesi per le finestre, come a fiv tuochi per le piazze, mon in vano sospettando che l'oscurità delle te-

(1) Albergava Geronimo Letizia nella casa del Duca di Campochiaro a Portanova, e non già a Portanolana, o si vuoto cho per disposizione di lui era stata imprigionata la moglie del Massaniello — Vedi il Capecelutro ed il Marcheze Granito, Ann. al Diario.



nchre occasionasse agli spagnuoli di fare qualche tentativo per disturbare i loro disegni.

Comparve il nuovo giorno, ed assicuratisi affatto i sollevati che non era il Vicerè per ostarli, incominciarono con maggiore insolenza a scorrere furiosamente per la città, gridando per tutte le strade Viva Spagna! Mora il mal governo! credendo forse con tal pretesto di giustificare lo loro operazioni. E perchè non era plebeo nè cittadino (salva la pace dei buoni) di condizione onorata che non fusse mal soddisfatto del governo dei Ministri, ai quali attribuivano la cagione delle comuni miserio del Regno, non fu chi non approvasse la sollevazione del popolo per un atto della Divina giustizia: anzi alcuni, che per l'incertezza dell'esito, e che non ben sapevano dove dovessero terminarsi le cose, avevano nel giorno precedente mostrato effetti neutrali, veduta assicurata la potenza del popolo, si tolsero pubblicamente dal viso la maschera dell' ipocrisia, e si scopersero del medesimo partito. E questi furono coloro che a favore de' tumultuanti prevalsero non meno con le armi, che col consiglio, ponendo in una troppo dubbiosa contingenza gl'interessi del Re; perchè regolate le deliberazioni del popolo dalle consulte di costoro , partorirono finalmente quelli effetti che furono tanto perniciosi alla Corona.

Scorrendo dunque la turba dei sollevati, nell'accennato modo di sopra, per la Città, si diede senza verun rimorso di coseienza a commettere eccessi i quali ancorchè non fussero superabili per esempio, furono nondimeno stimati leggieri per esserne la maggior parte commessi contro coloro che comunemente stimavansi tiranni del popolo. Posero a sacco ed incendiarono molte case dei particolari, i quali non meno avevano avuto maneggio nelle cose pubbliche della città, che in quelle del Regno. Fra queste vi fu la casa di Donato de Bellis , di Felice Basile, del Consigliere Antonio de Angelis, del Consigliere Antonio Miroballo, di Andrea Naclerio e di Alfonso Valenzana affittatore della farina. È però vero che il popolo, per mostrare nn affettato zelo a beneficio del pubblico, ardeva non solo le robe ma anco gli argenti e le monete che vi trovava (1), non permettendo, sotto gravissimo pene, ad alcuno che ardisse di pigliare una minima cosa per uso particolare; il cui ordine inviolabile fu con tanto rigore osservato che un lazzaro il quale osò di nascondere due candelieri di argento, fu immediatamente decapitato.

Ma meutre queste sediziose turbe di lazzari, a guisa di erudelissimi

<sup>(</sup>t) Ed anche gli animali trovati nelle case e nelle scuderic, che al dire del Canecelatro si facevano crudelmente entrar vivi nel fuoco.

esecntori e ministri dello sdegno del popolo, vagavano quasi furie infernali per la città, commettendo varie sorte di eccessi, un tal Miccaro Perrone, Masaniello, ed altri capi della sollevazione, che invigilavano con assidua sollecitudine allo stabilimento delle cose pretese ed a rendersi sicuri dalla vendetta dei regii , deliberarono di provvedersi di munizione da guerra. Conferitisi dunque per tale effetto nella regia polyeriera, fecero instanza che si consegnasse loro tutta la polyere che vi stava : ma preveduto questo disegno dal Duca, che dal giorno precedente l'aveva fatta bagnare, si accesero di tanto sdegno contro Giov: Battista Buzzacarino, che n' era affittatore, che dopo averlo indarno cercato, bruciarono tutte le robe della sua casa. Indi pervenutoli a notizia che un tal bottegaro del Molo piccolo una non mediocre quantità ne teneva, vi spedirono immediatamente una squadra di lazzari per farla comprare, i quali, essendo con la solita furia entrati nella bottega, saceheggiando ciò che vi stava, avvenne che per incautezza di un tale , non meno infelice che poco avveduto , si accese fuoco alla polvere, e volando in aria la casa morlrono tra le ruine di quell' incendio più di 45 persone, oltre coloro che, in numero molto maggiore, dalle stesse pietre che caddero restarono feriti (1).

La disgrazia però di costoro non intiepidì nè sospese la fervenza dei sollevati, capo dei quali stimavasi allora piuttosto il Perrone che il Masaniello, il quale, per lo zelo con che erasl applicato a sollevare il popolo dalle sue miserie, non molto curava che gli fosse altro competitore nell'autorità preferito: ad ogni modo, non meno questi che quegli andava per la piazza del Mercato, dove di momento in momento nuove squadre di sediziosi calavano, dando gli ordini necessarii ed esortando ciaseuno ad armarsi per la difesa nella causa comune, che tal figuravano l'impulso che li moveva al tumulto, con risoluzione di non acquetarsi giammai se prima non si toglievano tutti gli aggravii del popolo, che aveva con depravata consuctudine per il corso di tanti anni sofferto: anzi a D. Tiberio Carafa ed al Principe di Satriano, che vi giunsero nello slesso giorno per disporre i sollevati alla quiete, fecero apertamente intendere, che se l'uso dei privilegii, ottenuti da Carlo V, non ponevasi in osservanza, ne cesserebbero le novità, ne sarebbero per desistere dall'impresa. Penetrata, per opera del Bisignano. questa nuova pretensione del popolo all'orcechio del Duca , vi spedì il Principe di Montesarchio, il quale avendo portato una nuova serit-

<sup>(1)</sup> Il Capecelatro sa ascendere il numero dei seriti a 90, e quello dei morti a 40, tra i quali molti fanciulli ed altri che a caso ivi trovavansi,

tura in cui contenevasi non meno l'abolizione delle gabelle, che la concessione di quanto il popolo pretendeva, la pubblicò per la piazza del Mercato con l'approvazione di altri sci cavalicri che lo seguivano (1); ma divulgatasi una voce, per artificio di alcuni non molto desiderosi della quiele, che quello scritto era falso, il principe, che ben sapeva quanto era pericoloso il contendere di ragione con un popolo sollevalo, si salvò con la fuga, lasciando i compagni che furono subito ritenuti, benche non molto dopo dalla Chiesa di S. Agostino, dove si ventilò il tenore della suddetta scrittura (1), fossero, con promessa di ritornare, liberi rilasciati. E fu nel medesimo tempo che essendo arrivata colà una processione di frati Domenicani, implorando per li presenti rumori gli ajuti del Cielo, il popolo non si contenno di perseguitare un tal frate che portava il crocifisso per levarglielo dalle manl, dicendogli che non venissero ad impedire con le loro affettate orazioni il scrvizio del pubblico, ammantando con tal nome gli effetti di una manifesta perfidia.

Accorse poco dopo a siffatti lumulti, con speranza di porvi qualche rimedio, il Duca di Maddaloni, che per tale effetto l'avera il Vicerò fatto cavar dalle carceri, nelle quali per contumacia di poco momento era stato per ordine del medesimo ritenuto (3). All' arrivo di questo

(1) Tra cestoro novera il Capecelatro D. Ginceppe Mariconda ed il Duca di Rodi, o racconta che tra i Cavalieri, andati anche in quel giorno al Mercato per acquietaro il popolo, vi farono il Principo della Rocca, il Marchece di Torrecuno, il Principe di Montemiletto, D. Giuceppe de Sangro, il Principe di Chiusano, D. Giulo Gindazzo o D. Giuseppe Origina.

(2) La maggior sala di questo califaio fu conceluta nel 1495 da Re Ferrante II di Aragona alla Piazza o Sedile del popolo, cite da Ferrante I, nel 1136, era sitata privata di ogni perenguiva — Intorno poi all'avrenimento, il Capeco-Latro aggiunge, che, mentre si discutera il tenoro della scrittura, fi graduto da quei popolani che cana forti della Chiesza et di'arma, qu'arma, qu'arma, qu'arma ciu accrittura d'anaza l'e monato le campano a stormo, chiusero con molte travi i capi dello strade circostanti.

(3) Sulle cause dell' imprigionamento del Duca di Maddaloni erri notabile di regenza tra il Pacente, il Capecchate o al diri scrittori, e di neque tempo corso ancor voce che il Duca fosso stato trattenuto in castello per lo seguente cas. La notto del 26 maggio field, o, como dicono altri, nella domenca 21 di maggio un' ora dopo il tramonto, il varcello ammiraglio della flatta spagmonda, che stara pronto n far vela nel porto di Napoli, le comunanto dal flucco appiecato alla polveriera: era carico di molto danaro o di altri ricchissimi effetti destinati pel flu di Spagna, como ancora di molti precisosimi ci di divrici appartenenti a D. Giovanni Chaeon, Visitatore generale del Regno, che imicena dal moglio facera ritorno in sua patris. Credetto il Vicerci che quetto inceadio.

signore, il popolo, in cui non si erano ancora estinte verso di lui le scinille della primiera osservanza, mostrò segni, in vederlo, di non poca allegrezza, sperando che come patrizio e della Piazza di Nido (i cavalieri della quate non erano in mala opinione appresso dei popolari) dovesse mestraris parziale della giustificata pretensione che areva. Si accrebie inoltre questo ottimo concetto che teneva di lui, perchè, udite con atti di una sincera approvazione le dimande del popol, promise che ei sarrebbe in maniera con sua Eccellenza adoperatio che gli farebbe concedere ciò che avrebbe saputo desiderare insino al-l'abolizione di qualsivoglia gabella. Rimando d'una così cortese promessa soddisfattissimo il popolo, licenziossi dal Duca, pregandolo a procuranze la esceuzione con coni prestezza.

Doveya il popolo, per cagione delle speranze fondate in queste promesse del Duca, astener le mani dal più commettere eccessi, ma perchè non vi era capo fra loro con cui si potesse il negozio con sicurezza di osservanza trattare, e dall'autorità del quale si raffrenasse la insolenza di quei sollevati che non aveyano altro che la propria volontà per ragione, furono, i trattati del Maddaloni, o non ben intesi, o non approvati da tutti. Aggiungasi, che essendo quei lazzari troppo sdegnati, e resi quasi impotenti a sostenere le proprie famiglie per le gravezze imposte dai regii, e recenti le offese che avevano ingiustamente sofferte (com'essi dicevano ed era pur vero) sotto la tirannia dei nobili. l'imperio dei quali era siffattamente cresciuto che, quasi Deità terrene, erano idolatrati non che ubbiditi dal popolo. Supponevano di non restar soddisfatti senza qualche risentimento di meritata vendetta: oltre il furore che gli suggerivano i pessimi consigli di coloro che, per diversi ed immaginarii disegni, non amavano la quiete, mettendo in diffidenza il popolo, con fargli credere per simulata l'ottima volontà che mostravano i regii (1). Scorsero però tumul-

fusta aversulo per opera di occulle macchinazioni aversus a lui ed allo Stato, o prima ne fia acegionato un tale Scarampo, adoltisimo cataliere lombardo, cui pero innanzi crusi tolto il comando di quel vascelto; ma, essendosi potcia eseguite aleuso visito domiciliari, e rinrecotti aleuni indizi di colpa a carico dell'abato Anteriano, remne per ciò damanta a morrie. Era costui agente ciamiliaro del Doce di Madaloni, il qualo non solo per questo cadde in sospetto o fi imprigionato per ordine del Viecei nel castello di S. Ereno, ma benanche perchè ritcarerat come nemico degli spagnuoli; c espaco di cecitare turbolezzo per odio contro i governanti.

(I) Si videro in quella notte andaro attorno per la piazza dol Mercato quattro uomini mascherati, fra cui eravi un tal Giulio Genoino, i quali mettendo in sospetto le promesse del Vicerè e le parole dei nobili, incitarano al progresso tuando con il medesimo furore per la città, usando le consuete insolenze e commettendo delitti in tanto dissimili dai primi, in quanto erano più nefandi.

La matitina seguente, che furcono il 9 di luglio, considerando il popolo che non potevano sortire ottimo fine quelle deliberazioni che stabiliace una plebe tumultuante e confusa, in cui non è capa che, rappresentando gli altri, approvi o non ammetta quel che si tratta, si dispose ad eligerne uno. Ma comechè sopra tutt' i quariteri dei sollevati prevalera la fazione del Mercato, per essere quanto più vile, tanto
più numerosa delle altre, in vece di cresre una persona abili es asottenere una soma di tanto peso, elessero quel medesimo Masaniello che
avera principitato il tumulto, acclamandolo per capo del popolo e riverendolo con tante dimostrazioni di ossequio, che potevano piuttosto
simarsi effetti di venerazione che di ubbidienza. È però vero che gli
diedero per consultore un tal Giulio Genolno (I), il quale a rendo escritato la carica di Eletto del popolo com monta soddisfazione della città
nel tempo del Duca d'Ossuni, era non meno hen voluto dal popolo
ce stimato per persona di molto maneggio.

Inalzato Masaniello a grado così sublime, ed ottenuto un pieno do-

del tumulto e delle violenze, sino a consigliare la espugnazione della reggia, del forte S. Eremo e degli altri castelli. — Vedi il Diario del Capecelatro.

(1) Nativo di Cava nel Principato citeriore, uomo tristissimo, di molto ingegno, e capace di ogni ncfandezza, Essendo Eletto del popolo nel 1620, prese parte alle cospirazioni ordite dal Duca d'Ossuna il giovane, e fu però imprigionato e condannato all'ultimo supplizio. Gli fu promessa la vita a patto che rivelasse i complici di quella congiura. Accetto la condizione e fu relegato nel castello di Orano in Africa, ove rimase per ventidue anni. Per lo nozze della Regina d'Ungheria ottenne grazia, ed avendo abbracciato lo stato ecclesiastico con mezzi fraudolenti, ritornò in Napoli, e di quelle rivolture dell'anno 1647, che il Piacente descrive, fu uno dei principali promotori. Prescelto a consultore di Masaniello , ed abusando della costui dappocaggine , contribui soprammodo a tutti gli eccessi, alle stragi ed agl'incendii che desolarono la città, incitando il popolo contro i nobili, e principalmente verso il Duca di Maddaloni. Fu traditore vilissimo dello stesso Masaniello, e cooperò alla morte di lui a prezzo della carica di Presidente di Camera conferitagli dal Vicere, il quale fu poi obbligato a farlo fuggire in Roma, essendo cadulo in odio del popolo, perché, come lo stesso Piacente narra in prosieguo, ottenuto il Genoino il posto di Presidente, cangiando stile, fecesi a propugnare i principl d'ordine , ed a reprimere con l'opera e col consiglio l'eccedenze dei sediziosi. Cessati finalmente i tumulti. venne relegato per la seconda volta e mandato nella Spagna, ove morl appena arrivato in Portomaone, la cui morte non increbbe a nissuno, perchè già il conoacerano traditore: così scrive il Botta. - Vedi il Capecelatro ed il de Suntis.

minio sopra dei sollevati, applicò l'aulmo con tanto zelo a secondare i disegni del popolo, che quasi divenuto nemico di se stesso, e abbotanti proprii interessi, non nacque occasione che non incontrasse, nè sofferse travaglio che non sostenesse per servizio di quello, e di coro che fonentavano la sua grandezza. Il primo ordine che dicede, per obbligarsi maggiormente la benevolenza del popolo, fu che il pace, che altora era non più di 24 once per ogni grana quattro, si lavorasse a quaranta, che la carue vaccina si vendesse a grana cinque il rotolo, la vitella campereccia a sette, e la più piecola ad un carlino; escenando la valuta dei vini, dei salami, e di ogni altra cosa commestibile; effetti ed operazioni che allettarono talmente quel popolo che non fu alcuno che non desiderasse d'idolatrario.

Per approvare tante e siffatte deliberazioni di lui, sull'ora del mezzo giorno sopravenone di nuoro il Duca di Maddaloni e porto un ordine del Vicerè in stampa, con Il quale, conformando tutte le cose fatte dal popolo, pubblicava la esenzione di qualatvoglia gabelha e l'indulto generale di quanto era stato insino a quel giorno commesso (1). Ma letto da coloro, che lo stavano ansiosamente aspettando, e considerata una particola, che o dubbia o male intesa, parva che deblitasse la forza delle grazie concesse, s'insospettirono siffattamente della fede del Duca, che pubblicando quell'ordine conocrdemente per falso, e gridando Tradimento! corsero per ammazzarlo (2); ma ritrovatosi in comitiva di quel lazzari l'accennato Perone poco di sopra mentovato, s'adoprò

# (1) Quest'ordine era così concepito.

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc.

D. Rodericus Ponzo de Leon Dux civitatis de Arcos etc. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis in praesenti Regno, etc.

Noi con privilegio concesso questo infrascritto giorno, sette del corrente, levamo tutte le gabelle et imposizioni poste dal tempo della felice memoria di Carlo V Imperatore fino ad eggi, con indulto di tutte le inquisiziont e delitti commessi — Vodi il Capecclatro,

(2) Aggiungo il Capecchiro: e Maraniello ricordevote degli olivaggi cie, recondo il pesce, caves dai suo finnificari ricordio in casa di lui, con essergii tolio molte volte sensa pagareclo, ed anche lastintolo, pressgii la briglia del consollo con ingiuira e percesse, afferradelo per la congistatura, e facendolo amontare da cacalle il fil projione, e con le mani strettamente legate con una fine il dicie a custodici..... Parra pure il Domelli, che il Deca nel vederai trattato in tal modo, disso i Questo ad un per niol Al cho risposo Masaniello Clesso e cchii pero te pesta, comme a traditiva de la patria.

in maniera con alcuni compagni che l'aderivano, che fattolo ritenere come prigione, se lo prese egli per consegnato, benchè nella medesima sera gli desse adito di fuggire con molto risentimento del popolo, e dello stesso Masaniello.

- Il Vicere dudita la carcerazione del Maddaloni originata dall'increIl Vicere dudita le popolo, o pitutosto dall'artificio di coloro che avevano in
  quel tumulto pretendenze, vi spedi immediatamente, coll'istess'ordine
  in cui era, però discientata la particola sespettosa, il Priore della Roccella, il quale, assicarando per le situde della città i sollevata non meno con la efficacia della lingua, che con la forza degli ordini seritit,
  fece qualche buona impressione in coloro cite non avevano altro fine
  che riportare dall'incominciato tumulto il beneficio universale; ma in
  quelli che con la sollevazione pretendervano di migliorar fortuna ed
  inalzarsi a sporanze maggiori, non fu meraviglia se cagionassero questi ordini effetti diversi, essendo non prima veduti, che discortesemente
  ributtati (1). Anzi ad un servo dello stesso Priore, che volse alcuni del
  popolo dell'abusata grazia imprudentemente riprendere, diedero in presenza del proprio padrone una quantità di ferite, obbligando quel signore ad approvare la vendeta del precussori, per la tema che gli recò la
- (1) Il Marchese Granite nelle me annetazioni al Diario del Capecelatro nel trascrieros idilità documento, riportato dal de Sancita, aggiungo di aerror invocunto nella biblioteca Brancacciana un escenplare stampato in foglio volunto, dicre del qualo el leggeno le seguenti parole manescriti: e ¿teste de la prammatica futta per sossegare il popolo irato, ma la stracciarono per futus—Il detto documento è del tenore cho segue.

#### PRILIPPUS DEI GRATIA REX

Don Rodericus Ponze de Leon, Dux civitatis de Arcos Marchio do Zaara, Comes de Bayten et Casares, Dominus Domus Villac de Marchena et Garzia.

Et in pracsenti Regno Vicerex, Lecumtonens, et Capitancus Generalis, etc.

Noi con printlegio concesso questo infraervito giorna, arcuno conceduto al fedelaziano Popolo di questa folisiania città, de iano estinte e leuter per sempre tutte le gabelle ed imparizioni, poste dal tempo della felice memoria di Carlo V Imperatore fino al orgo in questa fedeliziana città, e suoi boria e catali e anco indulto di qualtiregolano delitti ed impuizioni, etiam che sono ci siano remissioni di parti, con che si procuri fra quattro anni; ed caco indulto per lo successo di irri ed orgi, este ed otto del correcte, conferme ci è stato supplicato — Nipoli 8 di Inglio (Ef.) — El Daque do Arces, Vidit Zofia Regena — Vidit Concessa — Vidit Zofia Regena — Vidit Concessa — Vidit Zofia Regena — Vidit Concessa — Vidit Zofia Regena — Vi

Vidit Zufa Regens — Vidit Capycius Latro Regens — Vidit Caracciolus Regens — Donatus Coppola Secr ; — In Napolt per Egidio Longo stampatore della Real Corte. temerità dell'eccesso, e per sospetto che l'inumanità di quelle turbenon dovesse appagaric con un solo misatto, conforme esperimentosi dalle straje e dalle ruine che dopo seguirono. Sottrattosi egli però con qualche destrezza dall'imminenza del pericolo, e dato parte al Vicerò del successo, ritirossi nel monastero di Santa Maria della Nova con risoluzione di non più cimentarsi a simili imprese.

Scorrendo frattanto il popolo, o più tosto i ministri di esso con la med sima applicazione nel male, pazzamente per la città, non sapeva egli stesso quel che per beneficio comune dovesse di vantaggio onerare ; mentrecché dal principio del tumulto si era già pubblicata la esenzione delle gabelle, e sortirono l'effetto tanto bramato da tutti. È ben vero che dietro dei sollevati andavano non come complici . ma come tirati dalla curiosità del caso, alcuni, i quali ancorchè in apparenza non fussero sediziosi, erano pero tanto cupidi che non si estinguesse l'incendio di quel tumulto che tacitamente procuravano di rompere tutti quei trattati che tendevano alla quiete, disseminando con varii artificii tante diffidenze nel popolo, che ricusava qualunque vantaggioso partito che gli fusse proposto. Istigato dal consiglio di costoro Masaniello, che sino a quel tempo aveva più tosto atteso a vendicarsi del pessimo governo dei Ministri che a trovare espediente ai suoi casi, si risolse a citare tutti i Capitani delle strade a pigliare le armi che gli anni addietro furono consegnate dal Duca di Medina, con l'occasione dell'armata Francese che fu a vista della città di Napoli sotto la condotta di Monsignor Arcivescovo di Bordeaux, per potere in ogni occorrenza assistere alla difesa comune (1). Quosti ordini di Masaniello ebbero tanto vigore, che furono prima eseguiti che pubblicati; perché a coloro che altro non attendevano che l'occasione per esimersi da tanti pesi, e liberarsi da quei travagli che avevano si lungo tempo sofferti, il bando di pigliare le armi non servi per altro che di pretesto : onestando la cagione con la tema del male che poteva seguirne non ubbidendo. Assicuratosi poi che li Ministri regli non erano più per ostarli, e che potevano proponere, non che ricevere leggi dal Vicere, si divisero in varii squadroni, e in un medesimo tempo andavano saccheggiando ed ardendo le case di coloro che in qualche modo avevano, o tenuto mano negli arrendamenti di Corte, o amministrate

<sup>(1)</sup> Avendo il Maraniello avuto contezza che in una casa a Portanova presso la Chiesa di S. Aniello si trovavano sei camoni di ferro, tasciati in pegno at proprietario di essa da un negoziante inglesse possessore di una naro, diede tantosto gli ordini perche il popolo se ne appropriasse, o posti atla meglio sopra affinti si coltocarono a capo d-lle strade principati — Vedi il Canecchiro.

le cose della città ; ordinando e disponendo gli affari , come se non da altri che da loro dipendessero gli atti della giustizia , e come se il Re non avesse nel regno altro che il nudo nome.

Arsero nel medesimo giorno le robe di Domenico Mazzola, partitario delle armi, per essersi mostrato troppo ritroso in consegnarli una quantità di moschetti che si trovavano in suo potere (1). Con crudeltà non meno inumana incendiarono il palazzo del Duca di Caivano presso alla Chiesa di Santa Chiara, lasciando con orrendo spettacolo divorati dalle fiamme i più ricchi apparati e le più superbe suppellettili che avesse mai per lo spazio di molti secoli altro Principe del Regno possedute, essendo per comune giudizio stimato quel danno da sopra i 150 mila ducati, oltre gl'interessi del pubblico che furono maggiori, restando dal medesimo fuoco anco l'archivio della regia Cancelleria totalmente incenerito. Quindi trascorsi nella strada di Toledo, ivi arsero e saecheggiarono il magnifico palazzo di Giovanni Zavaglia Duca d'Ostuni, ardendo nella publica piazza eiò che trovarono, non con altro pretesto, che per aver egli tenuto mano nei pagamenti, e nelle liberanze della regia Corte. La sciagura che pati la casa di Cesare Lubrano, presso alla Chiesa dell'Incoronata, non fu dissimile dalle altre , perchè oltre le robe che vi erano, gli argenti e l'altre cose di pregio, trovate dal popolo nel monastero dell'Ospedaletto, furono in un medesimo fuoco riposte, non per altra cagione che per essere stato molto tempo prima affittatore di diverse gabelle. Mossi dalla medesima causa arsero non meno i mobili che la casa di Bartolomeo Balsamo vicino al monastero di Monteoliveto. Spinti dal medesimo furore incendiarono una quantità di mobili di Cesare Caporale, non per altro che per essersi troppo arricchito dall'arrendamento del pane bianco.

Per apportare qualche rimedio a tanti mali si sarebbe volentieri intomesso aleun altro signore del baronaggio; ma le insolenze usate col duca di Madaloni, e l'esempio seguito in persona del Montesarchio e del Priore della Roccella avevano talmente atterrito gli animi de nobili, che nessuno ebbe più ardimento di frapporsi all' impresa. Ozò nondimeno (pesposto egni timore) di tentario il Cardinale Artivescoro, confidato che come Pastore e padre comune dovessero le sue persuasioni, accoppiate con la venerazione del personaggio, intenerire la ferocità di quei cuori ostinati, e con 14 speme di farli conseguire quanto bramavano, disporti all'accordo. Interprese Sua Emineza mag-

Il Capecelatro fa ascendere i moschetti a tremila, che dice consegnati non già da Domenico Mazzola, ma da Giovanni Andrea Mazzola, mercatante genorese.

giormente l'impiego di persuadere il popolo alla quiete, perchè il Duca d'Arcos essendo caduto dalle speranze fondate nell'opera e nell'autorità dei Baroni, per tanti rimedit da Ioro a si gran male inutilimente applicati, pregò il Cardinale a sedare non meno il furore de'sollovati, che a pubblicare la confermazione dei privilegii ad istanza del medesimo popolo spediti, serivendogli per tale effetto il seguente biglietto;

### Eminentissimo y Reverendisimo Senor mio.

El fidelisimo Pueblo de esta fidelisima Giudad me ha suplicado la confirmacion de sus prittilegios. Y atendiardo al afecto y sumo amor, con que en todas ocasiones se ha séantado al servicio de Su Magestad, he venido en su peticion, y merceci, despachandole Privilegio in forna cancellariae. Y porque me ha hecho instancia, que para mayor autoridad se publique por Vuestra Eminencia en forma Poutificia, supico a Vuestra Em., me haga este merced, y al Pueblo este consuelo, que sera para mi de particular estimacion. Dios guarde a V. Em. muchos anos como desco — Palacio 9 de Julio 1647.

El Privilegio se queda despachando, y le llevaran a Vuestra Eminencia los del fidelismo Pueblo.—De V. Em. Reverendisima, El mayor servidor. — El Duque de Arcos (1).

(1) A migliore intelligenza di questa lettera seritta in fidioma spagnuolo crediamo far cosa utilo ai lettori riportandone la traduzione che segue, e lo stesso praticheremo nel corso di questa storia per altri simili documenti.

## » Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio.

- 3 Il fedelissimo Popolo di questa città fedelissima mi à supplicato per Ja conj ferma dei suoi privilegii. I posto mente all' affetto ed al sommo amore con s che in tutte le occasioni è venuto segnalandosi nel servizio di Sua Maestà. 

  ò
- acconsentito alla dimanda che desso mi à fatta intorno alla spedizione del pri vilegio in forma legale. E perché mi à fatto istanza che a maggiòre autorità
- s si pubblichi da Vostra Eminenza pontificalmente, così è cho la supplico a farmi questo favore, e dare al Popolo siffatta consolazione, che sarà da me par-
- > mi questo lavore, e care al Popolo sinatta consolazione, che sara da me par-> ticolarmento considerata. Dio conservi la Eminenza Vostra molti anni, come > le desidero.

Palazzo li 9 loglio 1647.

Il privilegio si sta redigendo e lo porteranno a V. Em. alcuni del fedelissimo
 Popolo. — Di V. Em. Reverendissima,

Suo antico Servitore Il Duga p'Arcos. Supposta dunque l'ottima disposizione del Cardinale verso il servizio del Re e la forza del biglietto del Duca, non fu pigro a confirirsi nel Monastero del Carmine dove trovavasi allora Massaniello con l'assistenza del Genoino. All'arrivo di Sua Eminenza, che era in grandissima venerazione tentud dal popolo, se alfatto non si estiguesse l'ira di tanti sollevati apparre ad ogni modo per qualche intervalbi impedita. Lufi il Cardinale, ed approvò, con molta sodificazione dei popolari, la cagione che li aveva indotti a risentirsi. Si esibì per mediatore di farlì conseguire ciò che pretendevano dal Duca, ed offerse l'impiggo del suoi officii in qualunque occasione per opportuna che fusse. Rimasto di tante offerte soddisfatissimo il popolo, parti il Cardinale alla volta del Vicerè; al quale avendo rappresentato il successo, promise di ritornare nel giorno seguente a proseguire le principiate pratiche dell'accordo.

La notte che segui, Masaniello, como Capitan generale del popolo, invigilò com niglico ordine della passata a disporre il Capitani delle strade e a metterli in guardia per tutte le piazze della città, comandud di nuovo sotto rigorosissime pene che Il pudroni delle casa tenessero insimo al giorno i medesimi lumi alla fluestre. A tutti quei soldati, che invigilavano con l'armi alla custodia della città, fece distribura re, per persono a tal carica deputate, polvere, palle, micee e ciò che stimavasi necessario per tale effetto. Egli pol bramoso non di altro ripos che di stare in constitua-vigilanza, seguito da un numeroso corpo di gente armata scorreva a guisa di ronda, visitando le sentinello inanimando le guardie alla difesa, e persuadendola all'osservanza degli ordini, dall'esecuzione dei quali dipendeva la totale salute del popolo.

Comparso il nuovo giorno, che furono appunto il 10 di luglio, deliberò Masaniello d'impadronirsi del monastero di S. Lorenzo con disegno d'avvolersi non solo di una quantità di artiglierie, che vi stavano in nome della città conservate, ma aneo del heuclicio di quella campana, al cui suono in tempo di simili rivolte costunavano i popolari di radunarsi. Speditovi dunque un esercito, beachè confuso o senza ordine militare, di dicci mila persone, restò talnente circondato da tutte le parti, che dopo la fuga dei Frati, che prevenne l'assedio degl'invasori, il sergente maggiore Biagio di Fusso madalatori dal Vicerè a guardarla con trenta fanti spagnuoli, considerando di non poterlo da tanti neminei dicudere, fatta nel primo assalto de popolari una picciola resistenza, nella quale restò un rapazzo dalla parte degli assedianti mortalmente ferito, si rese con patto di uscirue collarree, conforme gi fit dal vinciotro osservato. Impadronitosi Masanicillo di quel luogo, condotto fuori il camone (1), lo fece subito collocare non meno per le porte della città, che per li capi delle strade plu sospettose, ponendovi le debite guardie ed ordinando alli Capitani delle Ottine (così si chiamano li deputati delle strade) a provvederle di ciò che gli faceva per tale effetto bisogno (2).

Egli frattanto per esercitare gli atti della sovranità ottenuta si elesse per ordinaria sua residenza la plazza del Mercato, dove corteggiato da una infinità di lazzari, che gli stavano continuamente intorno reggeva giustizia condannando ed assolvendo conforme era maligna o favorevole la fortuna del reo, la vita del quale non consisteva in altro, che in una semplice accusa di un saponaro o di altri di condizione peggiore. L'altre occorrenze, che ricercavano esecuzione lontana, con la consulta di molti consiglieri segreti, soleva commetterle ad altri: concedendoli un pieno dominio in esegnirle; e questi desiderosi che l'autorità di lul sormontasse in opinione di stima, obbedivano con tanta prestezza gli ordini snoi che parevano prima eseguiti, che pubblicati.

Si erano frattanto, per ordine del Duca d'Arcos, avvleinate alla città di Napoli alcune compagnie di fanti, le quall aspettando l'opportunità dell'imbarco, si erano sino a quel tempo trattenute nelli presidil di diverse terre del regno; ma partitesi alla sfilata, senza unirsi in un corpo (conforme dovevasi dai capi ordinare) avvenne, che ne successe il totale disfacimento con notabil danno dei regii : perchè avvisato Masaniello che n'erano arrivate alcune a san Giovanni a Teduccio, luogo non plu, che due pieclolo miglia lontano da Napoli, vi accorse con molta gente del popolo , alla cui vista , ancorche quel fanti fussero fortificati dentro la Chiesa della Madonna di Costantinopoli per difendersi, insino a che venissero le galere a levarli, considerato finalmente che era vanità il resistere a tanti nemiel, se gli resero a discrezione e il popolo solamente la questo caso pietoso, non richiese da loro altro, che l'arme. Non fu dissimile l'avvenuto di altri 500 Alemanni, che venivano dalla città di Pozzuoli, nel passaggio del Borgo di Chiaja,

<sup>(1)</sup> In S. Lorenzo furono rinvenuti tredici cannoni di bronzo, e non già un solo come dice il Piacente, fra i quali alcuni di grosso calibro conquistati dall'Imperatore Carlo V pella disfatta toccata in Alemagna a Giovan Federico Duca di Sassonia ed al Langravio di Assia - Vedi il Capecelatro.

<sup>(2)</sup> La città di Napoli era divisa in 29 Ottine, le quali pigliavano il nome dalle Chiese o dalle principali strado poste nell'ambito di esse. Tenevano a capo uno dei più agiati e probi cittadini che addimandavasi Capitano di Strada o di Ottina, il quale insieme all'Eletto del popolo ed ai suoi Consultori interveniva, como praticavano gli antichi Irenarchi, nei pubblici negozii nello interesse del popolo. Tale istituzione su abolita non prima dell'anno 1800 da Ro Ferdinando IV.

perchè assaliti e disarmati dal popolo furono nella città quasi nel medesimo tempo condulo frigioni, fictoro la quale godendo per più giorni il baneficio della grassa, e portando il pane conficeato su la punta d'alcuni piccioli bastoni, andavano esaltando con infiniti encomii di lode il nome di Massniello, che n'era cagione (1).

Ritornato Masaniello nella città con fasto della vittoria ottenuta, arrivò ancora nel monastero del Carmine Il Cardinale Arcivescovo con pensiero di stabilire con Giulio Geneino, al cui consiglio deferivasi il popolo, alcuna cosa dell' appuntato nel giorno antecedente. Incominciossi il trattato con non dubbia speranza di terminarsi nel medesimo giorno. Ma essendosi publicamente vociferato che tra l'altre pretension i del popolo dovesse S. E. concedere l'indulto generale di qualsivoglia delitto commesso a tutti li banditi napolitani, il Perrone, che era uno di quelli, per tema che questo capo tanto importante al suoi interessi non si ponesse nelle capitolazioni che si trattavano, tento anch' egli con la sua comitiva di trasferirvisi. Nel salire le scale del monastero, essendosi una infinita moltitudine di gente, o per il medesimo fine di particolare interesse, o tratta dalla curiosità del caso, avanzata, partori tanta e si gran calca in quella angustezza di luogo, che ritardande con notabile impedimento il passaggio, incominciò il Perrone ad insolentire contro coloro, che per non gli cedere il passo pareva che gli facessero ostacolo ed impedissero i suoi disegui. Costoro, che erano del Mercato e delle più infime fazioni di lazzari , i quali per naturale antipatia sono nemici di coloro, che si prevalono, e delle persone potenti, nel cui numero stimavasi il Perrone, vedendosi maltrattare in tempo clie la loro grandezza doveva maggiormente temersi e che la baldanza de' bravi doveva essere depressa, incominciarono a risentirsi non meno col menar delle mani, che coll' opera della lingua, e pubblicandolo con i suoi compagni per traditore del popolo, e che era colà venuto per uccidere Masanlello ad istanza del Duca di Maddaloni. Queste voci appresso coloro, che non si muovono per altra ragione ad operare che per il proprio capriccio che li guida, nè seguono altra scorta che quella del senso che li precipita, acquistarono subito fede, e fecero impressione più che in ogni altro nell'animo del Capo, il quale considerando la parzialità usata dal Perrone a favore del Duca di Maddaloni non richiese altre ragioni, che lo persuadessero a siffatta credenza, ed ordinò che si ammazzasse tanto lul quanto ogni altro della sua co-

Dice il do Santis che per ordine di Masaniello furono lasciati liberi dopo di aver prestato giuramento di astenersi in avveniro di combattere contro del popolo.

mitiva. Si difese intrepidamente Il Perrone, e sparò alcune archibugiate contro il medesimo Masaniello, che furono vuote d'effetto, ma sopraffatto dalla moltitudine di quei lazzari, che l'assalirono a guisa di tante ferocissime tigri, vi restò morto con altri cinque compagni. Indi insospettiti per nuova voce che insorse, che per simile effetto dentro del medesimo monastero del Carmine vi fossero nascosti altri duccento banditi mandati dal Duca , l'assalirono in un tratto chiudendo le uscite, e eingendo con buonissime guardic tutto il recinto. Ma assicurati dono qualche Intervallo dal Cardinale che non vi era persona vivente. svanì quel sospetto e levossi l'assedio, restando però il popolo nella medesima opinione che il tutto cra seguito per ordine del Maddaloni. Aggiungesi che spogliato il Perrone e ritrovatagli addosso una polizza, in virtù della quale se gli confessava debitore in una quantità di denari il medesimo Duca, si persuasero che fosse il guiderdone del tradimento operato (1). Oltre la confessione fatta da un tal Berardino Grasso, il quale prima che gli fosse troncata la testa dal popolo, disse che il Duca Insieme con D. Giuseppe suo fratello aveva nella seguente notte deliberato di minare il quartiere del Mercato in vendetta della sua prigionia. Se tal voce per bocca di costul o per opera di altri s'insorgesse tra i popolari, jo per la diversità dei pareri non ardisco affermarlo, essendo l'op)-. nione d'alcuni, e forse della maggior parte, che tal fama fosse inventata da un zeloso Ministro del Re, che fu il Duca d'Arcos, il quale, dubitando che la nobiltà non si unisse col popolo, procurò con simile artificio di tenerli separati, ed applicati piuttosto alla vendetta che all'unione. Masaniello però desideroso di non lasclare impunito un eccesso

(1) Questo fatto è ben divorsamente narrato dal Capecelatro , dal Donzelli, o dal de Santis, i quali concordemente asseriscono cho il Perrono ed i suoi compagni, inviati in numero di trecento dal Duca di Maddaloni e da suo fratello D. Giuseppe Carafa, si recarono di proposito al Morcato per uccidere Masanielto ; e mentre costui usciva dalla Chiesa, avendo udito un improviso colpo di fucile fuori della stessa, gli vennero vibrate cinquo archibugiate, rimanendono illeso. Non ebbe limite il furoro del popolo a tanto caso, o gli stessi scrittori assicurano che non solo il Perrone, suo fratello, e Berardino Grasso, ma altri molti restarono necisi in quell' oceasione, essendo stati massacrati e decapitati parto in Chiesa fin sopra l'altaro e nella sagrestia , parte nei dormitori e nello cello del convento, e parte sulla circostante piazza. La polizza poi, che dico l' Autoro di essersi trovata addosso al Perrone, si fa ascendoro dal Donzelli a ducati 15 mila, ed il Marchese Granito, nello sue annotazioni al Capecelatro, scrive, che sulla persona del Perrone su rinvenuta una lettera, dalla quale si rilevava che i banditi erano stati inviati dal Duca di Maddaloni e dal fratello D. Giuseppe Carafa,

si grave, o vero o falso che fosse, ordino immediatamente che tanto il Duca, quanto D. Giuseppe ed ogni altro complice della congiura fossero perseguitati ed uccisi.

Promulgato, ma segretamente, un tal ordine, il popolo che non desiderava altro che d'insanguinarsi le mani nella vita de'nobili in vendetta delle ingiurie che pretendeva di aver ricevute, giubilò d'allegrezza e pose le ale ai piedi per eseguirlo (1). D. Giuseppe, che stava ritirato nel monastero di S. Maria della Nova, presentita la mossa del popolo e stimando poco sicuro d'uscir fuori per le porte più praticate, calò dalla parte del Cerriglio (2), e per un'andito, che ad altri non era noto che alli stessi Frati del convento, passò dalla parte di sotto con disegno di nascondersi, in qualche casa quanto più povera tanto men sospetta, a chi lo perseguitava. Ma osservato l'infelice da una numerosa turba di lazzari, che per tagliarli la fuga venivano ad occupare quel passo, fu in un medesimo tempo arrestato, ucciso e troncatogli il collo (3). Il Priore della Roccella, che stava seco pel medesimo monastero nascosto, sorti diversa fortuna, perchè uscito dalla porta battitora ed entrato nella casa di Tipaldi, vestissi da donna, e come tale creduto si mise in scdia e salvossi verso le parti di S. Domenico, La testa di D. Giuseppe appena spiccata dal busto fu recata alla presenza di Masaniello, il quale fattala conficcare in un palo, fece porla in mezzo al Mercato con un motto che diceva : Questo è D. Giuseppe Carafa traditore del popolo (4). Il suo corpo fu trascinato a coda d'un semaro per tutta la città, usandosi atti di tanta fierezza e di tanta inumanità, che se il medesimo po-

<sup>(1)</sup> Secondo il Capecelatro, il luogo eve il Carafa erazi nascosto fu rivelato al Masanielle da Berardino Grasso, uno dei banditi uccisi in quel giorno nella chiesa del Carmino e nella piazza del Mereato; ed avvenno così che i popolani investireno il monsatero di S. Maria della Nuova.

<sup>(2)</sup> Travestito da frate, con cooperazione del menaco fra Giovanni di Napoli - Vedi il Donzelli.

<sup>(3)</sup> Scrivono il Capcedatvo el de Santis, che il capo del Carafa fa reciso en grassa cellico dal mencilao Michele de Santis, che ca stato da lui precedentemente mattrattato, ricorcendono da Masaniello un guidordono di ducantile. Ed il Cirafia Soggiunge, che, receto quel tecesho immati a Masaniello, si piacopue costuti di strappargii più volte peli dal mento, accompagnando quell'Patto en le più diobrevieno paracle.

<sup>(4)</sup> Il Carafa fu un cavaliero di riprorevolo condotte, ed il Capecelatro coni ragiona di lui di subline e regilitati nigeno e di grato e signerile appetto, ma di troppo furioso opirito ed inchinevolo alle crudella ed omicidit, e ad essermico, più de quello el conceniosa ad somo di cosi chiari natali, di a cherani, e all altre persone di mide affire, si quali estto la protezione di lui commettermo gravio di contributi delli contro di chi mono potecu.

polo fosse state barbaro o insensate si sarebbe intenerite. Gli strapparono de carol, l'immersere fra mille brutture, incrudelirone con nuove ferite in quel corpo, e finalmente troncandogli il piede sinistro, l'appiccarono per argomento di maggior indibrio al medesimo capo (1).

Qual terrore nascesse negli animi degli altri, ed in particolare in quelli de' nobili, ch'erano i più colpevoli nel concetto del popolo, dalla vista d' uno spettacolo così crudele, per non saperlo esprimere con l'insufficienza della mia penna mi si conceda che lo rimetta alla prudente considerazione di chi legge. Non fu Cavaliere, ne Barone, ne Principe, che alla prima voce, che si sparse del caso, non procurasse di salvarsi inggendo o di allontanarsi dall'ira del popolo. Le più recondite sepolturo, le fortezze più custodite, lo tsole più remote, in cul deliberavano di ricoverarsi, si giudicavano per abitazioni poco sicure-L' esser potente era la maggior disavventura de' nobili, perchè il popolo non procurava se non l'esterminio di coloro, cho erano non per altro che per troppa potenza, divenuti sospetti, supponendo con molta ragione che solamente da costoro potevano pascere gli ostacoli per abbattere l'ingiusta tirannide loro. L'essere inabile a risentirsi era gran privilegio della fortuna, perchè il popolo non aveva per nemico chi poteva meno resistere, ma solamente chi giudicava che avesse forza d'opporsi.

Con la morte di D. Giuseppe non saziossi però l'empietà di quel barbarl, nè si estiense edi son angue l'îra concepita contro degli altri; ma accesì di maggiore sdegno e per assodarsi maggiormente nel dominio , che avveano tiranniemomente incominciato a godere, si applicarono alla persecuzione degli altri banditi, stimnti complici nella figurata
conglura, ed in particolare del Duca di Maddaloni, onestando ed Utolo di radioter l'impiustizia che usavano. Si applicò maggiormente la turba dei
solitevati alla persecuzione de'congiurati, o se non tali; così tenuti da
toro perché oltre l'imputso ricevuto dagli ordini di Masanicilo e la taglia di quattromita ducati imposta da lui sopra la testa del Duca, yenta anco approvata questa ttranplac risoluzione del popolo dal meventa anco approvata questa ttranplac risoluzione del popolo dal me-

<sup>(1)</sup> Il Marchese Granito nelle ne amodazioni al Diario del Capecelatro, estra, che fin recisio il picche al cadarero del Carafa, secondo gli ordini dello siesso Masaniello, non già por un calcio che dicersai dato à quell'infelice caviliere nel precedente amo al Carafaniale Filonarino, come inestattamente narrano il Conto di Modena e la de Lusan, ma sì bene per assistazione di un popolano che asseriva di sesere stato una volta costretto dal Carafa a baciargli il picler; contia accorso, e chiesto quale fonse il corpo di lui, inusanemente dicera, di volter troncare quel picclo ande portarelo per mangiario,

desimo Vicerè, il quale per non inasprirlo maggiormente con alti di ripugnanza, non solo lodò per giustificato il riseutimento degli uccisori, ma per tale effetto ne scrisse il seguente biglietto al Cardinale Arcirescovo.

### Eminentissimo, y Reverendissimo Senor mio.

Las nueras desconfianzas del Pueblo con el accidente de Dupue de Magdadon, me tienen en sumo cuydado, porque no desco otra cosa, que la satisfacción del Pueblo, y ajustamiento de la Ciudad. Hame parecido dezir a Vuestra Em, que si hubiere a las manos alguno de los bandidos, le entregaré en manos de la feléstima Giudad, y guadquiera, que nos perturbe la quietud. Vuestra Em. se sirca de que pase esta noticia, y mandarma exista fo que se ofece, y como se halla V. Em., cuya Eminentistima Persona quarde Dios muchos annos. Palacel O de Iulio 1621.

Ariseme V. Ein. lo que se ha hecho hoy en orden a lo que quedò a justudo ; porque mi animo es, y serà complir quanto he ofrecido a la fidelissima Ciudad de parte de su Magastad, y mia. Senòr mio dezame maraxillado este caso, y ofrezco a Vuestra Emin. por vida del Rey, que qualquier bandido, o persona de estas que yo pueda haver a las manos, embiarta altas del fidelissimo Pueblo, a quien qui ero deseganarle, de que yo no desco la quietud. Do V. Em. Su manor sercidor, El Duyce de Arcos (1).

## (1) Eccone la traduzione.

## Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio

- » Le move diffidenze del popolo, per l'accidente del Duca di Maddaloui,
- del popolo, e componimento degli affari della città; credo di aver detto a Vo-
- stra Eminenza che s'io avessi in potere alcuno de banditi, lo consegnerei di
- » buon grado alla forza della fedelissima città, e qualsivoglia che perturbi la
- pquiete. Resti Vostra Eminenza servita di rendere questi mici sentimenti di pub-
- » blica ragione, e di avvisarmi delle offerte del popolo, c come pure darmi » contezza dello stato di salute di V. Em. la cui Eminentissima persona, Dio
- conservi per molti anni. Dal palazzo li 10 luglio 1647.
   M' avvisi V. Em. ciò che si è fatto oggi in ordine a quanto è restato statui-
- ha avvisi v. km. cio cue si e into oggi in oranne a quanto e restato statuito; mentre è, e sarà mia intenzione, di mantenere ciò che ho offerto alla fedelissima città per parte di Sua blacstà e mia.
- » Signor mio, resto attonito di questo avvenimento, e giuro a V. Em. per la vis ta del Re, che qualsivoglia bandito, o persona ad esso aderente, che mi sarà

Fratnto II Duca di Maddaloni al doloreso avriso, che gli ferl l'orechie , delta morte del fratello , trovavasi nella Chiesa de' Cappuccini, dore, considerando che quella non era stanza in cui potese assicurarsi dall'ira del popolo, foce condursi un cavallo c, suontatori sopra, parti con tanta prestezza, che, deludendo i disegui de'suol nencie, salvossi in parte di dove non fu mai udita più novella di lui mentre durò la potenza del popolo (1).

Erano fra questo mezzo, în escuzione degli ordini di Masaniello, arriatti lazzari nella sua casa, che sta nel Bergo de Vergini, e postori l'assedio d'intorno, con speranza che vi fosse il Duca, una assicurati cl' egli non v'era, la posero a sacco e coudussero tutti gli argenti e le cose preziose nella piazza del Mercato. Avuto poscia notiria che egli con alcuni suoi confidenti si era salvato nel monastero di S. Efremo Veccitio, «1 volarono in un tratto, ciegocho quel luogo con taute genti d'intorno che potevasi credere che la città fosse rimasta vuota d'abitatori. Certificati pio della sua fuga, entrarono nel convento, e, fatto prigione un suo schiavo con l'acquisto di melti pezzi d'arute la sciati da lui, se ne tornarono al Mercato applicando scuppre l'animo ad operare nuove secleraggini, non meno nefande delle prime che averano commesso.

Misanicibo avvisato fra tanto che, nella congiura ordita dal Duca, averano ancora tentut mano alcuni delinquenti che dimoravano lacittà, i quali selle passate occasioni si erano mostrati parziali dei nobili, fece in quel medesimo giorno proclamati per ribelli del popolo, e dicelo ordino a motte squadre, che egil per tale effetto tencva, che na nanassero in traccia e che non li conducessero avanti di lui se non decollati. Questo editto Tu con tanto ripore eseguito, che non vi restò delin-

Suo antico Servitore
L. Duca D' Ancos.

<sup>&</sup>gt; dato di aver nelle mani, l'invierò immantinente in potere del fedelissimo popolo, essendo mia premura di renderlo disingannato, null' altro desiderando i o che la quiete.

Di V. Em. Rev.

<sup>(1)</sup> Dal convento dei Cappaccini, detto di S. Efreno vecchio, il Duca di Madloni, fuggà a piedi e travettito da frate simo a Chiaimo casale in vicinanza di Capodimonte, e di la, caralcando un giuncuto dologii da un medico incontrato a caso per via, si recè in Cardito, e finalmente passó in Torella, ove dinazi castodito da molti armigeri suoi, sino a che non obbero cominciamento le fazioni guerresche tra i regii ed i popolant, e delle quali si fa parola nel prosieguo di questa isto\*a. » Vedi il Coppectatro.

quente, che in tale opportunità non pagasse la pena de' suoi misfatti. Comparvero, forse in meno spazio di un'ora , tante teste d' uomini uccisi che, volendo, in molti anni non si sarebbero esterminati con il braccio della giustizia; oltre coloro, che, sotto un colorato titolo di ribellione, morirono per opera de'proprii nemicl, i quali si avvalsero dell'ordine di Masaniello per istromento di vendicarsi. Raccontasi che in questo giorno morirono sopra 40 persone per le mani de'sollevati. E perchè la maggior parte di costoro vestivano da preti ed erano chiamati abbati di mezza sottana (1), Masaniello fece pubblicare un bando, sotto pena della vita, che niuna persona ardisse di portar ferraiolo per la città, affine di liberarsi con tal ordine dal sospetto delle armi, che ad istanza de'regii avrebbero potuto alcuni celatamente portare, ed insidiargli la vita; il cui bando fu con tanta esattezza osservato, che non fu alcuno. per gran privilegio che avesse, che non vi fosse compreso. Si vedevano per la città i preti, i religiosi, ed i vescovi stessi, andare senza mantello a guisa di vagabondi, o come coloro che non frequentano se non le ville. Quasi che nel medesimo punto fu per ordine suo similmente pubblicato per la città, che tutte quelle persone, che aderivano al partito dei sollevati, dovessero tenere sopra le porte delle case l'arma del Re e quella del popolo, dichiarando per ribelli tutti coloro, elle per qual si fosse cagione trascurassero l'osservanza del bando. Ma come che il timor della pena si era, per tante vendette e rigori usati da lui, concentrato nelle viscere non meno de' regil , che dei popolari , non fu Cavaliere, né Barone, nè Principe, per grande che fosse, che non ubbidisse, e con tanta prestezza, che un pittore, dicesi, che in un sol giorno si guadagnasse 80 ducati.

Le stragi però e le uccisioni, in quel medesimo giorno successe, non divertirono gli uccisori dal commettere i soliti incendii, perchè, scorrendo per la Città, e propalaudo le medesime voci di Firca il Re, e mora il mal Loverno, arsero le robe di Geronimo Naccarello, quale di Andrea Capano suo genero, cou pretesto che un tal suo figlio avesse disarmati due soldati del popole; cosa affatto incredibile, e temerità neanco imunginata in quel tempo che dominavauo i popolari. I beni di Bartolomeo Sportello, allitatore di varii arrendamenti della città, sortirono l'sisteso naufragio del fuoco. Quelli di Pietro di Florio furono per la medesima cagione similmente esposti alle fiamme. Preò il danno, che patirono tutte le case del Duca di Caivano, fu molto maggiore; perchè non solo incendiarono di nuturo l'accordinato del maggiore; perchè non solo incendiarono di nuturo l'accordinato.

<sup>(1)</sup> Uomini facinorosi, delti anche Tabanelle, che usavano una sottana sino al ginocchio, onde nascondere te armi ch'essi asportavano in onta della legge

cennata di S. Chiara, ardendovi insino al soffitto colle finestre, ma auco quella di Chiaia della soliaria e di Posilipo, iavitando con l'esempio gli abitanti di S. Arcangelo suoi vassalli, ad ardero e saccheggiare il palazzo che aveva in quel delizioso villaggio.

Comparvero nella medesima sera molte compagoie non meno d'uomini, che di fenine armate (1), le quali partitesi dai vicini villaggi per ordine di Masaniello, che per tale effetto n'avera spediti corrieri per tutte le Provincie del Regno, vennero nella città e calorare le pretensioni del popolo e a difendere l'Antico asservanza de' privilegii tottenut dalla gloriosa memoria di Carlo Quinto, protestandosi pubblicamente che

se questi non gli venivano conceduti, non erano mai per acquictaral.

Ma fra tanti ramori, che successor in questo gioro, a vavra nondimeno il Cardinale introdotto tra il Duca d'Arcos e Masaniello pratiche di non mediore corrispondenza, e cancellato in maniera con lorraz de' suoi ufficil le sospezioni del popolo, che realmente dagl'indizii che si vedevano in esso, non repugnava d'accommodarsi alla
quiete (2). Ma perchè non ebbe tempo in quel giorno di potere ultimare

(1) Il Capocalato racconta che dello compagnio di donne furano ancho radunate tra quelle del Lavinaro, del Mercato, e di altri quartieri della cittàte a narrando di una pubblica mostra di armati che per le strade il Masanicilo vella si tenesse in quel giorno, dice che questi ascendessero al numero di cento quatori dicinila, in massima parte muniti di armi di fasoco, raccolto dal popolo nol disarmo dei soldati, di cui si è fatto parola di sopra, e riavenute presso il negoniate Mazzola, nella real Dogano, o nelle caso di cavalieri di ditti cittadini.

(2) Conferma ció il seguente bando pubblicato in quel giorno 10 luglio, a capo del qualo si vedeva da un canto l'arme del Re o dall'altro quella del popolo, che è riportato nel Diario del Capecclatro.

#### BANDO

Per ordine del fedelistimo Popolo di questa fedelistima Città di Napoli et di cli fine il governo di esta, per grazia di Dio natro Span Gesa Cirito e della sua SS. Mudre Moria sempre Fergine 3 i ordina e comanda qualtirogdia persona di gualtirogdia perigonali satto grado e conditione si sia, che sotto pena sti merts violenta non ardiscono di dar fastidio a chi tiene le robe commettibili ed altre qualtirogdino coesse in generali, tanto di giorno, quanto di notte, acciocche ogni persona possa portare libramente grusse in questo delisimia Città, e stera pi di shintori quieti alle fror occue e bottephe. Dippiù ordiniano e comandiamo a tutti li Capitani delle Ottive che sotto la stessa pena non debbiano spatriare dalli fror posti la sedelateca, ma qualta tenere in guarnitione et ordine militare ad opsi comando, acciò occorrendo qualtivo dio ordine si trovino properati. Che sotto la stessa più nordine si rovino properati. Che sotto la stessa più nordine si trovino properati. Che sotto la stessa pena unio archite della fine.

il trattato, differi la conclusione per il seguente, inviando nella medesima sera il suo Maestro di Camera a farne partecipe il Vicerè con sieura speranza di buono effetto.

Nella mattina seguente, Masaniello, che per tante stragi e uccisioni commesse non alienara l'animo dal governo civile, essendo persuaso dalle consulte del Genoino, ch' era il suo fedelissimo Acate, creò in Eletto del popolo Francesco Antonio d'Arpaia (1), uomo sebbene di conditione ordinaria, non indegno però di tale impiego, affinché assumendosi costui la cura di provvedere alle cose della città, gli restasse minor travaglio per escreliarsi in quella dell'armi, il cui peso come Capitan Generale restava associutamente sopro di lui.

Il Vicerè, nel cui petto ardevano con fervente bollore i desiderii della quicte, e anelava troppo ansioso che si terminassero tanti tumulti, essendosi posto in qualche speranza dagli arvisi ricevuti dal Cardinale, lo sollocitò nell' sisessa mattina con il seguente biglietto all'esecuzione delle cose tratatte.

# Eminentissimo, y Reverendisimo Senor mio.

Quedo con mucho gusto de las nuevas, que me tras el Maestre de Camara de V. Eminencia, muy conformes a la esperanza, que siempre he tenido de ver ajustadas estas materias por mano de V. Eninencia, a quien se decerá todo; y le suplice continue la diligencia que hasta aqui ha puesto, porque ecamos con perfección concluyeo negocio tan grande. Y porque no estemos sujetos a que se desbarate tuntas vezes, lo que una vez se ha assentado, será el unioro remedio, que V. Em. se sirra de ascutar firmemente en la Junta de este fabilismo Puedio, que no se de credito a ninguna norcedad de las que distieren, si ino fuere por mano de V. Em.; pues yo tampoco ercher ninguna a mi, si no por el mismo medio. Dios guarde a V. Em. Reverendistima lun-

danno con li fuochi od altre core a niuna casa, tanto dentro la città, quanto dentro dei suoi borghi, o facendosi il contrario saranno riputati ipso juro ribello del fedelissimo Popolo. In Napoli nella nastra residenza di S. Maria del Carmine, 10 luglio 1647.—Il Fedelissimo Popolo di Nopoli—Francescantonio Arpaja Eletto—D. Giulio Genoino.

(1) Francesco Antonio Arpaio, che fa proclamato Eletto da Massniello ad insunaziona del Genonio, cra dell' chi di ami sessanta nativo di Appeli e figliudo di un costruttore di besti. D'ingegno sregliato e di animoso carattere fis nella sua giorierzar compagno del Genoino nelle cospirazioni delle qualti si e fatto cemo nella nota a pag. 26, ed chloe ad espiare la condama della galera per più anzi. - vedei il Cappecchetro.

gos annos. Castillo nuevo 11. de Julio 1641. De V. Em. Reverendisima besa las manos, su mayor serdidor, El Duque de Arcos (1).

Il Cardinale che, con fervenza non dissimile da quella del Duca, desiderava la quiete del popolo, ricevuto il biglietto del Vicerè si conferi subito nel monastero del Carmine, con disegno di dar l'ultima mano alle principiate pratiche dell' accordo. Ma essendo in quel medesimo tempo comparso a vista della città Giannettino Doria generale delle Galere di Napoli, S. Em, fece intendere al Vicerè per mezzo di Gennaro Quaranta Vicario delle Monache, che si compiacesse ordinare a quel signore che stante l'aggiustamento, che si trattava col popolo, non volesse con la sua venuta insospettirlo e ritardare l'esecuzione di negozio tanto importante. Approvato dal Duca per molto opportuno l'avviso del Cardinale, fece per un biglietto, di ciò che faceva di mestieri, consapevole il Doria, il quale essendo non meno di lui zeloso del servizio reale, volse non solo ubbidire, ma anco allontanarsi per qualche spazio dal porto. Anzi avendo nel medesimo tempo avuto ordine da Masaniello che non dovesse accostarsi alla riva. egli offerendosi prontamente di volerlo eseguire , lo pregò anche per mezzo di un suo gentiluomo a provveder le galere d'alcune poche razioni di pane, che fu subito compiaciuto (2). Inviato l'ordine al Do-

#### (1) Eccone la traduzione.

## » Eminentissimo e Reverendissimo signor mio

3) Resto inteso con molta soddisfazione delle nuovo che mi arroca il Maestro di Camera di V. Em., molto conformi alla speranza cho sempro è avata di veder composto quete differenzo per mezzo di V. Em. alla qualo si devrà 31 li tuto. La supplico a continuare nella diligenza, che sin ora à usata, acciò si vegge perfettamente conchisuo un affare di tanta importanza. E perché non 3 s'iscorra nello seomipiglio di ciò che una volta si dordinato, sarà l'unico ri-modio, cho l'Em. V. resti servita di stabilire fermanente con l'adunanza di 2 questo fedelissimo popolo, che non si dia credito a veruna norità se non sarà pamafestata per nezzo di V. Em., poiché meumeno crederò io ad eluma di quello 2 che a me percerranno se non per lo stesso mezzo. Dio conservi V. Em. lunghi anni.

Dal Castel nuovo li 11 luglio 1647.

Di V. E. Rev. a cui bacio lo mani

Suo antico Servitore IL DUCA D' ARCOS.

(2) Dico il do Santis che il gontiluomo di cui parla l'Autore, trovò Masaniello copra un palco di saltimbanco, scalzo, in camicia, con un par di brache succide, e stupi.

Lonestin Con

ria, il Vicerè rescrisse, in corroborazione di quanto aveva fatto, il higlietto che segue al Cardinale.

#### Eminentissimo, y Reverendissimo Senor mio.

El Tologo de Vuetra Eminencia me ha dicho, que hoy se pondrá en execucion por parte de est fedeissimo Pueblo lo que cetà disustado, y que yo detenga las galeras. Embio la orden inclusa abierta, paraque se detengan en qualquier parte que se hallaren. Espero que hoy sal-dremos de este cuydado por mano de V. Em., a quien cuelco a supit-car, suo permita se dilate mas, como lo he dicho en el papel, que tesde el Maestre de Camara de V. Em. a quien guarde Dios muchos annos. Palacio 11. de Julio 1647. De V. Em. Reverendisima, su mayor serbidor, El Daque de Aross (1).

Il Cardinale ricevuto questo nuovo biglietto, e tolta con la lontananza del Dorio la sospeziono che poteva cagionare nuovi motivi di diffidenza nel popolo, s'applicò totalmente a maturar le pratiche incominciate. E perchè le persuasioni di S. Em., a revano fatta non picciola apertura nell'animo di Masaniello, non trovò ripnganaza nel titarlo nel suo volere. Quando dunque il Genoino, da cui digendeva. la conclusione del tutto, e nel maneggio del quale stavano appoggiati gl' interessi de' sollevati, annotate con il conesseo comune le pretensioni del popolo, le consegnò nelle mani di S. Em., proponendoli in nome di quello, che concedute che fussero, e assicurato di goderle, cessarebbero tutte le cagioni del male, che non ottenendolo potrobbe suc-

#### (1) Eccone la traduzione.

- » Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio
- » Il Teologo di V. Em. mi à detto, che oggi si porrà in esecuzione per parte à totesto fedelissimo popolo tutto ciò che rimase convenuto, e ch' io trata le tenga le galero. Invio i' ordine qui annesso aperto, acció si fermino ovunque si troveranno. Spero che oggi usciremo da questa perturbazione di animo.
- » mediante la Em. V., la quale supplico di nuovo, che non permetta si differisca, ma si ponga in esceuziono ciò che sta nella lettera che porta il Macstro di Gamerra di V. Em. che Iddio conservi per molti anni.
  - Di Palazzo 11 loglio 1647,
    - 3 Di V, Em. Rev.

Suo antico Servitore
, IL Duca n' Ancos,

cedere, riserbandosi però un altro giorno di tempo a poterle concludere, con disegno forse d'aggiungervi alcun'altra pretensione del popolo. Furono queste dal Cardinale nella medesima sera mandate al Duca d'Areos , il quale se ben conosceva che v'erano molte cose perniciose alla riputazione Reale, considerando con tuttociò che tal concessione non sarebbe stata durevole, e desideroso che si terminassero cotanti tumulti, che sotto simil pretesto d'ora in ora erescevano, stimò con molta prudenza esser miglior consiglio il concederle tutte, appoggiato nella ragione accennata, che sedato il tumulto e ridotto il popolo all'ubbidienza di prima, non potevano in conto vernno osservarsi, tanto a rispetto del Re, quanto de'nobili, i quali sortendo l'effetto, restavano notabilmente pregiudicati. Dispiacquegli soprammodo però che la conclusione veniva differita per il giorno seguente, considerando le difficoltà che potevano di nuovo insorgere per opera degli inquieti e degli amici di novità, i quali disseminando nuove ragioni di diffidenza , potevano facilmente indurre il popolo a ritrattarsi, la cui natura ha per proprietà inseparabile non meno la sospezione, che l'incostanza: volse con tutto ciò non omettere quello che conveniva ali'incumbenza d'un prudente Ministro e tentarne l'esecuzione nella medesima sera con la forza del biglietto che segue.

# Eminentisimo y Reverendissimo Senor mio.

Por mano de V. Em. se han ajustado las pretenciones de este fidelisimo Pueblo de Napoles, y yo le he coucedido el privilegio, que me ha pedido, despachado en toda forma, y le he entregado el del Senor Emperador Carlos V: y de nuevo apruebo, y ratifico todo lo que contiene asi el privilegio de la Cesarea Magestad, como el, que en nombre de su Magestad he despehado ; y que se comprehenda en el judulto, no solamente lo hecho hasta ahora, u tiempo, que le embie a V. Em. sino todo lo que de pues aca se ha obrado, y castigare con toda severidad a los bandidos, que hubieren sido ilamados por qualquier persona, y con mayor rigor a los que los hubieren convocado, como perturbadores de la paz publica. Y vieudo que se dilata la conclusion de este negocio, y que crecen por instantes los yncombenientes, he querido representarlo a V. Em. para que como padre de toda esta Ciudad se sirva de dar à entender à este fidelissimo Pueblo, como de esta dilacion puede resultar, que los enemigos de Su Magestad tomen ocasion para unquietar este Reuno. u sembrar dentro de esta Ciudad nuevas disenciones, cosa que no puede dejar de sentir mucho este fidelisimo Pueblo, que siempre se

- Digital or Library

ha mostrado tan zeloso del servicio de Su Magestad, y que ahora lo encamina todo a este fin: y juntamente se servirà V. Em. de dezirle, que todos los danos, que se seguieren de no tomar luego esta resolucion, asì en esta fidelisima Cindad, como en su Reyno, al servicio de Dios, al de el Rey nuestro Senor, a los Templos, a los ciudadanos, mujeres, y ninos inocentes, todo correrà per quenta de los que dilataren al cumplimiento de lo que està ajustado; quando yo en numbre de Su Magestad estoy dispuesto a la execucion de el. y he hecho por mi parte lo que he podido, para que este fidelissimo Pueblo conozca los tiene Su Magestad por hijos , y delos mas amados de su monarquia, y yo los trato como a tales, deseando su alicio, y quietud. Todo lo pongo en manos de V. Em., a quien guarde Dios muchos annos. Napoles 11. de Julio 1647,

Desques de aver escrito este villete he entendido, que V. Em. no se halla en el Carmen. Suplico a V. Em. se sirva de volver alli. yablar a este fidelissimo Pueblo en la conformidad referida. y procurar darle à entinder cou su autoridad quanto conviene ajustar lnego lo concertado, sin dar lugar a dilaciones, que será obra muy diana de V. Em. a quien no tengo que anadiir. De V. Em. Reverendisima, Su mayor serbidor, El Duque de Arcos (1).

# (1) Eccone la traduzione.

### » Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio

Per mano di V. Em. si sono conciliate le pretensioni di questo fedelissimo popolo di Napoli , ed io gli o conceduto il privilegio, che m' a chiesto. spedito con tutte le formo, e gli ho consegnato quello dell' losperatore Carlo V, approvando, o ratificando di nuovo tutto ció che contiene, così il pri-» vilegio di Sua Maestà Cesarea , come quello che gli ho spedito in nomo di 3 Sua Maestà Cattolica, e che si comprenda nell'indulto non solamente ció ch'è avvenuto fino al punto che l'inviai a V. Em., ma ancora tutto ciò che d' al-» lora in quà è successo. lo punirò con ogni sevorità i banditi, cho fussero stati s chiamati da qualsivoglia persona, e con maggior rigore quelli cho li aves-» sero ragunati , come perturbatori della pubblica quiete. E vedendo che si pros lunga la conclusione di questa faccenda, o cho croscono ad ogni momento » gl' inconvenienti , ò voluto farlo conoscere a V. Em. acciò , come padro di » tutta questa città , resti servita di persuadere questo fedelissimo popolo , co-» me da questa dilazione può risultare, che gl'inimici di Sua Maestà preadano » occasione d'inquietaro questo Regno, e seminaro in questa città nuovo dissensioni, il cho certamento farà grando peso nell'animo di questo fedelissimo popolo, che sempro si è mostrato tanto zeloso del servizio di Sua Maesta, o s che ora rivolge tanto i suoi pensieri a questo fine. Inoltre V. Em. resterà serQuesto biglictto del Duen altro non operò in quel giorno che il ritorno del Cardinale nel Monastero del Carmine, dore avendo rappresentato il desiderio del Vicerè e le cagioni che à ciò lo moverano tanto con Masaniello, quanto con gli altri ottimati del popolo, non si portio il diero. se non la medesima risoluzione di prima.

Nella mattina seguente, che fü il duodecimo giorno di lugio, essenossi Masaniello con l'esatta ubbidienza del popolo assicurato affatto d'ogni sospetto de Regj e avendo inteso che molti Cavalieri tanto per mare, quanto per terra si ritiravano in diverse Castella del Regno per fuggri I osfegno del popolo, fece pubblicare un bando in pena della vita che nissuna persona di qualsivoglia grado si fusse uscisse del reciuto di Napoli, senza prima ottenerne licenza da luti, commettendo l'esseuzione di quest'ordine a diversi Capitani di strade, a quali incericò che con simile castigo punissero coloro, che con denaro e con altra sorte di regalo fussero da fugitiri corretti, benche non molto dopo essendo condotta prigione una mano de' nobili incorsi nella pena del hando, ordinò con molta piacevolezza che fussero rilasciati con precetto però, che non uscissero dalla città. Indi, perchè la vendita delle cose commestibili che si davano a vilissimo prezzo iu conformità degli ordini suoi,

y vita di far presente, che tutti i danni che risulteranno dal ritardo di cosiffatta y risulturione, così in questa fedelistima città come en regron, in ordino al sery rigio di Dio, a quello del Ro nostro Signore, allo Chicse, ai cittadini, donne 1
2 risone dell'accordo, quando i ni nome di Sua Macetà so ndisposto omina3 mento ad eseguirlo, ed lo fatto per mia parte tutto il possibite, acciocché
2 ciasemo di questo fedelismo popolo contosa- che San Macetà ticne tutti per
2 ciasemo di questo fedelismo popolo contosa- che San Macetà ticne tutti per

» figliuoli, o che essi sono i più amati della sua Monarchia, ed io li tratto come » tali, non desiderando che la lore consolazione e quiete, lo pongo tutto nelle » mani di V. Em. la quale conservi Dio molti anni.

Napoli 11 luglio 1647.

3 Dopo seritta la presente lottera ó inteso l'Eminenas Vostra non ritrovarsi in el Carmino ; la nupileo per tanto restar servita ritornarei per parlaro a questo fedelissimo popolo enoformemento a quinto le ò rassegnato, e proenerad di ragli espire con la nasa autorità quanto convineo per definire benlo totto il concertato, senza dar campo allo ditazioni, il che sarà opera degna già Visstre Eminenza, alla qualo non ho altro da aggiungere.

3 Di V. E. Reverendissima

Suo antico Servitore
IL DUCA D' ARCOS,

avera cagionata una grandissima penuria d'oglio nella città, ficce pubblicare il bando seguente con la forza del quale non solo pretice air in mediare a questo disordine, ma di moderare anocra e correggere molti abusi, cil crano stati dall'insolenza delle milizie con l'occasione del presente tumulto cagionati, oltre il fine principale cil era di stabilire in maniera la potenza del popolo, che non potesse croldarsi alle scosse dei regii.

#### BANDO

Il fidelissimo popolo di questa Città di Napoli avendo inteso, che eli tiene le cisterne d'oglio, quello vendono a somme grosse di stara ai monasteri e persone falcoltose in grave pregiudizio e danno del etitudino, e volendo rimediare a tale incoveniente, ordinamo, e comandamo a tutte le persone, che tengono cisterne d'oglio, ed altri che vendono a suara, che da oggi avanti, sotto pena di ribellione, non debbano quello vendere, se non al bottegari, ed a quelli, che vendono a quarto per Napoli, e volendone compara e a stara, che vengano da nol.

Di più ordinamo, e comandamo sotto l'istessa pena a tutti li Capitani, così dell'Ottine, come di Fanteria, che debbiano provvedere l'artiglieria di sacchetti di palle di moschetti, o di cartocci di latta pieni di dette palle, per essere il tiro a corto, dove non serve la palla.

Di più s'ordina, e comanda a tutti il Cittadini di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, che da oggi avanti, sonata un'ora di notte, si debbiano trovare alle loro case. E occorrendo caso d'urgente necessità, come del SS. Seramento, o di figlianza, debbiano farlo intendere al Capitano della Militia, il quale debbia subito dare li soddis sufficienti, che l'accompagnano dove vada necessario. Di più che tutti il soddat delle Compagnie di questo saddetto Popolo debbiano dare la ubbidienza alli loro Capitani così delle Ottine, come militari, e agli altri Superiori, sotto pena di quattro tratti di corda, o parendo altrimenti a'detti Capitani e loro Superiori si debbiano mandare carcerati da nol.

Per ordine di S. Ec., e del popolo. Die 12 Mensis Juli 1647.

Tomaso Aniello D' Amalel.

Dopo la pubblicazione di questo Bando, fece Masaniello portar la tesa di D. Giuseppe Carafa nella Porta di S. Genano, sopra la quale fu collocata dentro una gabbia di ferro con un cartello disotto che dievaz, Questo è D. Giuseppe Carafa ni Maddaloni, traditore del Re nostro Signore e del fedelissimo Pepolo. Ne di ciò solamente appagandosi fece condurre tutte le tapezzerie del Duca in mezzo la piazza del mercato di Apoli, tra le quali avendo Masaniello ritrorato tanto il suo ritratto a

cavallo, quanto quello del padre, ed a questi troncata la testa, e a quegli sfregglata la faccia, ordinò che si ponessero sotto la finestra della sua casa (1) a vista del popolo, conforme dai lazzari ministri o esecutori della sua tirannide fu subitamente eseguito.

Nel medesimo tempo essendogli stata portata una quantità di teste del banditi, fatte non meno dentro del recinto delle mura che nel borgli della città, egli che per molte doglianze di diverse persone del popolo era stato avvertito che ra la moltitudine degli uccisi v'era la marggior parte atata decollata piti per cagione di private inlimicitie, che per aver congiurato col Duca di Maddolni, ordinò che per l'avvenire si dovessero condur vivi e non morti avanti di lui, con fine di togliere i mali che con tale occasione si commettevano.

Il Vicerè avvisato fra tanto che tuttavia il popolo s'imperversava nel male, e più che in altri s'incrudeliva contro i banditi, per cattivarsi con muovi artificii la benerolenza del sollevati, e per faril conoccere che egli non meno di loro perseguitava il disturbatori della pubblica quiete, fece nella medesima mattina uscir dalle stampe il bando che segue, ordinando che fuse pubblicato per le plazze più pratticate della città.

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX

## D. Roderico Ponze de Leon Duque de la Ciudad de Arcos, etc.

Por quanto se ha entendido, que dentro la fidelsima ciudad, y sus Burgos se hallan mucho bandidos con grande escandado, y desconsuclo del fidelsimo pueblo, deseando poner, el remedio que convene, hemos reseutelo publicar el presente Bundo, y mandamos, que en pena de la vida, salgan huego, sin dilacion ninguna los bandidos de esta fidelsima ciudad, y sus Burgos; y con la misma pena de la vida, y perdida de todos sus bienes, mandamos, que ninguna persona de qualquier calidad, y grado que sea, los tenga en su casa, ni de bojo su procetom, por que «sececutaran irremisiolemente las dichas

(1) Da questa finestra, che poco elevarasi dal pina terreno, usara il Massinielo di dare la seu udienze, porgendeglisi i menorali sulla punta di un'alsbarda; ed avendo egli scorto che sotto di essa stavano raccolli per curiose, tra la falla del pepolo, alcuni nobili, disse hero con voce imperiosa: Carolité, júterenne da ced, ca sinó se foccio taglid la copo, pecché in non hoglio assi cumpopui che li scouzanti, comme songo to — Vedi il Capocolatro ed il Donzelli.

penas sin respecto ni excepcion alguna — Datum Palacio a 12 de Jutio 1647.

EL DUQUE DE ARCOS. Don. Coppola Secretarius.

Se pubblica subito detto Banno, e si stampa detto foglio, il comandamento di S. Ec. — Oggi li 12 Luglio 1647.

Jacinto de Mari Secretario (1).

Ma con tutto che il Vicerè, tanto in questa quanto in ogni altra occasione, non tralasciasse cosa da operare per soddisfazione del popolo, e che si fusse offetto di concederii tutte le pretensioni, che per mano del Genoino crano stale annotate, non però Masaniello astenne le mani in quel giorno dall'usare fierezze, perche non solo incendiò la casa del Presidente Fabrizio Cennamo (2), stimato per Ministro poco piacerole nella

#### (1) Eccone la traduzione.

FILIPPO PER LA CRAZIA DI DIO RE

D. Rodrigo Ponze de Leon Duca della Città di Arcos etc.

Espende giunto a nostra noticia clue decatre la fedeliziana Città e suei Bozgà vi vi anan nuali handiti, e ne grando senada lo senedire del fedeliziano Populo, a desiderando porre un rimedio che convenga, abbiamo risolato di pubblicare il presente Rando, e al qualo ordinamo che sotto pena della vita e cenan nubito e senza dilazione alcuna i banditi di questa fedeliziana Città o suno i Borghi; o esto la mediciama pena della vita, e della perdica di tutti ' beni, ordinamo cho nima persona, di equaliveglia grado o qualità, possa tenorii in sua casa, nd a cocorda loro protesione, o per quelli che vi incorreramo saramo irremishilamento applicase lo dette peno senza riguardo o ecvesione alcuna — Palazzo IZ luglio 1647 s.

Il Duca n' Ancos.

Don. Coppola Segretario.

(2) Fabrizio Cennano Presidento della Regia Camera della Summaria, che miseramento morì decapitato per mano dei popolani nel 24 agosto di quell'anno, era mperbo, neghittoso nell'affizio, interessato, ed in cativa fama presso il publico ed essoto a tatti coloro cho lo arvicinavano. In qualità di paggio del Marchese di S. Giliano, D. Berardino Motalto Lugorgenente della Camera, sposò di coloro cho del pressono del pressono del proposito del pressono del pressono del pressono della comera posò del pressono della comera posò del pressono della comera posò della comera posò della contra della coloro della contra della coloro della contra della coloro della color

spedizione delle cause, ma anco quella di un tal Vincenzo Como non per altra cagione che per esser computista della gabella del grano a rotolo, dove non in altro soleva impiegarsi che nell'esercizio della penna. Restavano ancora nella città molti altri arrendatori tanto di gabelle quanto di varil partiti di Corte, i quali, temendo d'esser castigati con la medesima pena degli altri, e per isfuggire il pericolo che si figuravano inevitabile, si fecero studiosamente incendiare da alcuni loro aderenti. i quali sovvertiti da un mediocre regalo, non posero altro nel fuoco che robe di poca valuta dai medesimi sospettosi a tale effetto apparecchiate. Ma come che non sempre il Cielo seconda le operazioni degli nomini, avvenne che costoro per evitare le ruine dell'incendio temuto, incorsero in un male quanto maggiore, altrettanto irreparabile, perchè avendo il Duca d' Arcos ad istanza del popolo , relegato tutti gl' incendiati dal regno, furono insieme con gli altri nel medesimo bando compresi, nè per molti artificil che usassero, fu possibile di sottrarsi dalla pena degli altri.

Frattanto essendo ritornato il Cardinale Arcivescovo nel monastero del Carmine per la conclusione delle cose risolute nel giorno antecedente. Masanlello instigato dalle persnasioni del Genoino, e desideroso anch'egli che avessero fine tanti tumulti, si contentò, dopo varie difficoltà proposte e superate, che si leggessero le capitolazioni e le grazie da S. E. in nome di S. M. alla città e regno di Napoli concedute, siccome dentro la medesima Chiesa fu in presenza del popolo ad alta voce escruito. Pubblicate e ammesse che furono da tutti. Masaniello, perché alcune persone, o che poco amavano la quiete o che realmente dubitassero della fede del Vicerc, s' erano plu volte seco dolute del Cardinale, dicendo, che per essere S. Em. parziale de'nobili era parimente sospetta in procurare i vantaggi del popolo, ascese a guisa di predicante sopra il pulpito della medesima Chiesa, ed esagerando la sincerità dell'animo del Cardinale persuase agli astanti a cancellare quel vano sospetto con un atto di pentimento, che segui immediatamente con mirabile espressione d'affetto (1). Ed il cardinale, salito a preghiere del medesimo Ma-

una domestica di lui , e per la influenza e protezione del suo padrone tenne posto in magistratura, e risuci ad accumularo molto danaro, sia per estorioni in ufficio, sia per aver preso interesso nelta esaziono di vario gabello. Morta la prima moglio, no sposò altre tre successivamente. — Vedi Pulermo annotazioni m. s.

<sup>(1)</sup> Al dire del Donzelli, le parole con le quali Masaniello pose fine alla sua concione furono queste: Popolo mio, lu hoje creduto ca lu Cardinale nee avesse portate li pricilegii fauzi, e non è lu vero. Addonca mo pientetenne, e cercale perduono.

saniello sul campanile di quel monastero, benedisse più volte il popolo, che si cra nella spaziosa piazza del Mercato a tale effetto ridotto. Seguita in tal maniera la conclusione delle cose pretese dal popolo, Masaniello instigato dalle persuasioni del Cardinale precedente instanza dei regil, che ne avevano molto prima passato l'ufficio (1), deliberò. col consentimento del Genoino, di passare a Palazzo per ringraziare il Vicerè delle grazie ottenute. Voleva egli andarvi vestito del medesimo abito che trovavasi addosso, ch' era non altro che un paio di calzoni di tela bianca, berrettino, e camicia, ignudo e scalzo nel rimanente a guisa di poscatore, ma progato con caldissime istanze dagli ottimati del popolo, s'indusse dopo qualche intervallo di tempo a pigliarne uno di lama d'argento similmente di color bianco, del quale addobbatosi e montato a cavallo (2), e preso tra le mani il bastone come Generale dell'armi, incaminossì alla volta del Vicerè insleme col Cardinale, che col Genolno precedeva in carrozza, alla sinistra della quale cavalcava l' Arpaia. La novità del caso, e la vista d'uno spettacolo così curioso, se affatto non vuotò la città d'abitanti, furono almeno assai pochi coloro che restarono di non vederlo. Era cgll seguito da centosettanta compagnie di fanti, i quali, non meno per decoro del capo che per timore che non gli avvenisse qualche sinistro accidente, gli stavano inseparabilmente in ordinanza militare da presso. Ma avvisatone il Duca gli fece intendere che non era convenevole ch'egli venisse in Palazzo con tanto numero di soldatesca, e che se ciò avveniva per tema della sua persona, egli per maggior sicurezza della sua

<sup>(1)</sup> Nel ricerere quete invito caddo Masniello in grando conternazione per tena di cemplare castigo stante i fatti avrenui; cui dubbio di esser tratto a morte, fece vivisime istance presso del Cardinale Arcivescoro onde confensari, diccado. Sipsi, m'anno ditto ca pe celsiri fatte agge da essere arrostato da la Vicerre. — Divenno più trampillo alle parolo rassicuranti del Pastore, per no che, essendoglia gridato da un popolnan: ron te fid Masniel, ca te la fanno si primme non acrivati le celsire del S. Erras, egli sel fece venito annai, c percuotadogli fortunente in spalle con lo clairi della torre di S. Lacadonica del Cardinale del Cardinale del Pastore, estimato del respecta del cardinale del respecta del respecta del respecta del cardinale del S. Erras (Ed. nondimeno, nell'andare alla reggia divera di tratto in tratto alla gente sixista lango le vie: Si non acroso da Padazos pe tatte il sei ore da sto notte, centita subbete a menorio neterra. — Vedi il Donzelli, il de Santis, il de Tarri, e di Granda can. al Dario.

<sup>(2)</sup> Secondo il Capecelatro, quel carallo fu mandato in dono a Masaniello dal Viceré, ed il Cardinale Filomarino gli regalò il restito di lama bianca di argento insiemo alla ciarpa di egual drappo per einger la spada, ed un cappello con penna bianca,

vita gli offeriva in ostaggio duo figli de' suoi, Masaniello desideroso di propalare la gratitudine e la buona interzione del popolo, e per mostrare che egil non Icmera castigo per non aver commesso misfatti che lo meritassero, ne rimandò le sue genti, dalle quali fu ad un piscolo segon che fece con la mano ubbidito, tanto era venerato non che temuto dal popolo, e volse solamente col Cardinale, e ol Genolino e con l'Arpinia entrare a Palazzo senza riecvere gli ostaggi. Fo dal Duca accolto henignamente e con eccessi di tanta cortesia che non fu cosa per l'avvenire che egli in servitio di tai non operasse. Oltenuta finalmente promessa dal Viceré di venire nel giorno seguente a giurare l'esservanza delle grazie oltenute nel Duomo della città, partì onorato del titolo di Duca di San Giorgio e regalato d'una collana di molto valore (1). Tanto dunque è necessaria a chi governa la connivenza del male quando non ha forza da potefor reprimere.

Arrivato Masaniello al Mercato, non ad altro applicossi che all'ossernaza delle capitolazioni gli alte, ordinando che lutte le cose commesibili si vendessero alla ragione di sopra accennata, ancorela fussero state a prezzo assai maggiore comprate, castigando con aeverissime pene coloro che avessero o nascosta la roba per non vendere, o contravenuto per non perdere. Con queste allettatrici apparenze, tanto più dannose, quanto più tenute in pergio, lusingò in tal maniera gli animi de sollevati, che adorandolo come nuovo Messia, l'acclamarono liberator della patria e l'ubbilivano con tanta ossernanza che se la Maestà del Re nostro Signore vi

(1) Nulla serivo il Capecelatro nel suo Diario intorno al conferimento di siffatto titolo, il che non era certamente nelle attribuzioni d' un Vicere , e però convicu eredere che sulla fede di una semplice e popolare diceria si fossero indotti il Piacente, e con esso il Donzelli ed il Giraffi, a farne menzione. Relativamente poi alla gita e permanenza del Masaniello alla Reggia, è utile aggiungere, elic entrato costui in conserva del Cardinale e del Duca d'Arcos nella più magnifica di quelle sale, rimase talmente colpito dalla maestà del luogo sino a eaderne in deliquio, dal quale si riebbe per le cure prodigategli dallo stesso Viceré nell'angoscioso timore di gravissimi popolari eccessi contro di lui e del Cardinale, qualora il Masaniello fosse in quel momento uscito di vita. Nella intolleranza intanto dell' aspettativa, fremeva il numeroso popolo stivato nella sottostanto piazza, e su per questo che a consiglio del Vicere sattosi Masaniello al baleono impose con gesti a quella moltitudine di acchetarsi: poco dipoi essendosi letti ed approvati i capitoli usei novellamente, o fatto segno col cappello, affineliè la numerosa gente si allontanasse, profferl con voce stentorea le seguenti parole, che furono dal popolo ripetute : Viva Dio e la Madonna de lu Carmenel-Viva lu Rré de Spagnal-Viva lo signor Duca d'Arcos!-Viva lu fedelissemo popolo de Napole / - Vedi il Caperelatro.

fusse stato presente non poteva desiderar la maggiore, ne millantars! d'aver vassallaggio di tanta fede. Teneva egli un trono in cui era solito il giorno di reggere giustizia, fatto di tavole inculte, e così rusticamente contesto che più tosto gli conveniva nome di barracca di fruttaroli che Tribunale da infimo Ministro plebeo. Quivi egli sedendo con nou altra ostentazione di grandezza che con la propria nativa, esercitava gli atti della giustizia (se tale titolo si deve alla tirappide) condannando ed assolvendo non con altra sentenza, che con quella che proferiva con la propria. bocca, ed era prima eseguita che pubblicata senza speranza d'aver ricorso ad altro Giudice che avesse potestà di rivocarla. Per convincere un reo, non si ricercava altra approvazione nel delitto che la semplice relazione dell'accusatore, dalla quale regolato il tiranno proferiva il decreto con tanta empictà che ne anco le discolpe del reo ch'era presente voleva che s'ammettessero, molto poco stimando le istanze del Vicerè che apertamente se ne doleva, parendogli che le grazie concedute non bastavano a reprimere le insolenze del popolo.

Essendoli condotto avanti nelle prime ore di quel giorno un uomo laquisito di un omicidio da lui qualche mese prima commesso, ed accusato da'suoi nemici per complice della congiura del Maddaloni, fece senza attendere le sue discolpe con tanta prestezza decapitarlo, che informatosi poco dopo dell'innocenza dell' accusato, non ebbe altro effetto che uno inutile pentimento la retrattazione della sentenza. Le ingiurie gli oltraggi e li scherni che per insufficienza di forza aveva sofferti sin ora senza vendetta la più infima plebe, furono puniti sotto pretesto di nuove colpe commesse ad una semplice accusa di chi l'aveva ricevuti, ne si ricercava altra racione che moveva l'offeso a querelarsi. Li creditori che non tenevano altro modo di sostenere le proprie famiglie che l'esigenza degli effetti che avevano, essendosi già per caglone di quel tumulto serrato il Tribunale della Gran Corte della Vicaria, ricorrevano a lui per giustizia, ed egli arrogandosi l'autorità de' regii Ministrì, ai quali la cognizione di tal causa spettava, ammetteva l'istanza, e con mandati a bocca spediti ordinava che si pagassero.

A tanta autorità, che era più che assoluta e dispotica, s'aggiunse ancora quella, che s'arrogò sopra la città e terre del rego, poiché essendo ricorse da lui molte persone de' popoli convicial, che fastidite de' governi e dell'amministrazione de' loro compatrioti desideravano cose nuove per inalizari a stato di miglior fortuna: egil desideroso che avessero effetto le grazie promesse da S. E. in nome di Sua Maestà, commise a ciaseun capo di quei luogli, che sotto gravissime pene, e insino a perder la vita, le facesse inviolabilmente osservare. Ad Onofrio della Pia, glovane, che avera qualche challità di governo, erandolo suo Vicario Generale per le cosé del regno, commise che con due compagnie di fanti uscisse da Napoli e si trafferisse Indifferentemente colà dove fosse chiamato, o dai malsoddisfatti, o dall'opportunità degli eventi. Nei medesimo tempo creò dentro la città gli officiali delle militale in diversi quartieri, distribuendo le cariche o a persone, che gli erano da suoj più familiari anteposte, o ad altri, che erano ben voluti da lui per connessione di sangue o d'altro interesse. Il gorremo de'soldati delle Concerta dicela Giuseppe Palombo, persona non meno spiritosa, che stimata la quel quartiere. Quello del Laviano fu coofierito a Matteo d'Amore, uomo che, divenuo sbirro nei primi giorni della sua gioventi, mostrò pochi segui di fede. Le milizie del Mercato furono commesse alla curra di Gennaro Annese, persona più abile a fabbricare Parchibugio, ch'era suo mestiere, che a saperio trattare (1). E così di mano in mano distribuì tutte le cariche delle armi a diversi Capitani di strade.

Verso le 18 ore di quel medesimo giorno, essendo, a petizione del Genoino, montato Masaniello a cavallo, s'incamminò alla volta di Palazzo dove ritrovato il Vicerè, che allora si poneva in carrozza per conferirsi nella Chiesa dell'Arcivescovado a giurare al popolo l'osservanza delle grazie concesse, l'accompagnò per ia ria di Tolcolo sino alia porta del Duomo (2), nel cui passaggio le milizie della città, battendo le bandiere, como a stile di guerra alla presenza del Generale, gridavano, Prica il Re di Spagna e il Duca d'Arcos, esprimendo segni nelle voci en et volto d'una

(1) Gennaro Ameres, che prese gram parto agli avremimenti dei quali in prosinguo il Piacento discorro, en antivo di Nola, di bratto sapetto, grossolamo e di modi ributtanti. Il Capecelatro nel suo Diario serivo, ch'ei fu d'infiana fortuna, acerrimo nemico della nobilità, di animo perfodo e che, pris i motteria e que difianios popolare, en astato impigionalo come colpevolo per fabbricazione di falsa moneta escretiando il suo mestire chi armisulo. Il Giannono nella sua Storia etti di Nopoli i dotic: sumo di abbietti natulia, accorto però a nimennemo agone architetto di frodi, che ardite esceutore di scelleratezze. Mori decapitato sulla piazza di Castelmoro ai 20 gingno 1648.

(2) Secondo narra il Capecelatro, non già Masaniello, ma lo Arpaia ed il Genoi nei recursono alla Beggia per accompagnare il Vicerè di Domon, il primo precedendono e cavallo il cocchio e seguendolo il secondo in ma lettiga di cusio nero. Velle Masaniello che in quella circottanza il Vicerè non fosse accompagnatio da alcun Caraliere, ma il bece dai coli soli danifigiria, che presero potto in quattro carrozzo di seguito. Arrivato il corteggio e S. Lorenzo, Marco Vilde segretaro di Masaniello, ja fice innanti al Viceré, offerendolle u nome di lum apiccola effigio di Carlo V, e poco appresso sopraggiunso lo stesso Masaniello, che calvale na un cavallo merello, ed accompagno il Viceré fino alla porta del Domon, ove , disceso di sella, si prostrò ai piodi del modesimo, che rialzollo corteses mente abbracciandolo.

20 Juliangle

vera ma non considerata allegrezza. Ed la vero seil popolo di Napoli non provocava, col commettere muore sorti di sceleraggini, non meno la giustita del Re, che quella del Cielo, era per riportare da questo primo ed impensato tamulto qualche notabil vantaggio. Arrivato il Duca nel Dumo, ed asperso tanto lui quanto Masantello coll'acqua hencetta dal Carpeliano maggiore, che usci insino alla porta per incontrarii, fu, inoltrandoi verso l'Alare maggiore, ricevuto in mezzo alla Chiesa dal Cardinale Arcivescovo con tutto il Capitolo, il quale, vestitosi dopo le debite cerimonie in abito pontificate, ed assissoi sotto il solito baladechino, furono (acelendo Masaniello nel gradini di quello, e il Duca poco più sopra dal lianco di S. Em.) da Donato Coppola, altora segretardo del Reguo (1), lette da dalta voce le Capitolazioni delle grazie concesse, le quali io, per non rompere il filo del mio racconto, porrò in piedi di questo libro o nel fine dell'istoria (2).

Pubblicate finalmente lo suddette capitolazioni dal Coppola, il Vicerà da istanza dell' Arpaia, del Genoino, e degli altri Consultori del popolo che erano in quella funzione a tale effetto intervenuti, giurò, in ginocchioni e ponendo la mano sull' Evangelio, l'osservanza di quelle, dopo it cui atto il Cardinale intuonò il Te Deum, in readinacto di grazie, che fu poi seguitato dalla musica della Cappella reale. Quindi partitosi il Duca, passò per la piazza dei Mercato, dove restò Masaniello, e Incammionosi alla via di Palazza (3).

Avendo dunque in tal guisa ottenuta il popolo la soddisfazione pretesa, e promulgata nel giorno seguente a suono di trombette reali la esenzione di-tutte le gabelle, tanto a rispetto della città, quanto del regno, in-

(1) Donato Coppola Duca di Canzano e Cavaliero dell'abito di Alcantara.

(2) Manca nel manoscritto dell'Autoro il documento di cui egli fa motto, ma essendo riportato dal Donzelli, dal de Santis, dal Giraffi e da altri scrittori, abbiam credato di altogarlo, insieme ad altre Capitolazioni di eguale interesse, in fino di questo Primo Libro.

(5) La teiura di questi Capitoli era a quando a quando interrotta da Massincilo, il quale, papeso diendo al Duca di Canzano, che facca da Segretario incilo, il quale, papeso diendo al Duca di Canzano, che facca da Segretario del Rego, statte zitte sité premettera di aggiungere ciò che egli credeva esser meritero di crittifica e concionando, a suo modo, alla gente nel Tempio assembrata, con segni d'incipiente demenza spesso si sòrsiava e si rivoltoliva per terra, baciando le scarpo del Cardinale, e manifestando cho tanto praticava per unilità. Nol momento poi che il Vicerè accingerasi a ritornaro alla Reggia, e stava per entrare in eccelo, Massinello, resutto le ricche vestimenta che indosavas, si prottrò moramente ai picili di lui, deponendo la spada ed il battone, o prochamodo che da quel momenta da solo Vicerè il popolo doveso prestare ubbidienza risoluto como egli cra di tornare all'exercicio del 100 mestiere di pescatore: il che non fece, secondo aurari il Picacetto in previsiono — Vedi il Capocelatro.

cominció con atti di un'affettata ed apparente ubbidienza a regolare le sue operazioni con gli ordinl di S. Ecc., benchè avendo una volta gustato la dolcezza del dominio, ed essendo abituato per l'impunità delle colpe a commettere eccessi, intanto gli premeva eseguiril, in quanto erano confacevoli al suo capriccio, e non dissonanti dal suo genio, chiedendo grazie alle volte nelle opportunità che nascevano con termini tanto imperiosi e pieni di violenza, che non era cosa per irragionevole che fosse, che il Duca per minor male non concedesse; in tal guisa si conosceva impotente a resistere, non che a reprimere la baldanza d'un popolo armato, il quale ancorchè avesse conseguito ciò che pretese da' regii, in virtu nondimeno della stabilita Capitolazione aveva promesso di deponere l'arme, quando le grazie ottenute fussero confermate da Sua Maestà, per il cui effetto aveva richiesto il Duca tre mest di tempo, sperando frattanto che dovesse giungere in Napoli l'armata reale, conforme s'era gran tempo prima divulgato in Italia. All'arrivo della quale persuadevasi il Vicerè, o di moderar con la tema le pretensioni de' sollevati, o di conseguir con la forza la deposizione delle armi.

Però la suprema autorità di Masaniello e l'osservanza che gli veniva portata dal popolo avevano talmente insospettito l'animo del Duca, che non poteva assicurarsi del Regno, senza farlo morire (1). Onde stimando molto perniciosa la sua vita agl'interessi del Re, si applicò totalmente a procurarne l'effetto. Era facile al Duca il potere in mille gulse conseguirne l'intento, ma per non concitars addosso l'ira de'sollevati, dai quali dopo le grazie concesse era in maggior venerazione tenuto, non osò di tentarlo per via di violenza. Praticò nondimeno di farlo cadere in tanta pausea de'suoi più cari, che il popolo, o da se stesso si risolvesse di levargli Il dominio, o ricorrere da lui per l'opportunità del rimedio, rendendosi frattanto benevoli con allettamenti di ricche promesse non meno i Capitani delle Ottlue, che quelli delle milizie, al moto de'quali s'aggirava tutta la macchina della rivolta. Fatto dunque preparare per la mattina del giorno seguente un lautissimo pranzo nell'amena riviera di Posilipo, con voce che egli con la Viceregina doveva colà per diporto conferirsi, vi convitò Masaniello, il quale stimando d'aver dato gli or-

(1) Secondo il Donzelli, il de Turri, ed il de Sauti, si era persenuto a tale stato i cone che per la essecuzione degli ordini del Vicerò facea di mestieri adottari la aeguente formola: Fisto il presente bando di ordine di San Becellenza, si ordina da parte dell'Illustrissimo Sig. Tomaco Anello d'Analfi, Capitan Generale di questo fedelissimo Popolo, che al unddetto banda es il dia la debie secuzione—MARO VITALE STRUNTARIO TOMBARI DILI LUSTRIBRIMO TURIAS ORILLEO PLA MARIO VITALE STRUNTARIO TOMBARIO DILILIO PROPIO.

dini bastevoli non meno per le cose attinenti al governo civile, che per la difesa del popolo, non ricusò l'offerta del Vicerè, alla quale veniva anco insinuato d' accettare dalle consulte del Genoino e dell' Arpala . che intesi col Duca un medesimo fine avevano per oggetto; non considerando che i Principi quanto più s'allontanano dalle cure del governo. tanto plù s'avvicinano alla caduta. Conferitosi dunque nel giorno seguente insieme con la moglie a Palazzo (1), mandata per il medesimo fine a chiamare dalla Viceregina con una carrozza da sei, parti questa con le Dame in una feluca e quegli col Duca in un' altra alla volta della suddetta riviera, seguiti non meno dalla solita musica di Palazzo, che da molte squadre di lazzari, che per tema della vita di Masaniello vi furono inviati dal popolo. Smontala a terra questa nobile comitiva di cavalieri e di dame (che rispetto al dominio questo titolo non è maggiore del merito) apparecchiate le mense, e trattati gli ospiti con magnificenza reale, resto Masanicilo non men soddisfatto, che pago del favor di S. Ecc., senza avvedersi l'incauto, che tra i fiori di quel convito era nascosto l'angue del veleno per insidiarli la vita. Narrasi per comune opinione che tra le vivande di quel pasto, o mescolata nel vino fosse una qualità di tossico posta per opra del Duca, che mangiata o bevuta, toglicva dopo qualche intervallo di tempo l'uso dell'intelletto, conforme esperimentossi dall'effetto che se ne vide (2). Non meno di lui restò ob-

(1) Non solo la moglic di Masaniollo, Berardina Pisa, ma ben anche la sorella, la madre o la cognada, accomagnata da Cariniale Arciversero, anderono a visitare la Viceregina, la quale essendo stata dalla prima, con iscomrenerolo dimeritare, abbracciate la besista in bocco, cortesemente corrippose intratemendosi poi a conversare con quello dome assai affabilmente. Nell'accomiatari dalla Duchessa, e non già in occasione del banccietto a Posilipo, come inestattamente deire in seguito l'Autore, fu regelata la Berardina di una collana d'oro, di un giotello in diamanti oli presione anchi. Tutto ciò è arrato da Clapecciatro, e serve il de Santia che in quella visita la Berardina di una collana d'oro, di un giotello in diamanti mobile, e in composita l'ecrotia del Duchessa. Post l'ecrotico, e serve il de Santia che in quella visita la Berardina disce alla Duchessa. Post l'ecrotico, e serve il de del Duchessa mobile, e in composita l'ecrotico del collection del

(2) Standosi a quello cho ne racconas il Capecclatre ed altri crittori, sembra reidette che il piacente sia calutto in errore di fatti ed iopianio. Masaniello e sua moglie non fireno convitati dal Vicerè al banchetto alla riviera di Postitpo, ma is bene vi andarono essi con la famiglia e con molti popolari di everta, arendo chiesta ed ottomuta dal Vicerè la gondola su la quale questi soba menarsi adiporta lumgo le coste del collo. E inessatte quinità che il Vicerè in tal desinane gli abbia.

bligata la moglie alla magnanima generosità della Viceregina, la quale, oltre i cortesi trattamenti c gli onori che nel coavito le fece, la regalò nel partirsi d'una collana di molta valuta, onorandola sempre col titolo di Duchessa. A tano disprezzo di se stessi obbliga talvolta i Princio il a razione di statto.

Ritornato dunque ehe fu nel Mercato, luogo della sua solita residenza e nella eui piazza aveva deliberato col consenso di S. Ecc., di fabbricarsi un Palazzo, incominciò a scoprirsi la forza del veleno che aveva preso possesso nel suo corpo. Il primo effetto di pazzia, che facesse fu il dar bando a tutti coloro che abitavano in quella piazza, protestando che le loro abitazioni dovevano servire a dilatare la magnificenza dell'edificio che aveva risoluto di farsi. Vi furono alcuni che stimandolo pazzo (com'era in effetti) ad ogni altra cosa inclinavano il peusicro che ad ubbidirlo; non considerando che tutti li disordini derivano dalle pazzie, e che il savio tanto meno erra, quanto più si allontana dal pazzo. Se n'avvidero ben tosto costoro dal male che ne segui, perchè Masanlello infuriatosi maggiormente contro quelli che erano poco solleciti in ubbidirlo, con una coltella o daga ch' egli aveva per uso di portare, incominciò a castigare la loro contumacia lasciandone alcuni malamente feriti. Queste operazioni così scioperate sdegnarono in tal modo gli abitanti di quel quartiere, che incominejarono a biasimare non meno il modo del suo governo, che a macchinarli la vita, procurando apertamente di surrogare al suo dominio persona più avveduta di lui. La deliberazione di costoro fu quasi in un tratto secondata da nuove macchinazioni del Vicerè, il quale informatosi che per cagione delle sue pazzie era divenuto odioso alle genti di quel quartiere, aveva commesso a Michelangelo Ardizzone, persona di qualche merito, e degna di quell'impiego, che procurasse la ogal modo di farlo morire.

Abitava nel recinto del Mercato un tal Salvatore Catanco il quale cra stato qualche giorno prima maltrattato da Masaniello sotto colore ( cra egli panettiere) che non avesse fatto il pane a quel peso che stava ordinato da lui. Questi risoluto in ogni modo di vendicarsi, e di far conoscre al mondo che gell non era per soffire offesa senza risentimento, non at-

fatto somministrare il reineo onde trarlo di scenno; e giora osservare che il Massiniello arrea già dato segni di demenza, per tutto quello che fece nel Duomo fin dal giorno in cui ni diede tettura del Capitoli, come abbamo fatto conoscere nella nota 3.º, a pag. 56—L'inaspetato e repention matamento di condizione, il fascino di m'autorità litinista e prepotente, il tumulto delle passioni, constitute datlo non abituali cure di governo, dal rimorso della eccisioni ordinate, e dal timore d'una pena eccupiare, orginacare per fenon l'aliogazione su acutale dal Manariello.

tendeva se non l'occasione di effettuare il suo disegno; quando abboccatosi con l'Ardizzone, che da varie parti aveva presentito la disposizione di lui, si risolse di continuare con più sollecitudine a porre in opera il trattato, e secondare a tutto suo potere il gusto del Vicere, oltre il connaturale impulso che riceveva dalle speranze del premio che insorgeva a lusingarll il pensicro. Accingevasi maggiormente il Cataneo con più sicurezza all'impresa, perche essendosi congregata la Piazza del popolo nel monastero di S. Agostino, che fu la mattina del decimo quiuto giorno di luglio, non solo fu concluso che non si ubbidisse più a Masaniello, ma fu da un gentiluomo di Palazzo pubblicamente bandito per la città cho non si ubbidissero altri ordini che quelli del Vicerè, Ritrovati dunque costui alcuni giovani spiritosi, che similmente allettati dalla consecuzione di qualche mercede, erano nel medesimo sentimento cadutl. e concertato il modo d'ucciderlo, s'accinse con ogni segretezza possibile alla esecuzione del fatto. Al numero di 18 calarono costoro benissimo armati nella piazza del Mercato, persuasi che non in altra parte che in quella dovesse trovarsi, ma avvisati da alcuni loro confidenti, che stavano intesi del trattato, che Masaniello si era ritirato nel convento del Carmine, nella cui Chiesa aveva prima dell'ora di pranzo, esercitando gli atti della stessa pazzia, fatta una predica al popolo, che vi era più per udir strayaganze che per altro fine concorso : vi volarono in un tratto, c saliti dal claustro alle stanze, lo trovarono, forse presago del male che doveva avvenirgli, dietro un banco nascosto, avendogli restituito in quel punto il medesimo timor della morte l'uso della ragione. Fu senza alcuna interposizione di tempo assalito in un tratto, c a forza di molte archibugiate privato di vita (1). Indi spiccatogli il capo dal busto, e passando per mezzo le pubbliche piazze lo portarono al Vicere. senza che alcuno de' popolari avesse ardito di contradirli.

Nacque Masanlello nella città di Napoli fra i vicoli della piazza del Mercato da . . . . . d'Amalli (2), che treave l'origine da quella costa. Crebbe con gli anni, e la fortuna che non gli fu prodiga de' beni terreni lo necessitò a non impiegarsi in altro, che nell'esercizio di poseviendolo. Fu in tanta pieciola stima, e in si bassa opinione teotudo da coloro, che me

<sup>(2)</sup> Questa omissiono dell'Autoro è supplita dalla nostra nota a pag. 16.

averano conoscenza, che era assai meno slimata la sua, che la vilissima condizione di un portaroba. Era si poco il guadagno che traeva dal suo mesitere, che non era esercizio per vilissimo che fosse, al quale per necessità di virere non si applicasse. Non per altro fine che per satollarsi di pane s'offeres ai Frati del Carmine di guidar la Compagnia de'ra-gazzi nella festa della Beatissima Vergine. Per cagione di tale impiego for origine, con l'occasione de'lla gabella de' frutti, della solberazione del regno. Creato capo del popolo mostrò spirito, intrepidezza, e severità non meno in vendicar l'altrui colpe, che in sostener la difesa del sol-levati; fu facile nel credere, non molto ostianto, e poco dedito alle rapine. Visse otto giorni, adorato piuttosto come nume celeste, che come principe terreno, ma termiho la vita prima che imparasse a reguare.

Avresimento non dissimile da quello di Masaniello incontrò morendo nell'istessa mattina Marco Vitale son Segretario, il quale essendo uscito dal Castelnuoro, dove era stato la notte antecedente ritenuto, e ritrovato nella strada di Toledo molto milizie squadronate per ordine di S. E., deli erano state in tal guisa in più tooghi della città collocate per sospetto che la morte di Masaniello non cagionasse qualche tumulo, fa du ne apo di quelle immediatamente ammazzato, per aver voltuo con arroganza protestargil l'indignazione del popolo, le deliberazioni del quale non per altri solerano uscire che per le sue mani (f).

Nou s'astenne però in quel medesimo giorno di ricorrere al Vicere, ricercando vendetta contro degli uccisori, la moglie di Masaniello, la quale essendo artivata a Palazzo, non meno maltratata e vilipesa dalle stesse milizie del popolo, che affiitta dalla perdita dello sposo, fa d'ordine del Duca, dopo essersi lungamente e vanamente doltata, consegnata nelle mani del Genoino (2): e pure fu quella medesima che due giorni prima dalla Viceregina, con titolo di Duchessa e con altre apparenza stima, fu somamente conorata. Tanto è facile a roresciaria i a ruota stima, fu somamente conorata. Tanto è facile a roresciaria i a ruota

<sup>(</sup>I) La morte del Vitale precedette qu'ella del Masaniello, come racconiana li Giraffi, il Capcelatro, il Domelli de altri artitori. Il suo cedarere fa toto gittato in une fossa della Chiesa di S. Luigi, ma poco appresso venine dal popolo disotterrato, e mesato in mostra per la città il tronco capo sulla puerio di un'asta, fa trascinato il corpo a coda di cavallo, ed indi lascialto presso la cloaca di S. Spirito: di la poi imieme alla testa fu nel modo atesso portato presso la carceri di S. Giacsomo, nella cei Chiesa venno sepolto.

<sup>(2)</sup> Insieme alla meglie del Masanicilo furono imprigionati in Casteleuror il fratello, la sordelle ed altri parenti: anche la madre di lui subì la sorte stessa, e lungo lo vie della città il popolo gridava al suo passaggie: facile largo, facile largo, ca passa la Rucheza de li saurde. Trascorsi pochi giorni di prigionia reunero tutti consegnati al Genosios. — Vedi il Giraffi el la Capacelatra,

della fortuna e prossimo alla caduta chi siede al fastigio delle umano grandezze!

In questo medesimo giorno con licenza del Capiano dell'Ottioa, Scipione Ristalto, Pierantonio suo figlio, D. Geronimo Carafa, D. Geronimo Laudati ed altri Caralieri, non meno per nobilià che per sangue congiunti a D. Giuseppe Carafa, letata la sua testa dalla Porta di S. Genanco, dove en sata per ordine di Masanlello riposta, la sepeplirono con le proprie mani nella Chiesa di S. Giovanni a Porta, facendone fare per mano di pubblico notaro un atto particolare (1).

Fratanto essendo il popolo dal suo solito furore agitato (qualità per natura inseparabile dagli animi plebel) e non sazio che la pazzia di Masaniello si fosse estituta con la sua morte, volle con severtissime dimostrazioni d'una ir implacabile incrudelire anno nel corpo strascinaudolo per la città, come se la patria da lul fosse stata piutosto tradita che liberata, conforme propalavasi nel primi giorni che originossi il tumulto. In al guisa la natura bandisce la gratitudine dagli animi basal, se pure non sono documenti del cielo per insegnarci a non romper la fede a cli si promette.

La mation che segui alla morte di lui, credendo gl'impresari del pane di non essere sottoposti ad altri che alla giustizia del Re, e che fossero con Masaniello estinte ancora le risse e la cagione di ogni tamulto, panizarono alla ragione che usavasi nel tempo che non era la città sollevata, ma restarono non meno nella eredenza, che nel castigo loganuati, perchè radunatosi di nuovo il popolo, e fatto nuovo ununtifo, furono arsi nel heni e perseguitati nelle persone, infamandoli con titolo di tiranni e nemici del popolo, e pubblicando generalmente e con voci sedizione per la città, che già incominciava a conocersi di quanto pregiudizio fosse stata la perdita di Masaniello, polcitè, appean morto, le cose della grassa erano ritorate al l'iseste di prima stoti l'amministrazione degli stessi tiranni. Soggiungevano di vantaggio, per irritare ognuno contro d'eregii, che se le capitolazioni fatte a favore del popolo in tempo che l'armi non erano ancora deposte incominciava a non ossevarari, qual vigore avrebbero quando sarà diarmatof A

<sup>(1)</sup> Questo atto fu atipulato dal notaio D. Marco do Julis, casendosi affidai laceri e bratiai ranzai dell'inficice Caraliere, chiusi in una cassetta di piombo, al Parroco D. Gio: Battista Inlino. Dal Principe di Colobrano, anche di famiglia Carafa, fa pio quell'urna trasportata in Formicols, ed ivi deposta in corna Engangeri inella Chiesa dello Spirito Santo di patronato familiare. Cuest'ultima circostanza si legge nel manoscritto di Emmanucle Palermo, del quale abbiam ragionato nella nostra prefazione a peg. 3\*.

queste e simili querele del popolo somministravano incessantemente materla coloro che supponevano di non potere ingrandirsi, nè migliorare lo stato della propria condizione, se con l'esca delle dissensioni non tenevano sempre accese le fiamme del tumulto. Percossi dunque da si acuto pensiero gli animi dei popolari si fecero violentemente restituire la testa di Masaniello, che ancora trovavasi in potere degli uccisori presso le Fosse del grano, e unitala col corpo, che l'avevano nella Chiesa del Carmine lascialo insepolto (1), incominciarono a canonizzarlo con infinite voci di encomli per liberator della patria, e per sollevatore dell'oppressione del popolo. Indi considerando che non conveniva a persona di tanto merito un funcrale men che superbo, gli prepararono una ricchissima esequie per seppellirlo, chiamando per onorare quel cadavere tutte le milizie della città, dalle quali unite col Clero e con tutte le fraterie de'monasteri che d'ordine del Cardinale vi andarono, fu, per la strada del Lavinaro, della Vicaria, di S. Lorenzo, di Nido, di Toledo, insino a Palazzo, e quindi per quella dell'Olmo, e dei Lanzieri insino al Carmine, accompagnato, strascinando le bandiere per terra, e sonando tamburi non meno scordati che coperti di negro, il cui suono feriva con tanta pietà gli animi degli astanti che pochi furono coloro che quella pompa non onorassero col pianto. In fine fu l'eseguie di lul così maestosa che per non confondermi nel racconto dirò, che non potrebbero con apparenze più grandiose i funerali del primo Monarca del mondo celebrarsl. Il medesimo Vicerè fece non solo incontrarlo nel passar dal Palazzo con otto suoi paggi con altre tante torce nelle mani, ma dagli stessi Spagnuoli gli furono di suo ordine abbattute le insegne. Vi furono donne tanto creduli, e lazzari di così tenace impressione, che augo nel condurlo alla tomba asserivano che fosse miracolosamente risorto, e si recavano a somma grazia di toccar le corone in quel corpo, come se realmente fosse stato dai Pontefici preconizzato per Santo (2).

(1) Morto Masaniello gli fa recisa la testa, la quale, recata dagli stessi acciaci al Viceré, fa prima portata in giro per la città sulla punta di un'asta, c poscia col·locata a pubblico spettacolo presso alle Fosse del grano, oro abbergara Michelangelo Ardizzone, mentovato di sopra. Il suo cedavere fa trascinato o tascisto inspeptio, non già colla Clinica del Carmine come il Pineceto racconta, ma si bene tutto tacero e pieno di brutture venne gittato in una fogna poco discouta di forno di Cardo Catanco in coutrada fisori le unare delta città co contigua atta porta del Mercato: di tà tratto poco di posi farongli fatte le solenzi cacquio dall'Autoro describic. — Vedi il Capeccelario.

(2) Secondo serivo il Capecolatro, fu detto e ereduto dal volgo, che duranto i funerati del Masaniello si aprissero gli occhi di lui, la fronto sudasse, le mani muovendosì presa avessero una eorona di fiori, e di a fine che tornasse a vi-

Alla fama che frattanto percorse della sollevazione di Napoli, non fu città nè terra del regno, che a somiglianza della metropoli, non facesse tumulto. E perchè l'imitazione del male sempre supera l'esempio, si diedero i popoli a commettere eccessi cotanto enormi e scelleraggini così grandi, che non fu crudeltà usata dagli antichi tiranni per barbari che fossero che non superassero. Le stragi, le rapine, gli omicidii, gli stupri, e gi'incendii furono i minori misfatti che commettessero. Incendiarono tutte le case di coloro che avevano tenuto mano nei maneggi del pubblico , saccheggiarono le robe de' più facoltosi . composero i mercadanti, e perseguitarono i nobili, ammazzando tutti coloro che gli capitavano nelle mani, eccettuando solamente chi non era seguace del partito spagnuolo. Il baronaggio, che generalmente viveva in mala opinione de'sudditi per averli sotto una lunga tirannide con poca amorevolezza trattati, non trovò luogo dove, fuggendo, poteva con sicurezza saivarsi : oitre coloro che per aver poco propizia la fuga pagarono alla insana rabbia de'sudditi la pena delie colpe commesse. I noblii di Cosenza, nelia provincia di Calabria, divenuti esosi al popolo per la pessima amministrazione dei governi da loro esercitafi, eccettuandone molti pochi per gran ventura scampati , furono quasi tutti privati di vita. Nella provincia di Lecce non usossi minor crudeltà, nè s'astennero d' jusanguinar le mani nei medesimi ministri del Rc. In queila di Barl, soilevatosi un vilissimo pescatore col medesimo nome di Masaniello, godeva, cavalcando per quella provincia, di portarsi dietro la nobiltà, che a guisa di tanti schiavi lo seguiva a piedi. La città di Nocera sollevatasi al primo avviso del tumulto di Napoli. e presa l'immagine del suo Duca la fece con mille improperii divorar dalie fiamme. Però soio Somma mia patria serbò in quel tempo (sia detto con pace delle altre che si mantennero nella pristina devozione) non meno il candore della fede dovuta al suo Principe, che lo zelo del suo scryizio, poichè nel più fervente bollore delle turbolenze di Napoli osò non solo d'opporsi, ma ancor di reprimer con le armi la violenza del popolo, il cui successo quantunque richiede altra opportunità per descriversi, mi persuado ad ogni modo che per esser mia patria possa questa licenza dal cortese lettore facilmente arrogarmi.

ta. Fa sepolto Masaniello presso la porta della Chiesa del Carmine, e, secondo il Domzelli, sulla tomba di lui si scolpiva la seguente epigrafe, che venne rimossa dopo il 1799 siccome leggesi nel manoscritto del signor Emmanuelo Palermo.

IO SONO TOMMASO ANIFLLO D'AMALFI CHE HO LEVATO INFINE

Due giorni prima della morte di Masaniello era uscito da Napoli esercitando la carica di suo Vicario generale del regno Onofrio della Pia, il quale non avendo altro fine in quell' impiego ehe di componere in qualche quantità di moneta coloro che avevano maneggiato le cose del pubblico, e di mutare i governi fatti dai Ministri regil e conferirli in soggetti popolari , I quali quanto più erano di sangue plebeo , tanto più si preferivano in conseguirli, come se quei tumulti non fussero per altro che per loro particolar glovamento originati. Il martedì dunque sedici di luglio, nel cui giorno segui la morte di Masanlello, costui dalla terra di Ottaiano, dove aveva la notte antecedente alloggiato, si conferi in quella di Palma, e gnindi invitato dalle iterate istanze di Sebastianello di Bartolo, Capopopolo di Lauro, e da molti altri non meno di lui amiei di novità, aveva deliberato di passare in quella di Lauro, ma avvisato, nel medesimo tempo che si spingeva a quella volta, dell'infelice caso di Masaniello, si risolse non avendo più che due ore di giorno, d' alloggiar quella sera nella terra di Somma, confidato che tra gli amici, ch'egli credeva d'averne moltl, fosse sleuro da qualunque sorte di tradimento. Ma Francesco Lacedonio che in nome del Re si ritrovava al governo di quella terra, udita la venuta di Onofrio deliberò per ostentar la finezza della sua fede d'insidiargli la vita, e d'insegnare con castigo esemplare i seguaci del popolo a non usare atti di fellonia. Per ridnire a fine questo disegno abboceossi con Francesco di Tomaso gentiluomo di quella terra, dal consiglio e dall'Istruzione del quale non poteva se non ben regolarsi qualunque impresa per grande ed ardua che si fusse, Insorsero, prima che si deliberasse l'esecnzione del fatto, molte difficoltà da non disprezzarsi, e tra le principali era quella di non esser sienri che un castigo tanto intempestivo applicato contro ribelli non fusse per approvarsi dal Vicere, al quale era necessario dissimulare in quel tempo qualqueue offesa si fusse per non rendere sospetta la sua fede al popolo con dimostrazioni di giustizia così rigorosa; onde invece d'obbligare il Duca a concederli qualche mercede potrebbesi agevolmente provocare contro di loro l' indignazione di lui. Ma prevalendo con troppa violenza negli animi loro lo zelo del servizio del Re (beneliè sarebbe stato maggiore Il non commetter l'eccesso) elijamarono Gio: Leonardo, Giuseppe, ed Autorio Vesino, similmente gentilnomini di quel luogo, f quali abbracciata l' occasione proposta e intervenendo alla congiura con Pompeo, Orazlo, e Scipione Stramboni nobili della piazza di Porto, conclusero di secondare in ogni modo l'opinione del Lacedonio. Armati dunque alcuni giovani di provato valore andarono col seguito di molti nobili ad aspettarlo in una osteria che sta appunto nel principio del borgo dalla parte di levante. Comparve finalmente Onofrio sulle 24 ore a vista

dei congiurati, seguito da due compagnie di fanti, alcuni de'quali perché aderivano al Lacedonio, ed erano consapevoli per opera de loro capi della macchina ordita, alla prima archibugiata che fu tirata per segno dai terrazzani, si mossero a guisa di tante furie d'Averno a prevenire l'esempio de' congiurati. L'assalto fu così d'improvviso, che benchè moltl compagni d'Onofrio fusscro di molto valore, ed abili a far qualche sorla di resistenza, restarono nondimeno prima ammazzati, che pensassero alla difesa, percossi da tante spade e da sì incessante grandine di palle, che dovrebbe a supremo miracolo ascriversi il non morirne alcuni de' regii; ad ogni modo non più che sette vi lasciarono la vita, ed altrettanti restarono prigioni, compresovì il medesimo Vicario generale, al quale fu salvata la vita in riguardo di molte doble che diede a coloro che stavano risoluti ed in procinto di troneargli la testa (1). Di tal successo diedesi subito parte al Vicere, il quale ancorche nell'interno gradisse sommamente il servizio, per mostrar noudimeno che a lui non erano care le sciagure del popolo, finse all'apparenza di non approvarlo, ordinando che si rilasciassero i vivi, e che Fabio Apicella giudice criminale della Vicaria si conferisse colà a pigliarne informazione, come in effetti segui con molta lode di quel ministro, il quale portossi con tanta prudenza in quel fatto che ne restarono non meno appagati li querelanti, che gli uccisori. Compiacquesi nondimeno S. Ec. molti giorni dopo seguito il successo significare con lettera particolare al Governo di quella terra d'aver sommamente gradita la finezza di quei cittadini, e la fede da loro mostrata verso Sua Maestà, tanto più stimata da lui, quanto maggiore in

(1) Il Marchese Granito nelle sue annotazioni al Diario riporta il seguente documento relativo ad Onofrio della Pia, da lui rinvenuto nella raccolta che apparteneva al Duca di Cassano, e cho ora si possiede dagli eredi del Principe di Cimitile D. Fabio Albertini.

#### PRILIPPES DEI GRATIA RET.

### D. Rodericus Ponze de Leon, dux civitatis de Arcos, etc.

a Avendo Onefrio della Pia, servito con ogni fedeltà la Maestà del Re nostro > Signore, che Dio guardi, e perché non tenemo cosa alcuna contro il detto Ono-

s frio , ci ha parso farlo noto a tutti con il presente Banno ; con il quale ordinamo e comandamo a tutte e qualsivogliano persone, che non li diano mole-

» stia alcuna, e così si esegua, che tale è nostra volontà. » - Datum Neapoli a die VI mensis Augusti 1647. - El Duque de Arcos,

Vidit Zufia Regens-Vidit Capecius Latro Regens-Vidit Casanate Regens-Vidit Caracciolus Regens-Donatus Coppola Segretarius-In Bannor, 1 fol. 41. » In Napoli nella regia stampa di Egidio Longo 1647.

quel tempo era il dominio del popolo, dalla tirannide del quale fuggiva spaventata tutta la nobiltà del regno, ne si trovava fortezza per inespugnabile, o ricovero per remoto che fusse, in cui per avventura poteva assicurarsi la vita.

Sepolto che fu Masaniello, per opera del Vicerè che vi s' interpose con c aldissimi ufficii, il popolo non elesse altro capo per governarsi se non che in tutte le cose che occorrevano si riportava all'arbitrio de' Capitani delle Ottine, ed al parere del Genoino, la persona del quale era la tanta buona opinione appresso di tutti, che non da altri consigli si regolavano gli affari che da' suoi. E veramente sotto il suo governo si visse in qualche quiete, ne la città fu come prima il bersaglio di tante sciagure, perchè reprimendo e con l'autorità e col consiglio le insoleuze de'più sediziosi, ne succedeva, o che non seguissero, o che fussero meno scandalosi gli eccessi. In questa buona opinione del popolo visse il Genoino sin tanto che conoscendosi il Duca molto ben soddisfatto del suo servizio, lo creò Presidente di Camera per dargli maggiore autorità nel governo e nelle spedizioni degli ordini che faceva. Allora incominciando coll'occasione di questa carica a pullulare il sospetto e la gelosia nel cuore de sollevati, si persuadevano ch'egli non più in servizio della citta, ma solamente de' regii dovesse per l'avvenire adoperarsi, essendo in così poco tempo tanto beneficato, oltre gli onori e le mercedi conferite in persona de'suoi parenti. Questa diffidenza del popolo per la suddetta cagione originata, pose la tanto disprezzo la stima che si aveva del Genoino, che la maggior parte de'sollevati o non ubbidiva gli ordini suol, o rare volte eseguivali: anzi congregatesi alcune sediziose squadro dei lazzari andavano sotto varii pretesti, figurati da loro, commettendo infinite insolenze per la città, ardendo non meno le robe elle perseguitando gli appaltatori del pane, poco stimando i precetti del Presidente, e meno quelli del Vicere, il quale per minor male veniva necessitato da loro ad approvare i misfatti che commettevano : anzi avendo presentito che gl' incendiati macchinavano la vendetta delle ingiurie ricevute da loro, egli per tenerli maggiormente appagati, ordinò che sotto pena della vita nessuno ardisse di risentirsi (1), oltre la grazia che fece ad

(1) Siffatto editto, che vien riportato dal Marchese Granito nelle sue annotazioni al Diario del Capecelatro, era del tenore seguente:

PHILIPPES DEI GRATIA REX etc.

P. Rodriquez Ponz de Leon, Duca della città di Arcos, Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale di questo Regno.

a Essendo cosa tanto conveniente l'incaminare la quiete pubblica di questa

istigazione del medesimo pepolo al fratello e al cognato di Masaniello, che per tema che non fussero detti per capi nou venunero compresì nel-Findulto generale. Aggiungesi che avendo il popolo carcerato un compagno d'un panettiere per cagione che avesse fatto il pane di peso molto meno del consucto, il Vicere quantunque conoscesse molto bene che colui non fosse colpevolo di quanto gli veniva imputato dai querelanti, fu nondimeno sforzato per non contradire alle loro richieste di mandarlo in calera.

Avendo dunque il Duca con siffatte e con altre soldisfazioni maggiori alteitato gli animi del popolo, o alteno di coloro che operavano con qualche sorte di ragionevole sentimento, foce un bando contro li perturbatori della quiete in pochissimo numero rimasti, che sotto pena della vita non ardissero di fin novità, nel rigore del quale non solo pretese di comprendere la fazione del popolo basso, cli era affatto divento incorregibile, ma anco quella de nobili che non potendo contenere nei limiti della dissimulazione il desiderio della vendetta, trascendevano con la lingua tanti oltre nell'espressione dell'odio concepito contro gli incendiarii , che penetrandone la notizia all'orecchio del popolo, malagevolmente poteva nascondere gli effetti della difidenza per cagione della quale quando meno credevasi si vedevano nnovi mali risorrere.

Con tulto elò pochi glorni dopo, che fu il vigesimoterzo di luglio, avendo il consigliere Francesco Antonio Muscettola mandato nel suo villaggio di Nelito a riscuotere una quantità di moneta dovatagli dal gabelliero per cagione degli affitti passati, quel popolo ricorse insieme on quello di Napoli al Vicerè, facendo istanza che per avere quel cavaliero contravenuto alla forme delle grazie ottenute, che se gl'incendiassa la cisa, chiedendo questa licenza dal Duca ecol risoluto, che per mot-

<sup>»</sup> fedelissima città, ha parso fare il presente Bando, per lo quale comandamo a » tutte e qualsivoglia persona, che con pretesto et occasione delli incendii di rob-

<sup>&</sup>gt; be et case che sono successi questi giorni addietro, non habbiano ardire di trat-

della vita , nella quale volemo che se intenda havere incorso subbito cho have-

nanno fatto qualsivoglia atto di ostilità contro quelle persone, che se intenderà havere partecipato, o concorso nelli detti incendii et arrobbamenti di robbe:

in esecutione ancora di quollo che si ha promesso al fidelissimo popolo nel pri-

vilegio da noi concessoli.
 Dato in Napoli ai 17 luglio 1647 — El Duque de Arcos — D. Christoval

de Ribera.
 Da Napoli per Secondino Roncagliolo stampatore della Fidelissima Piazza del

Popolo 1647.

to che s'adoperasse in contrario, non fu possibile di proibirlo ; dove si brucio il più famoso studio che fosse nella città di Napoli.

Con dimande non meno imperiose astriasero similmente il Duca a moderare le capitolazioni fatte in vita di Masaniello, volendo che più distintamente s'esprimessero alcuni senal, che a giudizio de'sollerati avevano dell'ambiguo, il che non solo fu dal Vicerè conceduto, ma anco ordinato che si scolpissero in marmo per fabbricarne un epitafio nella piazza del Mercato ed al quale si dicele, con l'opera di motit artellel, ne medesimo tempo principio (1). È però vero che la maggior parte degli speculatori dissero che quello edificio non dovera per altro servire che per coronarsi più di teste che di trionfi popolari.

Solleratisi con non minor violenza i tessitori di drappo, che si trovarano notabilmente interessati nella estrazione della seta, astrinsero il Duca a dar ordine che non potesse uscirne dalla città altra sorte che lavorata, a fine di non perdere gli emolumenti che con le proprie fatiche si procaccivano (2).

Radunatasi ad esempio di costoro una considerabile moltitudine di po-

(1) Al Caraliere Cosimo Fansaga di Bergamo, rinomato scultore ed ingegenere, in commenso di origere il monumento di cui fa cenno l'Autore; na conse crissero di Doncelli ed il Capecelatro, trorandosi egli nel 22 tuglio alla direziono doi lavori nella piazza del Mercato, si ammulanzano contro di tui i popolani, discondo caserri alcune modificho ad essi pregisdizioni nelle capitolazioni da scolpirsi; e fu tanto il furore, che il Fansaga per campar la vita venno obbligato ad arisi in figaz ed a ricoretare con la propria famiglia in Castelloruova — Le modificho apportate alle prime capitolazioni si leggeramo in fine di questo primo tiro e di reguino alle capitolazioni stesse, secondo si è detta papa, 256, nota 2.

(2) I rectami fatti dai tessitori di seta, che tumuttuando trassero alla dimora del Vicerè, furono esposti dal Genoino, per esservi stato obbligato dai medesimi; e venne consentito alla petizione di loro mediante il seguente Bando, che il Marchese Granito riporta nelle suo annotazioni al Diario del Capecelatro.

### PRILIPPUS DEI GRATIA REX, etc.

Don Rodriquez Ponz de Leon, Duca della città di Arcos, Vicerè, Luogotenente e Capitan Generale di questo Regno,

» N'essumo tanto dell'Arte della seta, quanto ogni altra persona presuma estrabere da questa fideliasina città e suo Regno sorte nessuma di sete tanto tay vorate, quanto same, né tento, né telo ordite, et altre sorto di sete: e » però per il presente Bando s'ordina e comanda, che tutte te sorto di sete » nate net Regno di Napoli babbiano da portarsi alla Regia Dolana; e fra il

» termine di venti giorni tutti quelli che haveranno sete per il Regno dobbia-

veri si mosse alla volta della Chiesa di S. Marino p er incendiare quel monastero, ma prevenuta dalle soldatesche spaguoole del Castello di S. Eremo, che si opposero, e da alcuni Padri della medessima Religione che si fecero incontro con termini molto placevoli, non ebbe altro fine la impresa, che la soddisfazione de sollevati, i quali pretendevano (com'era in effetti) che fossero quei Padri obbligali in alcuni giorni della settimana a sovvenirli d'una certa elemosina in soddisfazione d'un legato fatto da un tal testatore, la quale, quantunque gli fosse distribuita, era nondimeno per la pravità de'tempi moderni molto scemata (1).

Gli studenti forastieri, che solevano anticamente dottorarsi con pochissima spesa in virtù del privilegio della Regina Giovanna, ammutinatisi anco loro contro i Dottori del Collegio Napolitano, per cagione dei quali era stato con nuove imposizioni alterato, pretesero con non dissimili termini di violenza che fosse nell' aninco osservanza rimesso: ma essendone per ordine del Viceré condotta una gran parte prigione, resió la pretensione di costoro piuttosto castigata che soddisfalta (2).

» no dare il manifesto a detta Regia Dolana, sotto la pena di perdere tutto le sete che i ritrorecamo in loro potore; e detto intercetto facendosi, sia una parte dell'accusatore, e due d'applicarsi al Begio Fisco, e la quastra e at utima al Conservatorio di detta Arte. El acció il presento Bando habbia il nego dello cielleto, si ordina che si pubblichi con voce intelligibile in egui parte delli luochi solti della città — Dato nel nostro Polatro Regio questo di 13 d'aggosto 1637 — En Dregre su Arcos — El Dupue de Canzano.

> Åi 13 agosto 1647 — Io Fılippo Jarra Regio Trombetta e compagni, dico havere pubblicato il soprascritto Bando nelli lucchi soliti e consucti cum mobits et forma di questa fidelissima Città — lo Filippo Jarra.

In Napoli per Secondino Roncagliolo stampatore della fidelissima Piazza a del Popolo 1647 et della nobilissima Arte della seta.

(1) Questa elemosina distribuivasi ai porcri per legato di Giovanna 1.º di Angi Regina di Napoli, como assivara il de Santis, ed avrebbo dovuto consistere su ella distribuzione giornalera di un grosso pane e di un boccale di buon vine; na passati i Cettositi del convento della Incoronata, contigos al Castchiuore, in quello di S. Martino sul monte di S. Eremo, la detta porvenzione fu supulta da altra elemosia di natura diversa e di minor valore,

(2) Secondo narra il Capecelatro, mentre il Reggento Bernardo Zufia si occupava della dismina del pista, alemi giorani, che si presentarono al Collegio dei Dottori per subire l'esperimento d'idoneità pria di ordinarsi la moderazione dei dritti, remero insieme ai componenti del Collegio apramente mianceità, per modo che fu mestieri di mettere a guardia del Collegio aleune compagnio di propolani armadi, tracadosi indi in carcero i principali promotori del tumari.

Le serve del monastero di S. Chiara mal soddisfatte del governo di quelle Monache, dalle quali venivano trattate contro la forma della propria fondazione, sollevntesì ad imitazione del popolo, conseguirono la sosoddisfazione pretesa, ed astrinsero quell'Abbadessa a rimetterla in uso.

Tentó nel medesimo tempo una sollevata moltitudine di donne di volere incendiare non meno le robe del Monte della Pietà, in cui strano noti pegni di genti facoltose, che l'istesse case de Ministri che n'arevano pensiere, perchè essendo quel Monte fondato per sosvenimento dei poveri, asserivano che fusse in tale stato per l'avarizia degli officiali ridotto che maggior beneficio nelle loro occorrenze ne godevano i potenti che i deboli; ma soddisfatte finalmente di quanto pretesero non ebbe altro fine la mossa di queste amazzoni.

Dalla diversità di tanti tumulti destandosi ancora, o per enutalazione o dei Mercato, incendiarono tutti il giucchi pubblici della città, non perdonando neanche a quello del regio Palazzo, che fu il primo a sentice la violezza del fuco: sobbene nella mattina seguente, che fu il primo giorno d'agosto, se ne trotarono due avanti la porta del Castello, come capi di quel nuovo moto, per ordine del Duca appiccuti, nel petto de'quali fece affigeere alcuni cartelli che pubblicavano esser seguita la morte di costoro ad istanza del medesimo popolo per avere incendiato contro la volonti di Sua Eccellenzo.

L'esempio di questo supplizio somministrando più tosto incremento, che diminucado il furore di tanti ribaldi, l' indusse quasi nel medesimo tempo a trascorrere insino alla Madonna di Piedigrotta che sta nef Borgo di Chiaia, ed ivi manomessa la casa di Bartolomeo d'Aquino dome partitario delle case di Corte, non si contennero d'incendiare le suò robe, giudicate tra quante ne furono consumate dal fuoco le più degrie di silma, avendovi ritirovato insino le sedie guarnite di pelle: tanto dunque prevale nel cuore degli tomila la vanità delle pompte terreuo.

Confuso per tanti e siffatti tunulti de' sollevati l'animo del Gancio, all'accortezza del quale averano i regii appoggiata la speranza deila quiete, usò non meno il rigore degli ordini che la forza delle persussioni per raffrenarli; ma essendosi il popolo insospetitio de'suoi audamenti per cagione della carica nuovamento ottenuta, queste poo stimava, e quelli poco nbbidiva, dandosi a credere che tutte le sue deliberazioni erano premeditate da S. Ecc. in pregiudizio de' popolari. Accrebbesi inoltre la medesima opinione di costore contro di lui per la particolare

to, a suggerimento di Giulio Genoino, il quale pochi giorni innanti cra stato creato Vico cancelliere del Collegio medesimo.

inclinazione che mostrò il Genolno a favore del Presidente Cennamo, ii quale per esser uno degl'incendiati accennati di sopra, doveva la osservanza delle grazie promesse nelle Capitolazioni fatte in vita di Masanielio, avere il disterro dal regno. Costni dunque persuadendosi con poca prudenza che tal bando o capo concesso dovesse inevitabilmente osservarsi, pretese di non esser tenuto nella comprensione degli altri, e conseguentemente di non partirsi da Napoli, facendo con le seguenti ragioni le sue discolpe. Asseriva egli che coloro che avevano provato le ruine del fuoco non erano stati per altro fine incendiati, che per aver tenuto mano negli arrendimenti di Corte o neile gabelle della città, nelle quali con il succhiato sangne de'poveri si crano tanto arricchiti, che non era gran meraviglia se d'un guadagno così tirannicamente usurpato n'avessero un pieciolo usufratto pagato alie fiamme; ma lui, che non aveva con l'esercizio della sua carica contratta alcuna inimicizia col popolo, era manifestamente eredibile che non era stato da quello, ma dai snoi particolari nemici per altra non ben conoscinta cagiono incendiato. E perchè l'intenzione del popolo non ad altro tendeva che a disceacciare dal regno solamente coloro ch'erano soliti d'ingerirsi nei suddetti maneggi, conseguentemente il Cennamo che n'era stato sempre alieno si doveva o non comprendere con essi o non disterrarsi. Conveniva però a lul, per conseguire il fine del suo desiderio, testificare queste sue ragioni con l'approvazione di persone degne di fede, ma perchè egli non aveva autorità hastevole col popolo per trattare un negozio così delicato in quel tempo, in cui la gelosia e il sospetto non in aitri cadeva che nelle persone degl'interessati, ne commise la esecuzione non meno all'antorità del Genoino, che aila destrezza deil' Arpaia. Costoro per gratificarsi l'amico e forse aneo il Vicere, che glie ne fece le medesime istanzel fecero sottoserivere una fede dalle persone più qualificate del popolo, nella quale asserlyasi che il Presidente non per cagione del pubblici interessi ma solo per effetto di private inimicizie era stato incendiato. Ouesta capitata finalmente nelle mani del Capitano della Zecca delli panni e di alcuni mercadanti che non amayano che il Cennamo restasse nel regno (1), strepitarono in siffatta guisa, che pervenutone il gri-

(1) Serire il Capecelatro che quel certificato, per mezzo di Marco di Apres merstante di darqui d'ore, e di Giuseppe Volturara, perronen culle mani del Capitano Orazio di Rosa, comunemente dello llazzallo, e di un negoziante di cognome Campolo, che abitava alla strada S. Biagio, per agreviarrue la sottostrione mentibrono i portatori sai contento del foglio, dicendo che trattavasi di una petizione intorno alla lite vertente tra i mercatanti ci i tessitori di sessi, mai de Rosa cel il Campolo Stroptata la carta dalle lova mani; e di oemdone.

do a chi n' aveva maggiore interesse, concitossi tant' odio nei popolari contro dell' uno e dell'altro e che se non avessero con una prestissima fuga prevenuto il pericolo sarebbe stato inevitabile il perder la vita per mano di quegli empii , i quali dopo avere in vano procurato di trovarli, stabilirono di supplicare S. Ec. che glieli dasse in potere. Pervenuti con tal disegno a Palazzo, alcune compagnie di fanti, che stavano alla guardia di S. Ec., vista una radunanza così numerosa di gente, che erano più di 2000 persone, stimarono servizio del Duca il proibirli l'Ingresso, dicendoli che non era convenevole il chiedere in quella guisa l'udienza dal Vicerè, e che in conto veruno avrebbero in quel modo conceduta l' entrata. I popolari non ostante la risoluta ripugnanza degli spagnuoli tentarono nondimeno d' inoltrarsi al passaggio e superarlo a viva forza quando gli fosse conteso, stimando che gli avversari non avrebbero con si poco numero di soldati ardito di cimentarsi con loro, il cui nome era con estremo terrore trascorso insino all'ultima parte del regno. Resto nondimeno ingannata l'opinione di costoro, perche li spagnuoli conoscendoli risoluti di volere a viva forza passare, gli scaricarono contro una tempesta d' archibugiate, che si stimarono molto felici coloro che ebbero fortuna, o di non restarvi morti, o di essere i primi a fuggire, non restandovi uno solo che avesse ardimento di mostrarli la faccia.

In vendetta di tale offican, arrivati che furono i fuggitivi alla guardiola di S. Giacomo, uccisero cinque soldati sagamoli che la tenerano in custodia. Poscia scorrendo tumultuariamente più oltre, e conciando con reiterate querele il popolo a risentira; « l'impadronirogo del posto di Santa Lucia del Monte, dalla cui eminenza è quasi tutta le iettà predominata, piantandovi sopra per cannonare il castello due grossissimi pezzi d'artiglieria. Nel medesimo tempo sorpresero il quartiere di Pizzofalcone, e piantatovi similmento un altro cannoni egomiciarono a tirare contro il Palazzo del Vicerè, ma essendovi accorse due maniche di moschettieri spagnuoli, accalorati dal tiro d'accuis sogri del castello di S. Eramo, fu limmediatamento ripreso con l'acquisto del medesimo pezzo che vi avevano portato, e vi furono introdute d'ordine del Duca altenue compagnie di nazione alemanna a cu-

letto il tenore, ne dieciero contezza immantinente al popolo, che, accesso di sidgno, commine gli eccessi dei quali in seguito l'Autror discorre, periocechi in quel foglio non solo faceransi dichiarazioni farorevoli al Cennano, na confernaxiai benanche tutto quanto si era dal medesimo ed al Consigliere d'Angelo espoto, in un memoriale diretto al Viceré nello scopo di affrettare la compilazione del processo contro colore che la averano danneggiati esf fusco. stodirlo, premendo al Vicerè di conservario, non meno per l'eminenza del sito, che per la vicinanza delle fortezze.

Però i capitani delle milizie e coloro che sostenevano ii partito del popolo conoscendo che neli' acquisto delia fortezza di S. Eramo consisteva lo stabilimento e la sicurtà di godere le grazic ottenute, vi sl accinsero con ogni immaginata diligenza a farsene padroni : ma avvedutisi che per via d'assalto non poteva terminarsi-l'impresa, instigati daile consulte d'alcuni soldati che per mera pravità di natura si erano dal Re ribellati , si applicarono alle mine, alla perfezione delle quali s' impiegaro no con tanto fervore che diedero a sospettare alli spagnuoli di qualche infelice successo. Il Duca, che sapeva che la fortezza non era di viveri ben provveduta, e che non aveva soldati bastanti ad impedire i lavori che vl sl facevano intorno, procurò di lusingare Il po-- polo con qualche nuova pratica di accordo. Fece per tutte le castella inalberare lo stendardo di pace, e pubblicare per la clttà che non era proceduta di suo ordine l'insolenza usata dalle sue guardic, e che restandone soddisfatto li popolo n'avrebbe dato dimostrazione con qualche severo castigo. Ma accortisi finalmente che queste non erano invenzioni bastevoli a conseguire il suo fine, perchè ii popolo indurato nel male, ed entrato in un' aperta diffidenza non si lasciava lusingare le orecchie dall'insidioso suono delle promesse che gli faceva, applicossi a procurare nuovi rimedii.

Aveva egll poco dopo la morte di Masaniello creato per Generalc delle arml del popolo D. Francesco Toraldo Principe di Massa con disegno di rimuovere con tale elezione il pensiero de' sollevati a crearsi nuovo capo. Ma quel Cavaliere, con tutto che dal Capitani delio Ottine pe fosse instantemente pregato , mostrò sempre renitenza d'ingerirsi in quella carica. Questi dunque chiamato dal Duca, in caso di tanta emergenza, gli ordino che dovesse egli si destramente insinuarsi sppresso de'popolari, che o fosse da ioro come capo ubbidito, o almeno si regolassero negli affari col suo consiglio. Sorti il disegno del Vicerè quei medesimo effetto che egli desiderava , perche essendosi il Toraldo nel fervore di quel tumulto lasciato artifiziosamente vedere dal popoio, ln tempo che la maggior parte de' nobili si era ricoverata in Castello, fu da quello arrestato e costretto a viva forza di preglii di ricevere la carica, protestandosi però che intanto gli sarebbe carissimo quell' impiego, in quanto gli ordini suoi non avessero ripugnanza nell'essere ubbiditi, e prevalessero non più gl'interessi particolari ma le vere leggi della milizia, dalla quale non ponno sperarsi felici successi se non regna ne' soldati l' ubbidienza che si ricerca.

Ma benche li Duca confidasse grandemente nel valore e nella pru-

denza del Toraldo, gli premeva però talmente di estinguere questo nuovo fuoco di tumulto per cagione così debole insorto, che non tralasclava diligenza ne risparmiava fatica per applicarvi rimedio valevole a poterlo sedare. Fra molti della nobiltà, che si crano in quel puovo sollevamento ritirati dentro al castello per fuggire lo sdegno del popolo, si trovavano Fra Gio: Battista Caracciolo Priore di Barl, Fra Gregorio Carafa Priore della Roccella, D. . . . . Lopez Duca di S. Pietro , cavalieri abili , a giudizio del Vicerè , a picgare le orecchie dei sollevati a qualche onesto partito d'accordo. Persuasi dunque costoro più dagli stimoli dell' onore che li obbligava ad ubbidire, che dalle istanze del Duca peco opportune in quel tempo a passare per l'accennato effetto dalla parte del popolo , non ricusarono l' impiego : ma non così tosto uscirono dal castello che arrestati dalle milizie del popolo farono condotti prigioni alla presenza del Principe di Massa, per opera del quale gli fu perdonata la vita, benchè non poco penasse in placare il furore dei sollevati che volevano farli risolutamente morire, ch'era appunto il presagio che gli fu fatto nell'uscir dal castello (1). Il fine del Vicerè nel mandare questi tre cavalicri nel quartiere del popolo, non fu per indurli principalmente a qualche trattato di accordo, ma con disegno di farli morire, e morendo, disunire affatto il popolo dalla nobiltà, la quale per l'offesa avrebbe sempre procurato la vendetta, e conseguentemente veniva ad evitare la perdita del regno stimata in quel tempo irreparabile.

Con estio molto diverso e men fortunato fu anco in quel medesino giorno condotto prigione dai lazzari Gio: Serio Sanfelice Cavaliere della piazza di Montagna, al quale, essendo divenuto odioso al popolo pei il sospetto de voti dati da lui a favore de regii, e per l'officio della portiolaria che egli ieneva, non fa possibile al Principe di Massa, ne con la Morza de' prieghi, nè con quella del comando, di salvargli la vita. Fu nondimeno

<sup>(1)</sup> Il Duea di S. Pictro, il eui nome è stato omesso dal Piacente, chiannara Carla, e campò con gil atti dilla morte no solo per la interessione del Toraldo, ma heanade per le affettusee pregitiere della costini moglie, Principesta Alvina Perzas. Credendo i popolani che quei re Cavalieri lossero uscili dal castello per ispiare le loro operazioni, ed il Duca di S. Pietro esnondo anche tensto per aligendente ed anico del Duvea di Modduloni ed della rusa fanziatia, fa per questo che non obbero misura i clamori della moltitudine nel volerii assolutamente morti. Racconta in proposito il Capecelaro che il Toraldo, per metter freno alla furia popolare, così partie: O risolecteri di troncere ancora a met tropo, o datumi passi e chi o possa riconorere ui gilla di questi Castirie, promettandore che quando in sarà chiarito che simo colpevoli, farò eseguire contro di loru la visutitai che chiatette.

inviato da lul a Giuseppe Palombo, con speranza che l'autorità di quel capitano fosse maggiore della sua in poterlo da quel pericolo preservare; ma riuscendo di peco profitto non meno gli artificii di quello che le persuasioni di questo, fu l'infelice cavaliere prima ferito d'un colpo di stile, e dopo tronocatogli il capo, fu trascinato dai lazzari insino al ponte della Maddalena, strappandogli i membri genitali, e inerudelendo in quel corpo con atti d'i inaudita barbarie (1).

Non meon infeliee fu l'arvenimento del Cennamo, il quale, visto che per sua cagione si era acceso quel nuovo fuoco di guerra, fuggira tanto la indignazione de'regii per tema di non essere ripreso come autore di quel tumulto, quanto l'ira del popolo dal quale era perseguitato per punito della sua temeraria pretensione, e da fine de'insegnare gli altri con

(1) L'odio del popolo contro lo sventurato Giovanni Sorio Sanfelico , Signore di Acquavella, Maestro di campo e Portolano della città , originava non solo dalla cagione indicata dall' Autoro , ma ancora dal seguoute fatto , riportato dal Donzelli , dal Capceelatro e da altri scrittori. Michele Sanfelice , detto volgarmonte Luccio , capitano di cavalleria e figliuolo di lui , passando a cavallo per la porta Capuana nel giorno 16 luglio, e vedendo che da pochi popolani si custodiva un canaone , colà appostato a difesa di quella contrada , disso per ischerno: A che serve questo tric-trac !... Come vi fate ora grassi a mangiare il pane senza gabella !... Quanto prima farò che mangiate pane di terra, e mi adoprerò affinché non sia più di sei once ; aggiugnendo ancora altre parolo ingiuriose. Di ciò mossi a sdegno i popolani lo assalirono, e sarebbo rimasto morto so non riuseiva a campar colla fuga, recandosi poscia in Torracina. Si querelarono quelli presso A Vicere per cosiffatto oltraggio, e contro del Luccio, che su deposto dal grado di capitano, si emano bando di cattura. Conscio intanto dell'odio del popolo, il padre suo, Giovanni Serio, divisò nel mattino dei 24 agosto di prendere asilo in Aversa, ove dimorava la moglie Beatrico Caracciolo, e donde cra venuto in Napoli per riprendere alcune gioie date in pegno ed appartenenti alla stessa; ma giunto alla Cosarea, fu riconosciuto e fermato da due donne, ad una dollo quali per cagion del sno ufficio di Portolano avea ua di fatto pagaro carlini quindici di multa, ed accorsi atte grida di loro alcuni cacciatori e molti popolani, venne arrestato verso la contrada Conocchia. Onde fargli salva la vita fu interposta, come dice l'Autore, la influenza del capitano di strada Giuseppe Palombo, ma riusciron vane quelle pratiche, ed essendosi conclamato dai sofferati, dve da mori / .... dve da mori / venne tratto al Mercato ed ucciso. La testa fu maudata alla Conocchia in cima ad un'asta, ed il cadavero, con fune ligata al picde, obbrobriosamente trascinato per le strado principali della città, o precipuamente presso il palagio degli stessi Sanfetice e verso il Sedile di Montagaa. Dopo tro giorni, a pietosa cura di due sorelle del Sanselice monache in Dounaromita, e per mezzo del Reverendo D. Carlo Velli Sacerdote, si dié sepoltura a quel deformato cadavere in S. Maria di Loreto insieme alla testa, che fu comperata a prezzo di una dobla d'oro.

l' esempio di lui a non violare l'osservanza delle grazie ottenute. Ma siccome fu poco cauto in procurare intempestivamente quel fine che poteva in altra opportunità di tempo pretendere con sicurezza di conseguire, così fu anco mal fortunato nell' involarsi dagl' occhi de'suoi nemiel. Ma dove poteva il misero Presidente celarsi se tutto il regno era popolo? ne vi era apertura de'passi dove non fosse tesa la rete degli avversariil Fu l'infelice ritrovato in una casa presso la Chiesa di Santa Maria della Catena nella riviera di Santa Lucia a mare, ritiratosi colà con la speranza di potere colla comodità di qualche piccola barca confidare il suo scampo alle onde del mare, il cul furore stimava assai meno crudele di quello del popolo. Fu dunque dentro una sedia condotto dai lazzari nella piazza della Sellarla, ed ivi, appena confessati i suoi falli, barbaramente decapitato. Ne bastando il sangue che, morendo, versò dalle vene ad estinguere l'odio che avevano contro di lui, gli posero, per celebrar la sua morte con maggiore ignominia, una penna sull' orecchio ed un occhiale di melangolo attaccato su gli occhi, coprendogli il capo con un berrettino di corteccia di cocomero (1).

Il Toraldo ottenuta la carica con generale applauso del popolo, il primo beneficio che arrecasse agl'interessi della Corona fu il dissuadere gli lavasori dall'assedio di S. Eremo, rimovendoli da quella impresa con diril che mentre essi pubblicavano di vivera alla devozione di Sua Maesità, non era couvenevole che mostrassero effetti di una manifesta fellonia nel minare un castellano indipendeute dall'autorità del Viere. Conseguilo questo punto, ch'era il più principale della sua pretendenza, il giorno seguente, che fu a 25 del medesimo mese d'agosto, indusse il popolo a risonciliarsi col Duca, ed a tornare all'ubbidienza di lui, ottenutone però il disterro del Genoino (2), al quale era tutta la cagione del successo at-

<sup>(1)</sup> Del Presidente Pabricio Cransmo abbiam ragionato nella nota 2. a spaina 50 ed ora aggiungiano, a maggior chairmente del breve cenno fatto dal Piacente intorno alla nua motte, che nel mattino dei 22 agosto, per isfuggire cegli alle ricerche dei popolani, non avendo pottoto ottenere un insbarco per Sorrento, si rifugiò nella casa di un tal Vato Palombo suo conginuto presso fa Chiera di S. Maria della Catena a S. Lucius, ed ri in arretta do Anofrio Caléro, che to tenne per due giorni in propria casa, fu poscia consegnato ai sollevati e tratolla piazza della Selleria, ove, fattegli chinare il colto sull'ordo in una botte vuola riavenuta presso la footana, venne decepitato. Il cadavere, dopo d'essere stato trascinato per le vie, rimasse inseptota al ponte della Madalacina e fu in parte divorato dai cani, erponendoni il teschio nella piazza del Mercato in mezzo a quelli di due briri — Veti il Copecclatro.

<sup>(2)</sup> Vedi la nota a pag. 26,

tribuita, con altre grazie che ad intercessione del Toraldo furono aggiunte alle Capitolazioni di prima, conforme potrà vedersi nelle stampe sotto la data di quel tempo o nel fine di questa istoria dov'io ho risoluto di porle (1).

Vi erano però alcuni fra le turbe de sollevati tanto nemici della qui etc che non solo s'opposero alle nuove Capitolazioni di questa pace, nelle quali pretnedavano che se li consegnasse il castello di S. Eremo per maggior sicurezza nelle mani, ma andavano ancora pubblicamente biasimandole per la città, sapraendo con simili voie non meno semi di varie diffidenze da permogliare nuovi rumori, che rincoramenti nel popolo per ostinarlo a non tralsaciane le principitate mine dell'accentanta fortezza, esibendosi tra gli altri nn tal capitano Andrea Polito di volerla, non più che nello spazio di sei ore, soprendere: vanto in vero piutosto nato dalla temerità che dal valore. Il Torado per servare il vigore di simili diccrie, che potevano facilmente esser di nuovo tumulto cagione, feee sobito pubblicare a suono di trombette reali il hando seguente.

### BANDO

Perehè da questo fidelissimo popolo di Napoli, fra gli altri Capitoli supplicati a S. E. (qual è l'ottavo) si dimanda, che il Castello di S. Eramo fosse governato, e custodito dal detto fidelissimo popolo. Al detto Capitolo è rimasto S. E. servita far la risposta seguente.

3 All'octaro Capítulo se responde. Que su Exceleneta estima como 3 sespiro el zelo, y fidelidad deste fidelisimo pueblo, y cree que 3 sestirá my pien governado en sus manos el Castillo de S. Etmo, 3 peró que siendo provision de Castillo, no puede desponer en ella, nii el Castellano obedeurá sus ordenes, por tener hecho pleyio 3 mênaje de no entregarde sin orden de Su Magestad, y sin em-3 bargo Su Excelencia suplicará S. M. conceda este Capítulo a este 5 fielisimo pueblo (2).

(1) Siffatto documento manca del tutto nel manoscritto dell'Autore, e però abbiam creduto di riportarto in fino di questo Primo Libro, come si è praticato per le altre capitolazioni dello quali vien fatta menzione a pag. 56 e nella nota 2. atta pagina medesima.

(2) Le parole spagnuole vanno così tradotte: a All'oltare capitolo si risponde. Che Sua Eccellenza tiene in considerazione, come sempre, lo zelo e la fes deltà di questo fedelissimo populo, e crede che il castello di S. Eremo sart a motto hen governato nette sue mani, ma, trattandosi di un forte, non può prendere interno ad esso disposizione alcuna, ne di Castellano obbolierbei. Quale risposta essenulo suuta letta dal Magnifico Segretario di questa feteleissima Piazza al sopradetto fedelisimio Popolo in presenza del Sig. Eletto, e Magnifici Capitani tanto di fantaria, quanto delle 23 Ottine, e Magnifici Consultori di detto fidelissimo Popolo, hanno risposto, vica evec, che accettano detta risposta. Che però vi ordina, e comanula alla pena di ribellione di Sua Maestà, e di questo fidelissimo Popolo, e di morte naturale, che nessuno ardisca nominare di coler sorprendere di detto Castello di S. Eramo, attevo questa è la volontà del detto fedelissimo Popolo, con carcerare il delinquente, e presa dilingente informazione, sia irremisibilmente incorso nelle sodetto pence e non constandosi, incorra il denunciante nella medisima pena, riserbandosi a S. E. di serivere a Sua Maestà servata la forma della preinetra risposta.

Il Principe di Massa D. Francesco Toraldo d'Aragona Capitan Generale.

Francesco Arpaia Eletto del fedelissimo Popolo. Geronimo Uccello Segretario.

Pubblicato quest' ordine, l'Arpaia, che in virtù delle nuove Capitolazioni era stato rimesso nella perduta grazia del popolo, conferitosi non meno nella plazza del Mercato che negli altri quartieri della città, andò non solo propalando per vera e legittimamente fatta la pace tra regii e popolari, ma anche proibendo il parlarne contrario, e minacciando con severissime pene i trasgressorl del bando. Però la morte di un tale sbirro, che nel giorno seguente fu per questa cagione archibugiato avanti alla porta della Vicaria, insegnò gli altri con brofittevole esempio a non contradirlo, oltre la generale approvazione del medesimo popolo, il quale in vigore delle nuove Capitolazioni liberò il Priore della Roccella con le altre sue camerata, che tuttavia si trovavano ritenuti; confirmò il Doria per Generale delle galere, che per le nuove convenzioni dovevano governarsi da'nazionali, e demoli le trincere, ch'erano state in quest' ultima occasione in più luoghi della città fabbricate; e il Duca non molti giorni dopo, che fu il settimo di settembre, giurò l'osservanza delle cose promesse dentro la Chiesa di Santa Barbara, alla presenza dell'Eletto e di tutti gli Ottimati del popolo che vi si conferirono con nobilissima cavaleata (1).

alle sue ingiunzioni, essendo nel dovere di non consegnarlo sonza ordine di
 Sua Maestà, e Sua Eccellenza sollecitamente supplicherà la Maestà Sua affin-

<sup>&</sup>gt; che conceda un tal capitolo a questo fedelissimo popolo a.

<sup>(1)</sup> Era desiderio dei popolani che le nuove capitolazioni si giurassero nel Duomo o nella Chiesa del Carmine, ma il Vicere ricusò di aderire, perché ca-

Dall'imminenza di questo passato pericolo s' accorse il Vicerè quanto era vicina la perdita del regno, onde fatto più avveduto, applicò il pensiero a nuovi rimedii per mantenerlo. E perchè non aveva altre armi per difenderlo in quel tempo, che quelle de' suoi naturali artificii e della prapria prudenza, con gli atti della quale, se pon superò, parve almeno uguale ad ogni altro ministro del Re, si risolse di non trattare altro in sua difesa che la forza di queste, le quali furono in tale occasione così bene adoperate da lui , che affuscinò in maniera gli animi de' sollevati che d'allora in poi non osarono di far cosa non subordinata agl' ordini suoi , nè partecipata con esso. Nelle pubbliche e nelle private udienze, che si tenevano nel castello, gli uscieri del Vicerè introducevano con minore difficoltà i popolari che i nobili, per far conoscere con tali dimostrazioni al popolo quanto più stima facesse di quelli che di questi. Non era officio nella città , non onore, nè carica che non si concedesse ad intercessione del fedelissimo ( il popolo così era per antonomasia chiamato da' regii ) le mercedi non ad altri si distribuivano con prodigalità trappo immensa che ai pemici de' nobili, e le grazie per ingiuste che fossero, non erano ad altri concesse che a chi in nome del popolo le richiedeva. Il Vicerè medesimo talvolta che cavalcava per la città , a coloro che dicevano Viva Spagnal soggiungeva, el Pueblo tambien (1). Non facevasi stima in Napoli se non di quelli officiali , che nelle ultime Capitolazioni fatte erano stati creati a divozione del popolo. Ed in fine apparve il Duca pelle sue operazioni esteriori tanto conforme al genio del fedelissimo

dute in sespetto di trame contro la sua vita: ed avvalendosi della influente interposizione del Generate Toratdo e del P. Geronimo Lanfranco dei Chierici regolari di S. Gaetano, fu statuito, di accordo con l' Fletto Arpaia, coi Capitani delle strade e Consultori, che il giuramento avesse luogo nella Chiesa di S. Barbara in Castelnuovo. Venne ciò di fatto eseguito, ed il Capecelatro descrive la cavalcata, di cui il Piacente fa cenno, nel modo che segue : Si parti dalla sua casa posta nel tenimento di Forcella sabata 7 di settembre dopo pranzo l'Eletta Arpoja, precedendo innanza quattro trombetti con bandervole colle armi del Re e del popolo; seguivano gli Alfieri della loro milizia, indi i Capitani, Ajutanti, Sergenti maggiori e Maestri di Campo. Venirano poi i Capitani dei Quartieri della Città con i lora Consultori, ed indi l' Eletto, avenda rapito a chiesto in presto i cavalli dai luoghi ore erano per la città. E giunti innanzi al Castelnuova volendo entrare entro a cavalla, con aprirsi perciò tutta la porta, non su loro permesso; ma aperto il portello entrarono can le sole spade e puonali . con lasciare fuori gli schioppi e le altre armi da fuoco . e tasto che entrati furono si alzò il ponte del Custello,

(1) > Ed it popolo ancora >,

che per altro non poteva chiamarsi spagnuolo che per necessità di natura.

Queste furono le arti con le quali addormentò il Duca siffattamente gli occhi de' popolari, che inchbriati dalle speranze di godere una sognata felicità, non videro in qual profondo baratro erano precipitati dalle simulate promesse del Vieerè. Gioriavansi con fastosa iattanza di aver fatto conoscere al mondo quanto fusse maggiore la fedeltà del popolo, che quella del pobili. Attribuivano ad effetti del proprio merito il tirannegiare le voglle di S. E. ed indurla a secondare i loro inumoderati appetiti. Godevano di aver tolti gli abusi introdotti dalla tirannide de'regii Ministri, e stabilita col consentimento del Duca l'osservanza di quelle leggi che sinora erano state, o per troppo avarizia corrotte, o per soverchia ignoranza non conoscinte. E finalmente gonfii e insingati da tante allettatrici dolcezze, e dimenticatisi affatto delle colpe commesse, s'immersero talmente nei lussi e nelle erapole, che marcendosl la virtà, o per dir meglio il furor loro nell'ozio e nelle delizie, bramavano il godimento di una non interrotta quiete, ed abborrivano come infesto ed abominevole il suono delle armi per fruire nella tranquillità della pace il possesso delle usurpate ricchezze,

Il Duca che osservava ocuiatissimo e con vista di lince tutte le operazioni del popolo, quando conobbe il tempo così secondo ai suoi disegni c proporzionato a quei fini, alla vastità de'quali non era possibile di pervenire senza l'uso d'una ben regolata ed artificiosa prudenza, incominciò con ogni accurata sollecitudine a provveder le fortezze di munizioni da vivere e di ogni altra cosa necessaria per poterle lungo tempo mantenere in occorrenza d'assedio. Implegossi in quel medesimo tempo a stabilir la lega, che in servizio del Re dopo la morte di Masaniello aveva incominclato a trattare il Baronaggio . Il quale sotto diversi coloriti pretesti si era ritirato nelli castelli del regno per riduria a perfezione ed assoldar genti, con disegno di avvalersene alla comparsa dell'armata reale, e castigare con la forza delle armi la pertinacia dei ribelli. A tale effetto vi fu spedito il consigliere Antonio Miroballo cavallere della Piazza di Montagna, il quale sotto pretesto di fuggire la tirannide del popolo, da chi era con assidua vigilanza perseguitato per esser uno di coloro ehe aveva provato le ruine del fuoco, vi si condusse in un tratto e la concluse con indicibile allegrezza dei regli; ma con tal segretezza però che non fu saputa se non dopo elle se ne videro gli effetti.

Pochi giorni prima dell'accennato mese d'agosto fu nel largo del Castello pubblicamente decapitato per ordine del Daca un tal padre Teatino, chiamato Antonio Paolocci, il quale era da Torino passato nella Corte di Roma e di colà in Napoli per spiare gli andamenti degli spagnuoli.

11

e trattare con alcuni affetti alla Corona di Francia interessi di Stato, e procurare coll'occasione del presente tumulto di tener viva con nuove pratiche la sedizione del popolo. Ma prima ch' egli arrivasse, osservato in Roma dalle spie del coute d'Ognatte, che in nome di S. M. Cattoliea risedeva in quella città per ambasciatore appresso al Pontefice, fu con tanto artificio e segretezza seguito per tutto il viaggio, che appena arrivato in Napoli fu preso dai regii e, dopo varii tormenti conosciuto colpevole, fatto morire. Dalla morte di costui prendendo opportuna occasione li Ministri del Re, fecero artificiosamente pubblicare per la città che il condannato aveva nei patiti tormenti chiamati molti nobili per complici del suo misfalto, per fare con tale artificio credere al popolo che la pobiltà non era in buona opinione appresso di loro, e conseguentemente venivano a mostrare l'obbligazione che tenevano di perseguitarli, e di non unirsi (come si dubitava) con quella a danni de'tumultuanti, per vendicarsi delle offese ricevute da loro. Propalavasi inoltre, che nella suddetta congiura fosse anco compreso il Duca di Maddaloni, con chi sopra tutto teneva il Vicerè secreta corrispondenza, e che per tale effetto da un Giudice Criminale dentro al castello stava fabbricandosi processo contro di lui, a fine similmente di lusingare con tale occasione gli animi dei popolari a crederlo non meno nemico, che ribelle del Re (1).

Si era anco lasciato intendere il Dusa con molti del partito del popolo, che seco come rappresentanti le ragioni del pubblico parlavano in nome degli altri e dubitavano, per l'enormità dell'eccesso, di conseguire il perdone che egli era per osservare inviolabilmente il Capitolo dell'indutto generale, siccome era anco l'intenzione di S. M., ma che si guardassero dall'ira de'nobili che andavano in ogni maniera procurando, e anco

<sup>(1)</sup> Il Teatino Andrea Paolucci, soprannomato anche Titta Paolella, era figuino d'Innocentio Barone di Cattolpetroso e di Carmela Cossia del sedile di Nido. Di svegliato ingegno, d'indole torbida e predicatore csimio. Al 9 di agos tei deceptiato, e non già pria di quel mese, como il Piacente reacenta; ed il Capecelatro, il Donzetti ed il de Santis si secordano nel rendero manifesto che realmente, per mandato del Principe Tomanaso di Savola, egli venno in Napoli travestito, endo cospiraro contro la dominazione dei Reali di Spana ed in pro del Pranecie, cessono atsio in tale impresa assiliato dal Principe di Gallicono, dal figlio del barechese di Corigiano, da D. Ferranto delli Monti, e di Calcino, del figlio del barechese di Corigiano, da D. Ferranto delli Monti, e delle realizione di semino dei Pranecipe necessario. In considera di resultato del Pranecipe necessario delle practice necessario del resultato delle practice necessario del resultato della practica del practice del supplicio, la pubblicato alla sua merce tun manifesto, che feggesi nel Diario del Capecelatro, cel quale si renderano di pubblica ragiona le colpe di lui, la sua apostasia, i suo ciclutti cottuni; e la pessima vita, e pessima vita.

per via di simulata amicizia, di vendicarsi; presupponendo che le loro ingiurie non potessero cancellarsi senza spargimento di sangue. E ciò similmente dicevasi dal Vicerè per alicanze con questo verme di diffidenza gli animi dei popolisi da qualche perniciosa inclinazione di unirsi con i nobili, da quale accadendo arrebbe potuto inviolabilmente dar l'ultimo crollo agl'interessi del Re, che allora non consisterano in altro che nella conservazione delle sole fortezzo, le quali si trovavano in quel tempo non meno sprovoctute di muzicioni che di presidio.

Sparso questo secondo seme di zizzania tra nobili e popolari, che resesempre irreconciliabili gli animi loro e lontani dall'unione parentata dai regli, sollecitò il Duea con segreti messaggi li baroni del regno a far massa di genti, e a tenerle pronte per calare con quelle a danni del popolo all'arrivo dell'armata reale che si stava attendendo, la quale credevasi in conformità delle ultime lettere venute da Spagna che dovessa alla fine di settembre, siccome avrenue, essere a vista di Napoli.

Si sparse voce in quei medesimi giorni che nei mari d'Ischia e di Gaeta erano comparsi alcuni legni francesi, il cui grido, o vero o falso che fosse, vogliono alcuni che insorgesse per opera ed artificio del Vicerè (1), il quale, voglioso di addormentare maggiormente gli animi del sollevati, aveva sparso quel nome, per testificare anco con gli atti della confidenza la buona inclinazione che aveva verso di loro, e la stima che ne faceva. Conferita dunque al popolo l'urgenza del caso e la necessità che teueva di genti per opporle al nemico, i capi della milizia s' offersero con mirabil prontezza d'andare, con le galere che stavano allora in quel porto, ad incontrarlo. Egli, che non ad altro fine l'aveva tirati a quel segno, gradi l'offerta e gli concesse l'imbarco, rifidtando quella d'alcuni nobili che con iterate istanze si esibivano di servire in quella occorrenza. Ritornati dunque nella città, dopo aver trascorso per alcuni giorni quelle riviere, volle il Vieere colle solite pagle riconoscere le fatiche di coloro che avevano servito; ma, eccettuanto la soddisfazione delle soldatesche ordinarie che si diede prima della par-

(1) Non già per artificio del Ficerè corsero voci intorno alle navi francesi vedute nello aque d'Ischia, ma in effetti, nel nattino del marteli di ai agosto, vennero dagli inslani predate duo felucho di quella nazione; od essendosi portata la bandiera in trionfo tango la spiaggia, fa creduto da alcuni, i quali trora-vansi in nuro ed ignoravano l'avreniamonto, che s'insuberasco il vessillo di Francia per causa di ribedione nodo sotterari dal dominio paggnuolo. Riferito dal Vicerè, dispose la partenza delle galere, salle quali s'imbarcarono i popolani del solo quartiere di Porto e della contrada dello Mortelle, essendosi ricuati quelli del quartiere Marcato — Vedi il Gapecelatro.

tenza, quei Capitani, ambiziosi di dimostrare la finezza della loro fede, ricusarono di ricevere l'offerto stipendio con generoso rifiuto, dicendo, che le mercedi non si devono a chi tiene obbligo di servire.

Indi per approvare con dimostrazioni maggiori la stima che faceva il popolo delle continue grazie che riceveva dal Duca, e considerato prima che molti capi delle concessioni promesse non poterano per diversi rispetti ponersi in osservanza; i Capitani delle Ottine pregarono più volte il Vicerè, che si complacesse di moderarila suo beneplacito, secmandone quelli che più gli fossero graditi, dicendogli che il popolo non desiderava goderne se non quattro soli ch'erano i più ressenziali di tutti: cioè l' indulto generale, l'esenzione delle gabelle, il bando degli incendiati, e la parità de' voti tanto necessaria e di profitto agl'in-teressi del popolo, il quale era stato tante volte venduto dai nobili per cagione del maggior numero de' voti, che con usurpato possesso si avevano ingiustamente arrogato.

Fra tanti baroni del regno, ch'erano in quel tempo perseguitati dai sudditi, e che pri nsufficiera di forza dissimulando le offres onn ardi-vano di mostrargii la fronte, solo Geronimo Acquaviva Conte di Conversano, non soffrì la fellonia de'suol vassalli, i quali essendosi ribellati contro di lui, si fortificarono nella città di Nardò nella Provincia di Lecce, con pensiere di non riconoscere per l'avvenire altro padrone che il Re. Ma il Conte raquanto dalli vicini castelli un considerabile corpo d'esercito, la strinse in maniera con le sus genti, che disperati quei capi che governavano la piazza, furono fra pochi giorni dopo l'assento necessitati di endere. Entrato il Conte nella città, fece con gui altro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1). Poscia scorrengii litro avvenano sostenuto il partito del sollevati (1).

(f) Vari scrittori sugli avvenimenti di quell' epoca dicono, che il Conte di Contenzano, Giangirolamo Acquarira delto anche il Guercio di Paglia, avenso indotto gli assediati atla resa con false promesse di ampio perdono, e cho pocia, entrato in Aradh, on tenene la parola data, commetendori non poche atrocità. Questo è inesatto, perciocchè, come rilevasi dal Capecclatro, le città di Nardo fi miestità due volte dalla armi del Conte, nella prima alclic quali, non ostatute che i nollevali fossero tatti costretti a rendersi a discretione, e che vi rimasse motto per le loro avtigliorie Palso forsone exalitere della Piazza ad ii Nido, pure venneco ricevuti benigmantate dal Conte, che perdonò lero opi commesso errore, non permettando che se gli finesse alciuno oltroggio, e concedudogli alcune di quelle cose, che chiedendole per patti nel reservi, acca loro negate. Partitosi di lai l'Conte, lasciandovi a presidio un d'appello di 100 fanti, fa tumultusto novellamente da coloro che vi dimoravano, ad itigazione del Marchese dell'Accia e di stiri parigiani dei francesi, e mi-

do con l'armi vinclirici per quella Provincia, e direnuto più formidabile con l'aura dell'ofentat vitioria, pose tanto spavento in quei popoli che atterriti dall'esempio dei vinti si resero all' ubbidienza di lui. Avvisato di ciò il popolo di Napoli ricorese dal Vicerè pregandolo a volere in grazia dei fedelissimo ordinare a quel Signore che disarmasse. Per soddisfare alle richieste del popolo ordinò il Duca che il Conversano non usando più atti di ostilità deponesse le armi. il Conte subodorando che l'ordine era spedito a compiacenza dei sollevati, e certificato da segreti messaggi che ciò non cra gusto di S. Ec., essendo anchi egil compreso nella lega dei baroni, rispose che a lui premeva grandemente di non potere ubbidire in quel caso, nel qualc trattavasi non meno la difesa della sua vita, che quella dei suo Stato, e che la morte di D. Giuseppe Carufa lo aveva insegnato a non disarmarsi, se prima però non vedeva deposte le armi dal popolo tanto acerrimo nemico dei nobili:

In quei medesiui giorni fu dal popolo di Marano, unito con quello di Napoli, carcarto Cesare Sanfelice cavaliere della Piazza di Montagna sotto colore di avere, con l'autorità che teneva in quella Terra, usurpato triannicamente le sostanze di quei cittedini. Nel punto dell'arresto volevano, la maggior parte di coloro che avevano ricevute le offese, troncargli la testa in vendetta delle ingiurie soffere, ma alcuni, nel petto dei quei non si erano anozora estinie per tanti misfatti commessi le reliquie della giustizia divina, persuasero con tante ragioni quei barbari, che finamente s'indussero, benché mai volentieri, a conduro al Toraldo. Questi udite le pretensioni degl'intercessati e fattili di qualche ragione capact, si contentarono che posto in prigione si essuniasse la sua causa ne's granidi giustizia, conformo fu poi eseguito, ed ultimamente liberato con l'esorso di motte micitala di ducasi.

In tale stato erano le cose del regno, quando nel fine del mese di settembre a vista della città di Napoli comparve finalmente l'armata reale composta di 48 vascelli, non meno desiderata dai nobili, che da acuni

nacciando la guardia del castello ricusareno di ubbidire ai mesetrati del Con-Le Fu allora che egli vi accorsa per la seconda volta con 400 carsilli, ed occupatà la città, fece dannare a morte per sentenza di quel Gorernatore, Girlamo Leuti, i principali premotto di quelli avenimenti, fra i quali quattro Canonici del Danmo ed il Barono S. Biase, padre di uno di crisi. Laonde è che ad Giangirdamo pot ben darsi it accei al vendicativo e credete, ma non già na, manifesta che, per le tante atrocità commesse dal Conto nei lunghi soggetti na, manifesta che, per le tante atrocità commesse dal Conto nei lunghi soggetti na, manifesta che, per le tante atrocità commesse dal Conto nei lunghi soggetti na, mariera delle in dispraria di Re-Filippo (V), e venne confinato in Ispagna, oro rimase fine at 1665. Mort nell'anno stesso in Barc-Llona, mentre viaggiava alla volta di Nepoli per essergli stato permesso di rimpatriaresso di rimpatriaresso. poco giudiziosi del partito dei popolo, i quali figurandosi che D. Giovanni d'Austria, che n'era Capo, dovesse con la plenipotenza dei Re approvare le grazie che l'erano state concesse dal Duca, supponevano che all'arrivo di quell'Altezza dovesse con soddisfazione dei popolo e depressione dei Ministri terminarsi ogni tumulto (1). Lusingato dunque ii popolo da così alte speranze per esser di natura troppo facile a credere, si studiò di esprimere con segni di manifesta allegrezza quanto cara gli fosse la venuta di quel Principe. Mandò il giorno seguente alcuni capitani di milizie, ad usare in suo nome non meno gli atti della dovuta riverenza, che a regalarlo di un ricchissimo presente, che fu, con espressione di affetto degno della sua grandezza, sommamente gradito dal Principe. Ammessi dopo all'udienza, fatti i debiti complimenti e gli ufficii dovuti in nome del popolo, partirono così ben soddisfatti dall' umanità di quel Signore, che gonfii di aura bugiarda, e poco avvezzl a trattare con personaggi di stima, pretesero di conseguire assai più di quello che forse si figuravano nel pensiere. Però essendosi di passaggio trattato in quel breve congresso della deposizione delle armi dei popolo, il capitano Andrea Polito, in disparte degli altri ch'erano di contrario sentimento, s'offerse a D. Giovanni di farle in sei ore deponere, talmente prevalevano nel suo cuore le speranze fondate nelle promesse del Duca d'Arcos, ii quale si era molti giorni prima esibito di conferire il primo Vescovado vacando in persona del figlio, alienandolo con questa ed altre offerte maggiori dalla devozione del popolo.

Nel giorno seguente, che fu il secondo del mese d'ottobre, eletti dalli capitani dell'Ottine altri quattro deputati, che furono il dottor Francesco Antono Scacciavento, il P. maestro Barna carnehiano, il dottore Matteo Scalefe, ed il dottore Camillo Tambro, andarono su la Reale a trattar con Sua Altezza gl'interessi del popolo e del regno. Ammessi costoro all'udienza, giustificate con evidenti ragioni le cause de'passati tumulti, esposero

(Í) D. Giovannis d'Austria cra figliuolo naturale di Re Filippo IV, procreado con la bell'ssima attirea Maria Caldoron, la quale prese poi i violo monastico. Quando reune in Napoli, essendo stato risconacido dal genitore fin dal 1612, contava 19 anii di etd., ed cra di bella aspetto, di capello nero, di vivace contava 19 anii di etd., ed cra di bella aspetto, di capello nero, di vivace spirito e manierosissimo di modi. I Comiglieri elso la occupagnarano fareno D. Martin Calvo, D. Francecco Das Pimienta, andebude famosi martija. D. Nel-chiorro di Borgia figliato del Daca di Candia — Lo seguirono pure D. Carlo Daria Duca di Vira; figlio del celebro Gianandare Doria, in qualti di Luogo-teemete, il Conte d'Eril D. Alfonso di Cardona sso Maggiordomo, D. Gregorio di Leguia Segeratio, ed il Barone di Battevitte Conte di Cerrieros, caralicre Borches Grando son Generale di artiglicria, Vedi il Copecelatro, la de Lustran ed il Marches Grando anna, al Diario.

tutte le pretensioni del fedelissimo; soggiungendo da poi, che se bene s'ea compiacito il Duca ad istanza di alcuni per privati disegni interessati concederne molte, ad ogni modo il popolo per togliere le difficoltà che
potessero ritardare il godimento della desiderata quiete, e per far conscere al mondo che esso non avera ambito giammai che le cose del privato fussero a quelle del pubblico comodo anteposte, supplicava Sua Alteza a daril per concessi solo quei quattre capi, che furno di sogna accennati. Udi benignamente D. Giovanni le proposte dei deputatt, ma como
che la materia della quale trattavasi ricercava più tempo per ventilarsi
el egli non era per terminare cosa alcuna scanz l'approvazione dei suoi
consiglieri, dalla prudenza de' quali dovevano dipendere le risoluzioni di
quel trattato, riserbo la risocosa nel giorno avvenire.

Partiti gli ambasciatori, esamino S. A. con il consiglio di coloro che l'assistevano le dimande del popelo, due delle quali, ch' erano l'indulto generale e l'esenzione delle gabelle, non portavano molte difficoltà nel poterle concedere, perché sebbene in questa ultima restavano notabilmente interessati infiniti particolari che avevano le gabelle col proprio denaro comprate, ed erano affatto smembrate dal patrimonio del Re, ad ogni modo supponevano i regii che cessato il tumulto, e il trattato con la deposizione delle armi divenuto civile, fusse cosa non molto difficoltosa il trovare espediente di soddisfarli. Ma le difficoltà che nel disterro degl'incendiati e nella parità de'voti insorgevano erano cotanto inestricabili, che si confondeva ogni umano gindizio in trovar modo di supararle, perchè oltre che nel primo capo si comprendeva gran parte dei nobili, veniva il Re, per desiderio d'incontrare le soddisfazioni del posolo, a castigar coloro che l' avevano fedelmente servito invece di prediarli, e conseguentemente quelli che persistendo nella pristina devozione ambivano di servirlo, si sarebbero coll'esempio del disterro aliena dal suo partito, e quel che peggio sarebbe pubblicandolo per ingrato. laggior durezza che in tutti gli altri capi incontravasi in quello della parità de'voti, la quale quanto più di giovamento arrecava alle cose del popolo, tanto più si ostinavano i deputati di quello in conseguirla. Per intender questo punto fa di mestieri sapere, che gli affari della città si trattano per cinque Piazze dei nobili e una del popolo, concorrendo nelle deliberazioni da farsi quelle con cinque voti e questa con uno, il quale più tosto gli giova per aver mano alli trattati che si propongono, che per alcun profitto, che potesse arrecarli, mentre non è cosa che possa deliberarsi senza la maggior parte delle Piazze, e conseguentemente l'inclusiva e l'esclusiva del negozio dipende assolutamente dall'arbitrio dei nobili. E perché gl' interessi del popolo per essere maggiore di numero, sono anco maggiori di quelli che patiscono

i nobili, cliidevano i popolari, o che la nobilità con le cinque Piazze facesse un sol voto, o che la sola loro corrispondesse per equivalenza alle cinque dei nobili. Veramente non può negarsi che in questo caso non sia giustificata in qualche parte la dimanda del fedel'issimo, perché dovendo nelle occerrenze che nascono portar maggior peso dei nobili, è anco di ragione che non se gli concedendo maggioranza d'onore se gli permetta almeno egualità di giusticia. Ma la tema che avevano i regli di non alienare dal partito del Re l'affetto dei nobili, che di stavano e on le armi alle mani e contro del popolo a gran ragione sdegnati, l'inveterato possesso che di tal privilegio goievano, ed il credere che concedendo tal punto non sarebbe la nobilità per soffirilo, checvano in così dubbiosi pensieri tanto sespeso l'animo di D. Giovanni che non sapeva egli stesso a quale delli due partiti per maggior servizio della Corona appigliarsi.

In tanta perplessità di quel Principe, alcuni suoi ministri veramente zelosi del servizio del Re, e che avevano con l'esperienza degli anni non meno affinata la prudenza che maturato il consiglio, inclinavano, pesposio ogni altro rispetto, alla soddisfazione del propolo. Costoro considerando i bisogni della Monarchia, lacenta in tante parti dalle armi francest, e conoscendo che non profitava agli interessi del Re per oddisfare al capriccio del nobili metter sossopra un regno, dall'optulenza del quale travera continui sussidii per sostener le guerro degli altri, in tal sessono a S. A. parlarono:

» Sire : che il Re Nostro Signore abbia mandato V. A. con armata o così poderosa in questo regno, per sedare con qualche vantaggio » della Corona il tumulto del popolo, non può negarsi da noi che » per ubbidire gli ordini del medesimo siamo per l'istesso effetto ve-» nati. Ma se le congiunture del tempo non permettono che ciò possa a conseguirsi senza cimentarsi con le armi per evitare il disordine che » potrebbe per mezzo della violenza eagionar la rottura, fa di mea stieri che ammettendo V. A. con termini d'una grata piacevolezza » le dimande del popolo, procuri che si abbortiscano tutte le cagioni » di nuovi tumulti prima che incomincino a nascere. Si confessa che » adoprandosi la forza si potrebbe la temerità dei sollevati facilmente » reprimere, perchè accalorate le armi del Re non meno dal baronag-» gio, che dalla nobiltà del regno, sarebbero per partorire indubi-» tata vittoria : ma qual beneficio riporterà la Corona dalla sconfitta a d'un popolo a nella eui perdita si seema non meno il numero dei » vassalli, che la devozione degli altri che restano, e talvolta peri-» ranno nelia strage comune più gli innocenti che i rei! E se avver» rà per occulti giudizii del Ciclo (nè ciò vogliamo conecdere ) che » le armi dei popolari abbiano forza, non dico sufficiente per vincere, » ma da resistere a quella dei nostri, non converrà in tal caso di tra-» sportare le soldatesche dalle piazze di Spagna che stanno a fronte » del nemico che continuamente invigila al suo vantaggio, per difenn dere le ragioni di questo regno ? E invece di cavarne sussidii per nantener le guerre lontane, saremo costretti di procurarne altrove » per sostener le intestine? Non vi alletti, o Signore, che le armi del popolo non abbiano capo che le governi, perchè la potenza dei no-» stri nemici, che tengono sconvolta la quiete di tante provincie di » Europa, può benanche turbar la pace di questo regno, che non è » più remoto di quelle, ne saranno infingardi a chiamarli coloro che » la dolcezza del doninio hanno incominciato a godere. Fu sempre in-» ecrto il fine della guerra, o Sire, e quanto più colui che la muove, » affidato nel vantaggio delle sue forze, se ne persuade felice il suc-» cesso, tanto più suole alle volte per accidenti inopinati restar de-» luso dell'esito poco favorevole. Il Duca per non ricevere la giusti-» ficazione degli ambasciatori di Catalogna, fu cagione che si perdesse » quel regno, per l'acquisto del quale oltre la perdita di tante genti » e la spesa di tant'oro , il Re nostro Signore guerreggia più per » l'onore della Corona, che per la speme del possesso. È troppo pernicioso, Serenissimo Principe, agl' interessi della Monarchia impe-» gnar le armi di Spagna a nuove guerre; perchè divise che saranno » le forze della Corona per caglone di nuovi impegni, quelle del nostri nemici, che acquisterebbero incremento di non poco vantagn gio, non troverebbero ostacolo per oppugnar le piazze, che in tal n caso sarebbero da deboli presidii malamente difese, e consegue je-n mente le cose della Monarchia, che oggi incominciano a promotire ) felicità di successo, anderebbero per cagione d'un capriccioso due to » in manifesta rovina ; e finalmente un'armata fabbricata con tanto » dispendio, con disegno d'acquietare un solo tumulto, potrebbe per » imprudenza di chi la governa esser istrumento di partorirne infi-» niti. È vero, che le dimande, che si concedono al popolo saranno » pregiudiziali alle pretensioni, dei nobili, ma se cessato il tumulto » potrà conseguirsi da loro quanto di presente per l'inopportunità del no tempo non gli vien conceduto, s'appagheranno del gusto di S. M. che » per cagione così rilevante non ripugna, ma dilata di soddisfarli » (1).

<sup>(1)</sup> Ancho il principe di Cellammare Niccolò Gindice Corriere maggiore del regno, il Maestro di Campo Tommaso Blanco Marchese dell'Oliveto, ed il Maestro di Campo Achille Minetolo Duca del Sasso, tutti membri del Consiglio culta-

L'efficacia di tante ragioni così possenti dispose S. A. a permettere la concessione di tutti quei capi ch' erano stati proposti dal popolo. Tentò nulladimeno nella mattina del di seguente con li medesimi deputati, ch'erano per la conclusione del trattato su la Reale vennti, di eccettuarne il capo degli incendiati, parendogli ragionevolmente che siccome si compiaceva Sua Maesta di perdonare le offese ricevute dal popolo, così parimente stimava che ad esempio del Re perdonassero i popolari a tutti coloro ch' erano compresi nel bando. Ma trovate durezze insuperabili, e conosciuto che il trattare in quel modo era per ren-

terale , furono invocati dal Vicerè a dare un parere in iscritto , sulla convenienza di far cessaro i disordini por via di pratiche conciliative, o invece con misuro di severa repressione e con la forza delle armi. Adempirono al mandato attenendosi at primo mezzo, e con saggio e ragionato esposto, in cui si disaminarono le condizioni delle cose e lo incertezze doi risultamenti delle ostilità, manifestarono in conchiusione l'avviso che seguo:

Perciò mancandoci le dette notizie, ed avendo considerato tutte queste cose, siamo di parere, che convenga procurare di aggiustare li capitoli in quella migliore forma che si potrà, per tenere quieta la città, inducendo il papolo alla deposizione delle armi, nel modo più avrantaggioso; e quando altro non si possa, farlo nel modo che loro offriscono di ridurle in luogo racchiuso . e consignare tutte quelle , che sono proibite dalle regie prammatiche ; andare con l'amministrazione della giustizia , riponendolo nel suo stato d'obbedienza antica ; mantenergli la franchigia delle cose commestibili , e farlo vivere con grascia ; pigliare qualche espediente alla soddisfazione della grossa perdita fatta per mantenere bene affetti l'interessati ; con che teniamo per sicuro che si andrebbe non solo conservando, ma aumentando l'amore di questo popolo versp Sua Maestà , e con l'esempio di questa città, il Regno anche con quiete de si potria ostare a qualsivoglia nemico, che pretendesse invadere questa no, e castigare quelli che machinassero contro di esso, e cacciarne quelli noccorsi e sussidii che sono necessarii per sostentaro le soldatesche, galere e catella ; il che tutto pare a noi, che mancherebbe, e si arrischieria con grandissimo pericolo di perdere ogni cosa, se si venisse alla rottura: ed essendo questo il nostro parere, acciocche in ogni tempo costi, l'abbiamo firmato di nostre mani. In Napoli a 5 di ottobre 1647. IL PRINCIPE DI CELLAMMARE-GIO-VAN TOMMASO BIANCO MARCHESE DELL'OLIVETO-ACHILLE MINUTOTO DECA DEL SASSO.

Questo saggissimo avviso non fece cangiar consiglio al Vicerè, che era corrivo ai mezzi repressivi, e di fatti, accogliendo invece la opinione contraria manifestata dal visitatore D. Giovanni Ciaccono, da D. Melchiorro Porzia, dal Signor di Batteville, dal Segretario Leguia, da D. Diomedo Carafa, da Vincenzo Tuttavilla, dal Duca di Calabritto suo fratello e dat Maestro di Campo Prospero Tuttavilla suo figlio, vivamento si adoperò nel persuadero il Principo a respungero ogni pratica di accordo, come in prosieguo dall'Autore si narra - Vedi il Capecclatro.

dere infruttuoso il negezio, persuase il padre Barra della Religione del Carmine a superare questo punto allettandolo, per maggiormente applicarlo all'impiego, con la speranza delle mercedi. Si offerse con larga esibizione costui a S. A. d' intraprender l'impresa: ma non si tosto arrivò nel Mercato, che caduto in sospetto del popolo che, per relazione di suoi poco amorevoli, aveva forse presentito il trattato, le sue persuasioni non obbero effetto. Partirono nondimeno gli ambasciatori assal ben soddisfatti dell'incitazzione di D. Giovanni, il quale non si serbò altro intervallo a concludere il fatto, che di participarlo col Vicerè. Chiamato dunque il Duca da S. A., ed intesa la risoluzione del soo consiglio, non meno lontana che contraria al suo parere, è fama che facesse con simili parole manifesto il suo sentimento.

» Io lodo, o Screnissimo Principe, che essendo il fine della guerra » la tranquillità della pace, debba questa come bramato fine delle umane fatiche godersi senza impegnarsi a consiguirla per il mezzo del-» le armi, mentre per via del negozio si ha nelle mani, e dipende dal » nostro arbitrio il volerla concludere: ma quando i trattati che si » fanno, hanno del vergognoso, non possono partorire se non fine n poco onorcyole; il quale denigrerebbe con eterna macchia d'infa-» mia la riputazione della Corona di Spagna, la cui chiarczza sicco-» me risplende con luminosi raggi di gloria insino alle ultime parti del mondo, così nell'Europa dove maggiormeute riluce non deve oscua rarsi colla sordidezza della vergogna. Forse per opera di noi altri » eletti a procurare i vantaggi del Re, si conclude accordo sì Igno-» minioso col popolo, che alla vista di questa armata ha deposto non meno il furore che l'ardimento, non proveremo l'indignazione di S. M. procurata dai nostri demeriti? e saremo biasimati dal mondo o con nota di codardia ? E se V. A. in questa sua prima uscita, lic » deve non altro ambire che opinione di valoroso, concedendo siffate » dimande ad un popolo avvilito, degenera dagli andamenti dei suoi » progenitori, quale altro nome di Principe guerriero potrà conseguire adall'altre guerre future, il cui successo non sarà così certo com'è » quello dell'occasione presente? Non conviene, o Sirc , in alcun modo » permettere che il popolo possa per l'avvenire con dannoso esem-» pio dei posteri vantarsi di avere ottenuta alcuna grazia dal Re con » termini di violenza. Ne si stima onorevole alla grandezza d'un Mo-» narca patteggiar con vassalli, nella cul lingua altro non si esprime per argomento della fedeltà che il nudo nome della condizione di sudditi. Si devono concedere le grazie, o Sirc , elic li popolari dimandano, ma moderate, e non prima che depongano le armi, affinche

p risplenda la generosità del Re che le concede, e non la violenza a del popolo che lo costringe. Procurlsi dunque con risoluzione ira retrattabile, o Sire, che restituiscano le armi, e in caso che, persi-» stendo nella consucta perfidia, ricusino d'ubbidire, provino il sentimento dello sdegno reale, e s'imparino con il castigo di tanti mi-» sfatti a conoscere una volta per sempre la potenza del Re , dalle » cui forze indubitatamente vedremo o moderata la vastità delle pre-» tensioni che tengono, o deposta la temerità che dimostrano. Nè ei » spaventino le millanterie d'un popolo, le eui operazioni procedono » senza prudenza, perché in tanto mostra valore in quanto si avvede » della tema dei regii, e conosce neglittosi gli ostacoli. Li nobili e le » persone civili, che negli onori e negli averl sono stati tirannicamente trattati dal popolo, non per altro hanno sinora sofferto con nirabile tollcranza l'acerbità delle offese, che per la speranza di vendiearsi coll'aiuto del regii. E se le fatiche di coloro che hanno sinora fedelmente servito, non saranno riconosciute da nol, nella occa-» sione di nuovo tumulto pochi saranno coloro che in difesa del Re » rintuzzeranno con le armi la fellonia dei ribelli. Al Principe, per li-» gare il vassallo con tenacissimi nodi nell'amore che gli porta, con-» viene di riconoscere con dimostrazioni di stima la fede che gli pro-» fessa, quando ne ha provato gli effetti. Il baronaggio offeso per tann te cagioni, e in tante guise abbattuto dal popolo, si è non per al-» tro con tanto dispendio armato, che per vendicare i suoi torti unito » eon le armi dei regli. E se il Re oggi, che ha forza con un'armata » cost poderosa e bastante a debellare l'ardire dei sollevati, non venn dica le ingiurie dei nobili, chi non considera che questi, nel cui » petto altro non regnano per natura elle spiriti generosi, non si ri-» sentano da se stessi, e sconvolgano per sempre con l'armi che ten-» gono nelle mani la quiete di questo regno? E se per fine di sedare » i tumulti si piega S. M. a concedere ciò che le vien richiesto dal n popolo, quale dimanda, per illecita elle sia, non sarà conceduta al » baronaggio, per far che disarmi, in caso che resti mal soddisfatto » dei regii? Qual vantaggio apporterà agl' Interessi del Re la venuta » di V. A. con tanto dispendio e con armata così poderosa se , con » la concessione delle stesse dimande che fecero i popolari in tempo » che stavano I regii sproveduti d'ogni difesa, si avrà da comprare » la quiete dai nostri ribelli ? Non è questo il fine per il quale si è » compiaciuta S. M. di mandar V. A. in questo regno, ma solo per-» chè sia conosciuto da Principe, e come supremo moderatore forni le leggi a sua voglia, e non le riceva dai sudditi, la condizione

» dei quali una sola volta che trascende i limiti dell'ubbidire, non può

- a essere se non sempre dannosa a chi li governa. Concludo dunoue, Serenissimo Principe, o che il popolo deponga le armi, o che ricusan-
- n do di farlo, esperimenti a conoscere con qual castigo sappia il Re
- » vendicarsi di coloro ehe abusano delle sue grazie. Direi più , ma
- per non provocare la generosità di V. A. con Infinite ragioni che ad-
- » durle potrei, tacerò attendendo gli ordini che mi darà per ubbidire.»

Don Giovanni che si cra affatto piegato alla prudente deliberazione dei suoi consiglieri, udite l'efficaci ragioni del Duca, che l'invitavano a risoluzioni più energiche, e provate nel cuore le acute punture degli stimoli bellicosi più confaecnti al suo genio; deliberò auch'egli di appigliarsi alla opinione del Vicerè: ma per non incorrere in qualche taccia di poco avveduto, rimise la esecuzione delle cose trattate alla medesima prudenza del Duca.

Il Vicerè, ottenuto che ebbe l'intento, e gnadagnata con la forza delle sue ragioni la volontà di S. A., applicossi a maturar le machino ch'aveva gran tempo prima con alcuni capi del popolo tacitamente orditc. Aveva egli, con la speranza di molte promesse, fatte per mezzo dei suol aderenti, tirati al suo partito una gran parte dei capitani delle milizie, i quali al primo moto delle armi regie, dovevano in cambio di sostenere le ragioni dei sollevati, inoltrarsi uniti con gli spagnnoli contro di loro. Mattia Maresca Maestro di campo del popolo aveva promesso al Vicerè (come fecc) che sortendo gli spagnuoli contro i ribelli, avrebbe rivolto le armi con tutto il suo terzo a favore degli assalitori; Andrea Polito capo del quartiere di Santa Lucia del Monte Jallettato dalle accennate lusinghe del Viccrè, si era offerto di difender quel posto e darlo in potere dei regil : Onofrio Caffero , che aveva marticolar dominio nel quartiere di Chiaia, dichiaratosi similmente a favore del Duca si era esibito di non lasciar cadere in altre mani quella riviera che degli spagnnoli, e finalmente tutte le piazze e quartieri della città (eccettuando quelli della Conciaria, del Mercato, e del Lavinaro elic fatti per la pravità degli eccessi nella resistenza ostinati, ricusavano di ubbedire) non per altro fine, che per desiderio, che ricevessero il meritato castigo gli autori di tanti misfatti, promisero al Duca di deponcre le armi alla prima sortita dei regii-

Per magglore intelligenza di chi legge, è di mestieri che si deseriva il sito della città, acciò nelle fazioni che succederanno tra regii e popolari, non abbia difficoltà di riconoscere i posti degli uni e degli altri. Gira il recinto di Napoli , eccettuandone i Borghi , che sono di considerabile grandezza, non meno di cinque miglia. È situata la città parte in piano, e parte in collina, ma la più montuosa è quella che

si comprende tirando a mui diritta, tra la Porta Reale, detta dello Spirito Santo, e il quartiere di Pizzofalcone. Sopra questa collina è situato il eastello di S. Eramo, che per l'altezza del loco predomina tutte le parti della città. L'altra, che per cagione della planezza è più comoda al trafico, si stende verso tremontana e levante, e si termina a Porta Capuana. Nello spazio, elle si racchiude tra Capuana ne la Pietra del pesce, chi è quasi un miglio di lunghezza, girandolo per la piazza della Sellaria, o poco più addentro, si comprendono li tre quartieri più costinati nei riduris alla devozione del Ro, che sono la Conciaria, il Mercato, e quello del Lavinaro, conforme accennossi di soora.

Ora avendo il Duca, parte con gli artificii e parte con le promesse ridotto a tal segno le eose, e in maniera che toltovi li tre suddetti quartieri, stavano tutti gli altri disposti per ubbidirlo ; si persuadeva eon la forza delle soldatesche spagnuole, unite eon le armi del popolo eivile, e con quelle dei nobili, di sorprendere gli altri ribelli senza molto contrasto, e ridurli con la viva forza delle armi all'ubbidienza del Re. Onde si rigettassero tutte le condizioni di accordo che gli furono proposte dal popolo, ascrivasi alla soverchia fidanza che ebbe nelle promesse di coloro che seguivano il suo partito. Ritardava però la esecuzione delle cose deliberate una sola difficoltà di non pieciola rilevanza, ed era elle succedendo il caso (come a mal grado del Duca successe ) elle si mantenessero i popolari nella difesa, non era giovevole agl' interessi del Ro che li grani della città, che ( sopra centomila/tomola) si conscrvavano nelle fosse fuori di Porta Reale, restassero in potere dei nemiei, perchè tolta la penuria dei viveri sopra dei quali appoggiavasi la speranza degli spagnuoli, e supposta la comodità fiel mare che godevano, non era più faeile il poterli eon quella prestezza domare, che si figuravano nel concetto. Poteva agevolmente il Diuca impadronirsene prima che l'odorassero i sollevati; ma per non scemar le soldatesche, che vl si dovevano impiegare a guardarlo, ed erano ntolto poche in riguardo d'impresa si grande, non fu possibile di sfuggire il naufragio di questo scoglio, non sapendo egli stesso agitato da varii pensieri in che maniera applicarsi il rimedio. Si offeri nondimeno per sorprendere quel luogo con una compagnia di 130 fanti il capitano Onofrio Amarena, il quale aveva quel quartiere insin dal principio dei tumulti guardato in nome del popolo, ma come che non poteva sicuramente promettersi della fede dei suoi soldati, per esserne una gran parte d'affetto popolare, richiese al Viceré che impadronito ehe si fusse del posto, gli mandasse per conservarlo un rinforzo di gente spagnuola. Il Duca gradita l'offerta, promise di compiacerlo, benché dopo per diversi accidenti restarono queste promesse ruote di effetto, e giunsero troppo tardi gll aiuti, in tempo che qui più che altrove si dovevano le armi dei regil necessariamente impiegare, mentre sapevasi che il popolo non areva altro grano da potersi un sol giorno mantenere.

Or mentre avera il Duca disposto in tal maniera le cose, e andava tutataria pragnatoda nuori appraccebi per domar la perviceia del popo-lari: ritornarono da D. Giovanni per la conclusione del trattato gli ambaciatori del popolo. Ottenula l'udiezar, e intesi colla solità benigaità di questo Principe, gli fu risposto che non crano per conseguira alcuna grazia dal lite, se prima non deponevanio le armii. Prancesco Antonio Scacciavento, veduta una mutazione così repentina di S. A. gli disse in che maniera avrebbe potuto il popolo, non deponendole, acquistar la grazia di S. M. A questa nuova proposta, partendosi D. Giovanni gli fece intendere per uno dei suoi contidenti che andassero dal Duca, all'arbitiro del quale aveva la conclusione di quel negozio rimessa.

Col ritorno degli ambasciatori, divulgatosi tra popolari la mala inclinazione di D. Giovanni verso di loro, incominciarono a concitarsi in maniera gli animi dei sollevati contro gli spagnuoli che usciti dalli llmiti della debita riverenza, sparlando pubblicamente biasimavano non meno il governo dei regii, che la sciocca tolleranza dei sudditi che lo soffrivano (1). Prevedendo il Toraldo da questa nuova commozione, che la durezza che usavano gli spagnuoli nell'accordarsi col popolo, non poteva apportare alle cose del Re se non conseguenze dannose, ottenuta licenza dai sollevati, volle parlarne col Duca : ma per infinite ragioni che proponesse per tirarlo alla pace, non fu mai possibile di rimuoverlo dal suo pensiero, quantunque gli facesse con vive ragioni toccar colle mani i danni e le ruine che ne potevano nascere. Tornato, rappresentò al popolo con amarissimo sentimento la risoluzione del Duca. Ma comcechè i suoi pensieri non ad altro oggetto tendevano, che alla pace ando disseminando alcuni pochi sensi di speranza, affinche il popolo mantenendosi in fede con simili allettamenti , non precipitasse in qualche pessima risoluzione. Alcuni però degli ottimati che quantunque seguivano il partito dei sollevati non abborrivano la quiete.

<sup>(1)</sup> Alcuni dei malcontenti avendo a capo Giovan Inigi del Ferro di Sorra, quello stesso che santoro dei cartetti sedicito di ci quatta bibina partato netta nota 1. a pag. 12, giunero finance ad esporre pubblicamente sotto di un hatdaccinio ta effigio del Re di Francia. Cidi invero fir pirporato da attri popolari, per modo che essendo avvennto un tafferuglio, non senza morti e fertiti dal Puna e dall' attra parte, quella effigia venne rimossa.

proposero al Toraldo elie per soddisfazione dei regii, e per segno dell'ubbidienza, che gli professavano i popolari, si sarebbero adoprati che deponessero per allora tutte le armi proibite, con promessa che dopo la ratifica delle grazie ottenute, avrebbero immediatamente al passar di S. A. che faceva cavalcando per la città, consegnato il rimanente. Riferi D. Francesco la nuova deliberazione del popolo al Vicerè, ma ne riportò risposta non meno risoluta dell'altra , perehè ostinatosi il Duea nel primo proponimento, e risoluto di non ammetter dimanda per giustificata ehe fusse, se prima non dissarmasse, vogliono che eon queste precise parole gli rispondesse; yo quiero que daran hasta al cochillo (1). A tal risposta il Toraldo soggiunse che se il fine di S. E. non era altro che ridurre il popolo all'ubbidienza del Re , poteva ben conecdere eiò ehe gli era richiesto , perchè deposte elie fussero le armi, l'osservanza delle grazie dipendeva dall' arbitrio del Re, il quale siccome l'aveva concedute costretto dalla violenza del popolo, eosì poteva ritrattarsi mosso da gnella della ragione. Che era più tosto danno, che servizio rilevante del Re il non ratificare al popolo le Capitolazioni promesse prima ch'egli disarmasse; perchè oltre che il superar quel punto non era possibile per via del negozio. supposta la mala inclinazione dei sollevati ch'egli molto ben conoseeva, il Duea non era per riportarne profitto maggiore, quando il suo desiderio fusse per conseguirsi, eccetto che l'acquisto di un'aura leggiera di non aver patteggiato colle armi: punto in vero, che siccome in altro tempo per riputazione della grandezza reale sarebbe convenuto al Redi superarlo, così nelle congiunture presenti con dissimulare di conoscerlo, era mestieri di non disputarlo. Ma avvedutosi finalmente di non potere ne con questo, ne con altre ragioni tirarlo a qualche sorte d'accordo, partissi poco ben soddisfatto dell'ostinazione del Duca.

Il popolo certificato della risoluzione dei regii, e risvegliato da quel clargo, nel quale allettato dalle vaste promesse dl S. E. era stato gran tempo sepolto, convocò immediatamente i capi della milizia, e concluso tra loro di non cedere un minimo punto delle loro dinande, preparossi per la difesa. Rinforzò con nuovo soldatesche il presidio, che stava nel torrione del Carmine, preponendori Gennaro Annese, nomo che per esser stato conocciuto assai pazziale delle cose del popolo, era in gran concetto della sua fede (2). Usò le medesime diligenze per la conservazione del posto di S. Lucia del Moute, in guardia del quale trivorandosi Andrea Polito, persuaderasi che no poteva da capo di niù

<sup>(1)</sup> a lo voglio che diano financo i coltellini, a

<sup>(2)</sup> Vedi la nota 1. a pagina 55.

valore o di più fede tenersi. Ordinò alli capitani delle milizie, che appareceliandosi alla difesa, osservassero con ogni sollecita vigilanza gli andamenti degli spagnuoli, da chi temevasi da ora in ora l'assalto.

Queste esortazioni e questi preparamenti del popolo fecero non piecola impressione negli animi dei sollevati, la maggior parte del quali ancorchè desiderassero di godere il beneficio delle grazie pretese, non avevano per fine il procurarle colla forza delle armi; poiche essendo per violenza di genio alla quiete inclinati, e non avendo commesso misfatti meritevoli del castigo del regii, amavano piuttosto di venire a qualehe sorte di accordo con disvantaggio del popolo, che per desiderio di ottenerle migliori cimentarsi alla difesa, nella quale non poteva se non maggiormente inasprirsi l'animo dei regii a castigarli: ma spaventati dall'esempio di coloro, che per mostrarsi poco ubbidienti del popolo, erano stati con diversi supplicii puniti, fingevano di avere a caro quel che maggiormente abborrivano. Gli altri che più per tema delle colpe commesse, che gli fecevano disperare il perdono, che per oggetto di stabilir l'osservanza delle concessioni ottenute, ch'era il pretesto della rottura, stavano similmente atterriti; ma disperati della salute, e conoscendo elie non per altro fine che per eastigarli, voleva il Duca che deponessero le armi, si erano risoluti di voler piuttosto morire combattendo, che deposto l'ardire, sperare nella elemenza dei regll.

Il Toraldo però desideroso di togliere tutte le casjoni del male che preredeva, non tralasciò diligenza d'usare per indurre il popolo alla deposizione delle armi, ma perchè incontrava durezza molto difficio-tosa per consecutiro, teutò finalmente di poterio ottenere per mezzò degli artificii. Cavaleando dunque per la città insieme coll'Eletto del popolo, e conferitosi nel quartiere del Lavinaro, fece intendere agli abiquiti di quella piazza, ch'essendosi offerto il Mercato e la Conciaria (nectrogna da lui figurata) di deponere le armi, si compiacessero ancor essi, per ostenta la fede alla Corona dovuta di non lasciaria prevenire dall'escupio degli altri. Con similli invenzioni si studiò di convincere l'ostinazione degli altri quartieri: ma conocciuto dal popolo per troppo parzalie del partito spagnuolo, le sue persuasioni non per altro giovarono che a renderlo più sospetto appresso del sollevati.

mente cavaliere suo confidente (1), che sotto finta di battersi insieme per cagione di privato interesse, dovessero su le 17 ore cimentarsi al duello nella piazza dello Ospedaletto, affinché muovendosi gli spagnuoli in quel medesimo punto per sorprendere i posti più principali della città, restasse ingannata la credenza dei popolari, nel persuadersi che dalla differenza di quei cavalleri si originasse il rumore. Su le quattro ore di notte del medesimo giorno, fece entrare nella Chiesa di S. Chiara, e nella Casa professa dei gesulti 300 spagnuoli, acciò volendo il popolo avanzarsi per quella strada alla volta dei regii, gli fusse a viva forza da coloro che vi stavano in guardia proibito il passaggio. Ordinò che nel medesimo tempo, che si attaccava l'accennato duello, dovessero per tre strade (ch'eran quelle di Porto, de Banchi nuovi e di S. Chiara) avanzarsi gli spagnuoli verso la parte dei sollevati. L'assalto della prima fu incaricato alla compagnia dei riformati, la quale doveva accalorarsi da una considerabile squadra di nobili. Le altre due furono commesse alla cura dei fanti spagnuoli, che col medesimo seguito dei cavalieri napolitani dovevano inoltrarsi a danno dei ribelli, facendo per maggiore spavento degli assaliti precedere due cannoni per ciascuno squadrone dei regii. Non usò altra diligenza il Duca per sorprendere gli altri quartieri che restavano alle spalle, perchè supponeva, per l'intelligenza tenuta con i capitani delle Ottine e della milizia, che o dovessero rendersi a divozione del Re, o non mettersi in difesa, siccome successe. Or mentre il Duca, disposte così le cose, attende per dar principio alle rotture la venuta del nuovo sole, io terminerò le fatiche di questo Primo Libro, e ripiglierò vigore per descrivere i successi del secondo.

(1) Avremmo voluto indicare il nome del cavaliere tralasciato dall'autore, a siècome abbiam praticato per le altre omissioni a pag. 60 e 75, che son suppirio dalle relative note; ma son riuscite vane tutte le ricerche fatte all'use più est cavaliere de gli avretianenti di quel tempo si tacciono insorno a questo stratagemma usato dal Viceré, per faro occupare i posti prinzi cipili della cità dalle soldatecthe pagguode senza dar suspetti; il solo Donzalli nella sua Partenope Liberata lo riporta, non accomando però ai nomi sed des caralles della sua Partenope Liberata lo riporta, non accomando però ai nomi sed des caralles que su presenta della sua Partenope Liberata lo riporta, non accomando però ai nomi sed des caralles que su presenta della sua Partenope Liberata lo riporta, non accomando però ai nomi

----

Trans

# DOCUMENTI RELATIVI AL PRIMO LIBRO

Capitolazioni solememente pubblicate ai 13 luglio 1647 nel Duomo di Napoli, delle quali si è parlato nella nota 2 a pag. 56.

IMPRESA DEL RE

IMPRESA DEL POPOLO.

## IN NOME DI DIO



DELLA BEATISSIMA VERGINE

### DEL CARMINE

3 Del glorioso S. Gennaro, S. Antonio di Padora, et altri patroni et protottori adi questa Friefissima Città di Napoli; ad honore, comerzaziono, et gloria della Mandat Cattolica del nostro benignassimo Re et Signore, dell'Eminentissimo oi Rivercendissimo Signor Cardinale Filomarino, nostro Arciverceoro et Pastore sunatissimo judi Recoellentissimo Signor Duca d'Arcos, Vicerê, et Capitan Qeneria del Regno di Napoli, padre amoreolosismo di questo Fidelissimo Popolo, per al Signor Tomanes Antiello di Anali Capo d'efficiesse Fedelissimo Popolo, per amezzo del quale si è compiaciuto S. E. in nome di S. M. Cattolica, restituirci, ampliacti, confirmacti l'infaressitti pirrilogii, y'delicot.

### PHILIPPUS , D. G. , REX.

- 3 D. Rodericus Ponre de Leon, Dax Givitatis do Arcos, Marchio do Zaara, Comos de Baylen, Dominus Villae de Marchena et Gazzia, et in praesonti regno Viscorex, Locumtenens, ot Capitoneus Generalis.
- 2 Essendoci stato supplicato por parte del Fedolissimo Popolo di questa Fedelis-2 sima Città di Napoli, la esecuzione delli privilegii, et concessioni fatte dalla fo-2 lice memoria di Re Ferdinando I di Aragona insino al Re Federico, e dopo

3 il spoglio di detto Re Federico, della metà de'voti alla Piazza del popolo, che promesso la restitutione da Ferdinando il Catolico a petitione dell'Eletto di 3 quel tempo all'eletto di 7 quel tempo all'eletto de l'arcine per detto 3 Popolo si è pretessa la restitutione di detta metà de' vuti, e che per tale effecto y eli dioresse dare el caisire il proprio privilegio originale, et in caso che non 3 is trovasse, che da noi si procursase laverdo quanto prima da Spagna, ot tra-banto tuta la Città et Regno gold actio privilegio in proputo con l'infrascritti altri Capitoli che e is sono stati presentati per parte del detto Fedelissimo Popolo, 3 quali sono l'infrascritti, videlicet :

3 I. In prinis questo fideissimo Popolo di Napoli vaole il proprio privilegio 2 originale del Ile Perdinando d'Aragona, por insio al Re Federico, et di poi il 3 poglio del Re Federico della molta dell'i oti alla Paara del Pedeissimo Popolo, 2 clo fa promessa la restitutione da Fedinando il Cattolico a petitione dell'Ezi letto di quel lempo Alberico Terracino, questo alfamo 150%, esampe per
2 detto Popolo si è pretensa la restitutiono di detta metà de'roti, et se non si
7 ritrovases, redino otto o dicci Deputati del popolo a trovarlo, et dado caso che
3 non si trovasos, che S. E. procuri averlo quanto prima da Spagna, e fratanto
1 stata. la Citta e tutto il Regno goda il detto privipcjo in perpetudo.

2. Ilem che goda la città i prefono generale de crimine leases Haiestatis, 
2 tiom in primo cupite quatenus ce fause inceras, et così d' ogni altra cosa, 
2 tiom in primo cupite quatenus ce fause inceras, et così d' ogni altra cosa, 
2 tiomn persona di S. E. (benefici il popolo intenda non essere inceros mentre 
2 sempre ha detta, Fica il Re di Spagno) dalti 6 del presento mese di luglio per 
2 tutto il tempo che si darà executione a questo privilegio, perché delto popolo, 
3 prefende esser tantummolo motione di gento, figliuoli, et bassi per levamento 
2 et oppressione di galelle, et che le i carereati cio hanno fatto userie dalle car2 ceri godano l'istesso indulto, non obstante qualsivoglia altro ordino, che non 
3 godessero altro indulto in loro favore.

3 3, Plen che l'Eletto del Popolo si faccia per sei mesi in S. Agostino dalli Capi 3 dell'IOttine, cone concesse Carlo Vin virtà di principio, che cine attampato, et 2 non piacendo al Popolo detto Eletto, ne postano fare un altro, et di più si debbiso mutare il Capitanoi di strada, Consultori et Depotati ogni sei mesi, et che 2 li faccia il popolo in S. Agostino, il tutto conforme il Capitali, avvert-endo che 3 dafqua avanti per detto Eletto non si porsa pretendore confirma dalli Capita- soni, ma dallo Ottine, c ethe sopra di questo si sosserimo il Capitoli stampati.

3 4. Item, che l'Eletto sopradetto abbia tanti voti, seu voci, egualmente quanto 3 ne havo tutta la Nobiltà, conforme le teneva avanti che Re Federico ne lo pri-3 vasse, et se si occorrerà moltiplicare le Piazzo do Nobili, se accrescano al-3 tretanto voci al Popolo.

3 S. Item, si per caso delto privilegio non si trovaste, cho nessuna gabella 3 stia in piede, ma se lerano tutte, tanto per la Città, quanto per il Regno, et 3 anco delle cose spettanti a loccia, seu al llegio Portolano, et allo impositioni; 3 seu alla piazza delli melloni, et ad ogni altra cosa spettanto alla Città, et che 3 questo habbba elitto.

» 6. Hem, elo lo donativo novamento imposto dal Signor Duca di Medina, se levi , perchè nel privilegio di Carlo V non vi è, et si in detto privilegio eo propositi propositi

- » aggiunto; e questo s' intendo per la Città, et per tutto il Regno, et detto do-» nativo duri per tutto il tempo conforme la stipolatione delli Baroni.
- 77. Item, che si levino lo impositioni delli siggilli della Regia Camera della Summaria, della C. della Vicaria, del Conseglio, dello Regia Amdientio del la Regia Camera in el Regia, est per la Città; ot dette preregative si habbiano da firnare notio il detto privilegio di Caro V di gloriosa memoria, quando si trorassa, da tatto il Cololla Caro del Conseglio di Stato, et anco che se levi il just dell'uno et mezzo per yento, cho si paga nelle sestenzo del S. C. novamente introducto.
- 58. Item, che non si faccia dimostratione alcuna di quasto tumulto successo dattil rdel correction mese di taglio, inino all'infraeritto giorno del presente o printiggio, et clos S. E. prometta fra termini di mesi tre far remire la ratifica, e et confirmatione da S. N. per ette preregative, e che tutto il contennto so o debbia scolpiro in marmo, da ponersi nella piazza del Mercato, et in tutti all'ul inaghi diver vorta il popolo a sua elettione.
- Hem, che in nessma altro futuro tempo non si possa mai più ponero nessuna gabella, ma bavendo hisogno S. M., vuole il Popolo sovvenirlo con la vita,
   con la roha, et quanto hanno.
- 3 10. Item, vogliono ancora il Popolo, cho detto privilegio ai stipoli nel luogo dove cligera detto Fedelisiamo pepolo, pubblicamente con il Etelia inobili, et el con quello del Popolo, firmato da S. E., Collaterale, et Conseglio di Stato, et che detta situpulatione si labilità da fara rella Clicias amaggiore di Stato, et che detta situpulatione si labilità da fara rella Clicias amaggiore di Stato Maria del Carmine di questa Pedelissima Città di Napoli, et che vengbi poi la rati9 leta da S. M. fin detto tempo.
- > 11. Item, che il Grassiere lo faccia lo Popolo con la Nobiltà, quale debbia essere Napoletano, ringratiando S. E. concedere questo privilegio al Popolo, da > farlo intervenire a tate elettione gionto colla Nobiltà, accottando detto privilegio.
- 3 12, Item, che il delinapenti et contumaci Napolitani sieno liberi, et indututi da quativogia loro inquisitione et delitti, ancerde hon etnessero renfuisione o di prate office; ma dore sarà necessaria, la debbiano procurare fra dieci anni di tempo, ancorché lossero forgiculaci di estendini in quabivogila Triquante, o etiam Regio Gionte et Visite, et tutte lo Gionte debbiano restare estinte, ma è che li negoti is trattion calli l'Irbanali orinaria, ci particolarmente che restatione assoluti, liberati, et indutati tutti l'inquisiti d'inferectto et contrabanali et che li carcertati pet tale causa siano sibile cenerareati, tanto Aspolitani, o quanto forestieri, Icrando ance tatte le Delegationi, restando in piede quello 3 fatte da S. M., a cervata la forma della sua lacal lettera.
- 3 13. Item, che le armi non si debhiano levare a detto popolo insino a tanto 3 che non se sia dato lo exequatur a detti privilegi et capitoli, et che insino cho 3 non se li consegnerà detto privilegio non si levino dette armi, ringratiando si 3 milmento detto propolo S. E. di tal privilegio, accettando detto privilegio.
- 3.1.4. Item, cho s'intendono levate tutte le gabello, tutto della Regia Corte, quanto della Fedelissima Citta, non solo quelle imposte d'ordino dei Sipnori Vi- 2 cerò, el Nebiltà, ma anco dal Popolo, ma che sieno manutenuti nella possera sione che al presento se riferosono, oltentate talena per violenza di una pagare 2 gabella alcuna, così di Corte, como della Città, et ance tutti novi imposti, et impositioni che si esiggiono nella Doguaua, ama solamento restino in piedo

s quelle che si pagavano nel tempo dell'imperatore Carlo V, et qualsiroglia alstra, etiam in solutun, data d' particolari: et occorrenda soccorrere alli bisegni del Re Nostra Signore, l'Inbibia da concludere il modo l'Eletto del Fedelissis mo Popolo salamente, Capitanii di strada, et Consultori.

3 15. Îtem, che le chiavi dove si consorvano li privilegi della Città, una di 3 quelle l'habbia da tenero l'Eletto del Popolo.

3 16. Iteas, in caso che non si ritrovasse il privilegio originale conforme di so-3 pra, S. E. permette che il Fedelissimo Popolo faccia le minute del detto privi-3 gio, et di altre gratie cho desidera cho S. E. ce li concedera per li meriti 2 del detta Fedelissimo Popolo.

3 17. Item, che l'ationi fatte dal Popolo contre chi ha consultato dette impossitioni, et indebie gabelle, et di chi l'have affittate, estorquendo et esigenalo si quelle con tanta rigorosità, in havere abbruciata li mobili di quell'in loro pena, et che detti tali non possono havere giamma visto nelle cose publiche nella s'administrationo di questa Gittà, et che di qualsivoglia caso o delitto che per detta causa fatto, non se ne passa pigiare informatione, come di sopra.

> 18. Item, che uessuna di detti che hanno patito di esser bruciate le robe, essendo però Officiali Regi siano saspetti cantro chi si fosse trovato abruciate dette robe, tanto per causa civile come criminale.

3 19. Item, cho lo cose comestibili si possino et debbiano vendore in tutti lnoghi pubblici, non obstante qualsivoglia proibizione di Portolano, o d'altri Mi-3 nistri.

3 20. Item, che tutte le contrassise che si faranno alli sudetti, etiam a faccia a faccia non s' intende altra di pena, che di carlini 7 et grana 7.

> 21. Itom, che tutti li forzati di galora, che hanno finito il tempo, si hablano da liberaro subito che le galere veniranno in Napoli, et quelli che sono sin Napoli et hanno finito il tempo sieno liberati subito.

22. Hem, nel detto indulto generale vada anche compreso Tomaso Anicillo 2 d'Angliñ Napolitano, et sosi compagni, it quali marciando verso la Torre del 5 Greep con la ma compagnia, accompagnato da molti di Portici et S. Giovanni a Teduccio per incontrare alence compagnie cho intravano nella Cita, et arca-2 ann quelle incontrate, si posero dentro la chiesa di S. Maria di Costantina-2 pogli in difrase; et coso Tomason Anicillo et compagni per harvere le armi cho 3 partaramo detti soldati, fin necessario mettere finoco alla parta dolla detta chiesa per compagnia della eccessi in delto losgo successo, si perdonia e scor Tomaso A-3 miello et compagni, stante che si é fatto per servitio del pubblico, et per osservana di privilegi, mentre che essi non tenevano armi.

23. Item, che non osservandosi detti Capitoli et Prinlegi, volendo il Popolo pigliare le armi, nan s'instendi rebellione (quatemus cen Essay) di nessuna pantiera, ma giusta difensione delle ragioni del popolo. Et volendomo consolare dello Principa del prodocta del servicio di S. M., et merita la una fedeltà, ci è parso, como yvoto et parrore del Regio Collateral Conneglio oppersoso di noi assistente, in nome di S. M. Cattolica fare la presente, con la quale assentemo et condescendemo el conditione.

re. Ita et taliter, che così si osservino et habbiano il loro debito effetto et escs cutiono - Datum Ncapoli in Regio Palatio die 13 Mens, Juli 1647.

El Duque de Arcos.

s Diego Bernardo de Zufia Regens - Antonius Caracciolus Regens - llector > Capycius Latro Regens - El Regente Matthias de Casanate - Dominus Vicerex , Locumtenens , et Capitaneus Generalis mandavit mihi.

Donato Coppola.

11 Principe di Satriano-Il Principe di Cellammare - Giov. Tomaso Blanco-> Francesco Toraldo Principe di Massa - Carlo della Gatta - Lutio Caraccioo lo Duca di S. Vito - Achille Minutolo Duca del Sasso - Pompeo di Gennaro Duca di Belforte - D. Corone Capece Galiota Principe di Monteleone -3 Il Marchese di S. Schastiano-Giov, Batt. de Mari Marchese di Assigliano-1 11 Marchese del Torello - D. Giuseppe Mariconda - D. Luise Ponze de Leon-3 Reg. fol.

#### CAPITOLI ET GRATIE AGGIONTE

# Per S. E. concesse a petitione del detto Fedelissimo Popolo di Napoli. sono li seguenti, videlicet.

3 1. ltcm, che nella Mastria et Governo della Santissima Appunciata di Napo-» li, esercitata così dal Mastro, sou Governatore Nobile, come da quelli della » Piazza del Fedelissimo Popolo, possono entrare et conchiudere li Mastri, seu s Governatori di detto Fedelissimo Popolo di detta Santa Casa, ancorché non ins tervengbino lo Mastro, seu Governatore nobile, essendone però di numoro che possooo conchiudere.

2. Item, che il Regio Protomodico habbia da essere medico nativo Napolitano

s tantum, con l'istesse prerogative, et emolumenti, che se li davano anticamente. 3. ltcm, che essendo reintegrato, che li voti, seu voci, che lo Eletto del » Fedelissimo Popolo siano tanti quanti quelli de tutte le Piazzo de' Nobili per questo havendo ogni Piazza di Nobili nel Tesoro di S. Gennaro dui Cappellani bullati dal Sommo Pontefice, se ne babbiano dal detto Fedelissimo Popolo da rligpere otto altri, che in tutto sieno diece, quanto ne hanno detti Deputati di Nobili, et che si babbiano da pagare conforme li altri già eletti, et questi Canpellani babbiano da essere preti nativi Napolitani tantum,

3 4. ltem , cho li marioari, piscatori, et altri soggetti a la Gran Corte del-) l'Admiraoto, non habbiano da essere reconosciuti per qualsivoglia causa d'altro Tribunale, eccetto che da detta Gran Corte dell'Admirante assolotamento 3 con semplice requisitoria, con la quale requisitoria restino alli altri Tribunali recluse le vie di pigliare informatione, conforme alli antichi privilegii di detta Gran Corte dell' Admirante.

3 5. Item, che s'intenda anco levato et sospeso, tanto il Socretario della Vio caria, quanto il jus di detta Secreteria, conforme anco stanno levati tutti li altri Siggilli Regii, et detta Secreteria si babbia da esercitaro dalli magoifici Mastridatti in capite della Vicaria, conforme l'antico solito, etiam con li loro siggilli - Dat, Neap. die 13, Julii 1647.

El Duque d'Arces.

> Diego Bernardo Zufia Reg. — Antonius Caracciolus Reg. — Reg. Mattihas de > Casanato. — Ector Capycius Latro Reg.

Dominus Vicerex Capitaneus Generalis mandavit mihi:

) Il Principo di Satriano—Il Principe di Cellammare — Giov. Tomaso Blanco—
) Carlo della Gatta — D. Corona Capeco Caleota — Il Marchese di S. Sebastia
) no — Il Marchese della Torella — Giov. Batt. de Mari — D. Giuseppe Maricon—
) da — D. Laise Ponze de Leon.

Privilegio per osservanza delli preinserti Capitoli , ut supra.



Il documento che segue, e che abbiamo accennato nella nota 1. a pag. 63, comprende le modifiche e le aggiunzioni fatte in aggionato ato alte capitazioni dato in aggiunzioni fatte in aggiunzioni sta alte capitazioni dei la l'I Inglio riportue di sopra—1 migliore intelligenza dei lettori, e secondo di pure praticato il Marchese Grantio nella pubbliciozione del Diario del Capicolatori, si è creduto conveniente il dislinguere con carattere corsivo tutto ciò che fu cangiato al e aggiunto alle Capitolazioni anzidette.

## CORREZIONI E GIUNTE FATTE AI CAPITOLI.

1. 1. In primis, questo Fedelissimo Popolo di Napoli vuole il proprio Privilegio originale del lle Federico, e di poi il speglio del Re Federico della metal 3 delli voti alla Piazza del Fedelissimo Popolo, che fin promessa la restitutione 3 de Ferdinando il Catolico, a pettióne dell'Eletto di quel tempo Alberico Ter-7 racfins, e, questo all'anno 1505 e sempre per detto popolo si è pretesa la restitubiono di detta metà dei voti e se non si trovasse, vadino otto dicce Depulati del popolo a trovario; e dato caso che non si trovasse, che Sua Eccellenza, procuri averdo quanto prima da Spagna, o cero fore si trovas, e frattatto tutta

» la Citat o tutto il Reçno goda il detio Privilegio in perpetuo.
3. Item cho P Fletto del Popolo si facci per sci mesi in S. Agostino dalli Capi a delle Ottino , come concesse Carlo V, in vittà di Privilegio, che tieno stampato e parto e non piancendo al popolo detto Eletto, ne possano fare un altro, e di più si debbiano nutare il Capitani di strada, Cossultori e Deputati e Segretario del Popolo goni sci mesi, e che li faccii il Popolo in S. Agostino; il tutto 2 conforme il Capitoli : avertendo che da quà avanti per detto Eletto non si possi pretendere confirma dalli Capitani, ma dalle Ottine e, ce te sopra di putti efforti o si osservino il Capitoli stampati; et tutti in officiali di sopra di tutti efforti per confirma dalli catti catti nino native l'apoptato.

3 S. Hem che nezuna gobella stia in piedi, ma se levano tutte, tanto per ) la città, quanto per il Regno, citam Fizedi; et anco si levino le cone sectola tale al Naccio, a seu al Regno Portulano, Montiero maggioro, è Pimposition del priazza delli melloni, el ogni altra cosa e timpositioni spettante alla Città e Regno, ma debbiano rolumente retare in puede quelle che rivrocò.

» e confirmo l'Imperador Carlo V. E caso che se ci ritrovassero a quel tempo > gabelle , et impositioni onerose e grave , siano nulle ; et anco restino in pieda » tutti li privilegii, che concesse Carlo V e suoi antecessori, a beneficio della » fidelissima Città e suo Regno.

6. Item, che lo donativo novamente imposto dal Signor Duca di Medina se » Icvi , purche nel Privilegio di Carlo Quinto non vi fosse ; e si in detto Pri-> vilegio ce fosse , si debbía pagare , purché non stia nelli margini , o vero aggiunto ; e detto donativo duri per il tempo conforme la stipulatione delli » Baroni.

» 7. Item , che si levino le impositioni delli sigilli della Regia Camera della » Gran Corto della Vicaria, del Conseglio, dello Regio Audientic del Regno » e per la Città ; et anco il sigillo per fuori Napoli , et il jus Registri: e dette » prerogative si kabbiano da firmare sotto il sopradetto privilegio di Carlo V di gloriosa memoria , quando si ritrovasso , da tutto il Collateralo e Conseglio di » Stato ; et anco, che se levi il jus dell'uno e mezzo per cento, che si paga nello » sentenze del Sacro Consiglio novamente introdotto.

3 S. Item , che non si facei dimostratione alcuna di questo tumulto, successo > dalli sette del corrento mese di Luglio insino a tanto che saranno eretti, et » offissi l'epitaffii nelli luoghi stabiliti , et data esecutione a tutti li privile-» gii; et per detto tumulto in futurum tanto la Città, quanto il Regno non si » molestano.

9 9. Item, che in nessuno altro futuro tempo non si possa mai più ponere nes-» suna gabella , ma bavendo bisogno Sua Maestà, vuole la Città sovvenirla con » la vita, con la roba, seconda la possibilità di ciascheduno, per servitio di y questa Fidelissima Città,

> 14. Item, che si levano tutte le gabelle, tanto della Regia Corte, quanto della » Fidelissima Città di Napoli e Regno, non solo quello imposte d'ordine di Si-» gnori Vicerè , e Nobiltà , ma anco del Popolo , et altre ; e che siano manu-> tenuti nella possessione come al presente si ritrovano, obtenuta ctiam per vio-> lenza , di non pagare gabella alcuna , così di Corte , como di Città ; et anco » si levino tutt' i nuovi imposti et impositioni che si esiggono nella Dogana , e s che si levi qualsivoglia altra , etiam in solutum data ai particolari , et si lerano tutte l'altre impositioni ; ma solamente restano in piede tutti li prici-» legii e beneficii , che concesse l' Imperador Carlo V e suoi antecessori e suc-

cessori a beneficio di detta Fidelissima Città e suo Regno. El occorrendo socs correre alli bisogni del Re nostro Signore , s' habbia da concludere il modo » dal Signor Etetto del Fidelissimo popolo con li Signori Consultori , Capita-» nii , et Capi dell' Ottine.

» 15. Item , che lo chiave , dove si conservano li Privilegi della Città , una di quelle ne habbia da tenere l' Eletto del popolo, et un altra la Nobiltà. > 16. hem , in caso che non si ritrovassero li Privilegii originali , confor-

me di sopra , Sua Eccellenza permetta che il Fodelissimo Popolo e Regno facci » le minute del detto Privilegio o di altre Gratio che desidera, che Sua Eccel-» lenza co li concedera , per li meriti del detto Fedelissimo Popolo e Regno; » e così promette e vuole che si osservi in futurum.

17. Item , che le atjoni fatto dal Popolo e Regno contro chi ha consultato 14

a datte impositioni el inchètie gabelle, e al chi l'have affittale, estempendo el caignada quelle con tanta signoria, in havere abruccia bi imballi, core, e/c adri: atadif di quelli; in lore, pons, eche detti tali non possion havere gion-mai voto nelle core pubbliche perl'administratione di questa (Litt., e ele di qualitroglia cosa o delitte per detta causa fatto, non se no possa pigliare injornatione, come di soora.

1 18. Item, che nessano di detti, che hanno patito di esserli ahrasciato le robe, o essendo adesso, o in faturum, (fficiale Regio tanto di questa Fidelissiana 5 Ultid, quanto di tatto il Regno, possa giudicere, ne intercenie nelle cause si di persone popolare, così civili, come criminali, et miste, per esserii so-spetti.

> 21. Item, che tutti li forzati di Galera, che hanno finito il tempo si habbiano da liberare subito, che le galere veniranno in Napoli; e quelli che sono in Napoli, et hanno finito il tempo, siano liberati subito, e così si ozservi in s faturum.

23. Item, che nom osserrandoni detti Capitali e Privilegi, velendo il Popole spigliare la arrai, non a' intenda rebellines (qualentos ec ne fiono) di nessana maniera, ma giusta defensione delle ragioni del Pepolo. Et velendome 
somoslare detto Felclissione Popolo, come si convieno per la prontezza, con 
s che sompre have accudite al servitio di Sua Maretà, e merita la sua feleltà, ci è para con voto e parere del Regio Collateral Canegglio appresso di 
Noi assistente, in nome di Sua Macatà Cattolica fare la presente, con la 
quale assenteno e condescendeno alli sudetti Capitoli e diamado, justa loro 
s serie, continenta, e tonore. Ita et taliter, che così si osservino, et habbiano 
si loro fabero eficito et escentino.

# CORREZIONI E GIUNTE FATTE AI CAPITOLI ED ALLE GRAZIE CONCEDUTE DAL VIGERE

3 1. Hem, che nella Matria e Gorento della Santissina Annunciata di Napoli e, sercialta così dal Matria, o seu Goronatore Noble, come da quelli o della Piazza del Fedelissimo Popolo, possono cutrare e concludere li Matri, seu Gorentatori di detto Fedelissimo Popolo di detta Santa Casa, anorche non intervenghino lo Mastro, seu Gorentatore Nobile, e-seendeno però di sumero che possono concludere: et essende il Vobile unite alt Audienza di 2 detta Cara Santa con il Gorennatori del Popolo habbis havere detto Nobile una cree, conforme ciatarchino del Popolo pio habbis havere detto Nobile una cree, conforme ciatarchino del Popolo debi State somo detti Correnatori del Popolo debiano havere li reti nelle cose concernenti del Banco. Permatori del Contro del Popolo debiano havere la reti nelle cose concernenti del Banco. Permatori del Contro del Popolo debiano del Popolo dell'actori del Contro del Collegio del Actori della Medicina possono five eceguire con loro tare, e debbis durare na anno; et anco li detti nove di detto Collegio di Medicina non possono essere nuevamente cella i, i ano sono fisiti re soni e e tatuno nativa Napolina nueva con la contro del Collegio del Veta della meta della contro del Collegio del reta della meta cella cia si una sono fisiti re soni e e tatuno nativa Napolina nuona con con contro del Collegio del Medicina non possono essere nuevamente cella i si ano sono fisiti re soni e et siamo nativa Napolina nuona con con contro del Collegio del Medicina non possono essere nuevamente cella i si non sono fisiti re soni e et siamo nativa Napolina nuona con contro del Collegio del Medicina non possono essere nuevamente cella sia non sono fisiti re soni e et siamo nativa Napolina nativa

> 4. Item, che li marinari, piscatori, et altri soggetti alla Gran Corte del
l' Admirante, non habbino da essero reconosciuti per qualsivoglia causa da

- altro Tribunale , ecceito che da detta Gran Corte dell'Admirante assoluta mente con semplico requisitoria ; con la quale requisitoria restino alli altri
- Tribunali recluse le vic di pigliare informatione, conformo alli antichi Privi logi di detta Gran Corto dell' Admirante, eecetto però le cose di grassa.
- > B. Item, che si lerano tanto il Secretario della Vicaria, quanto il jus di detta Secreteria, conformo anco stanno levati tutti li altri Sigilli Regi; e detta Secretaria si habbia da esercitare dalli Magnifici Mastridatti in capito
- della Vicaria , conformo l' antico solito , etiam con li loro Registri.
- 3 G. Item, che occurrendo di soggivene il fle nostro Signore, abbia da pi gliare appaliente il Papolo per la sun rata parti, come ano debiamo farere si il Guadieri per la meciana loro rata parte ; e che possumo eligere una persona conservati di mostro a S. M., come ano il caralieri debiamo elegere una persona come fai il popolo, per condurre detto donativa a Supana per li biango il S. M. Et in exento che il cuantieri debiamo elegere contenti se conservati debiamo elegere contenti se dispere detta persona, in tal caso Sua Excellenza la elige nominando una della nobibil. Act evadi insteme con quella celtur dal popolo.
- 7. Îtem, che in ogni futuro tempo non si possa dar tratta fuora del Re-3 gno di core comestibile, seu di grasse da S. E. e da Usroni, et da chi spetta, 3 ancorché haves-sero Privileglo di dar tratta, et in futurum.
- 3 natorieus nucessero rivintagos di un rivatu, est ni justrum.
  38. Ilem, be quando si ha da fare la cacalcata; il Popolo posta eligere il Sirdaco della Città, che vadi con detta cavalenta; cioè una volta al delto Pedelistimo Popolo, et uvidinto al Seggio dei Nocacri alli Capalieri: cioè caco el be toccara alli Capalieri: cioè caco el besenta del Seggio di Nido, dopoi debbia toccare al Popolo, e così consimundo alternationamente, et rimeratiundo Sona Eccellenza delle tante roratte insumndo alternationamente, et rimeratiundo Sona Eccelenza delle tante roratte.
- s tinuando alternativamente, el ringratiando Sua Eccellenza delle tante gratic s che ci ha fatto, e fa al Fidelissimo Popolo di Napoli.
- 9. Item, che il Popolo debbia eligere una persona che vada in Spagna a rappresentare a Sua Muestà le capitulationi concesse da Sua Eccellenza in nome di Sua Maestà.
   10. Item, come inzino ad hoggi il lus della Dohana per tutta e qualsico-
  - 3 glia sorta di mercanzia ni è cauto a rapione di carlini dodici, et grana rei per ozza ej di dicurso al presente quello, che è A da dedura per le nove 3 gratie concesse al detto Fedelissimo Popolo, è rimato solo P cantiona del Para del Jungarone e non più che cardini tre enzap per ona 20 etiami in faturum. Con declaratione, che detti tre cardini e mezap per ona asi debina pappre di guelle robbe, ch' erano soggetta a detti mipositione da che popo di Carlo F; e puesto lo debbia demotrare il Dobaviero, o a chi speta, de la consegnata del per consegnata del per per del per del per per del pe
- robbe di non pagare delti carlini tre e mezzo.
   11. Item, che il Battaglione creato dalla Cesarea Maestà di Carlo V non
   possa usecire in futurum fuori di questo Regno ; et questo s' intenda anco per
- 3 la capalleria, > 12. Hen, che l'apprezzi, misure di territorii, e beni che occorrerà commettersi in purtibus, coef fuor della Città e Borghi, si passano commettere all'Offi-
- > ciali delle Terre di detti beni; et quelle debbiano eliggere dui Esperti non 20-3 spetti per detti apprezzi e misre, non ostante qualstocolia Prammatica et ordine: et questo per critare le spete, et altri danni delli poteri negozianti.

3 13. Hem the lo denaro do esiggersi in futurum per li bisogni di Sua Mac-3 bil, et mi al la lesere la Fideliasma Città, cioè una chiaca gli Eletti No-3 bil, et un'altra e Eletto del Fideliasmo Popolo e quello portarlo a S. M. 3 da dai Deputati, uno della Piazza del Fideliasmo Popolo, et un altro del-3 la Nobild.

Sono queste le capitolazioni pubblicate nel giorno 7 settembre 1647 nella Chiesa di S. Barbara in Castelnuero, di cui abbiam fatto moto nella vota 1 a pag. 38 — É opinione di Emmanuele Patermo, per notizie tratte da un antico manoscritto, che i redattori delle medesime furono i Dottori Giacinto Cangiano, Carlo Carola ed Onofrio di Palma.

# GRAZIE, CONCESSIONI, RESTITUZIONI, E PRIVILEGII.

I IMMENTA<sup>1</sup>, ESERZIONI, E PARAGGATIVE, QUALI S. EC. IN HOME DI S. M. CATTO-ILLA SI È DEGNATA PAR GALITA RESTITUIRE; CONTREARE, E DI NUOVO CONCE-DERR AL FEDELISSIMO POPOLO DI QUESTA PEDELISSIMA CITAL SONO LE INFRASCRIT-D TR, OLTRE LE PRIME CORCEPTE SINO AL PRESENTE GIURNO.

## PHILIPPUS, D. G., REX.

» D. Rodericus Ponze do Loon, Dux Civitatis de Arcos, Marchio do Zaara, so Comes de Bayten, et Casares, Dominus Domus Villao de Marchena, et Garzia, et in praosenti regno Ncapolis per suam Catholicam Majestatem Vicerex, b Locumtenes, et Capitaneus Generalis.

3 1.º Essendoci stato di muoro supplicato per parte del Fidelissimo Popolo di 2 questa Fidelissima Città di Napoli l'infrascritti altri Capitoli e Gratie, per dotto Fidelissimo Popolo presentatici, quali sono li seguenti, videlicett--- Inprinis, 2 che tutti gli Oliciali , et altre persone, che li sono state incendiate le lore care in questo città dalli 7 di luglio 1617 fino ad hoggi, siano disterrati dal 2 presente Regne di Napoli in perpetuo, che mai possano ottenere gratia al-2 cuna da S. M. Catticiae (cho Dia guardi) e ohe fra termine di un mese, 2 numerando dal di della stipalationo di detti Capitoli , dobbano sfrattero da 2 questo presente Regno, et classo, detto termino, e ritrovandosi ciascheduno di 2 essi nella Città e Regno, incorrano ipso facto nella pena di morte naturale, e si possono impona uccidere; e di più il 1000 discendenti di lime mascolino mai possano ceneritare, nè esser creati Olliciali e Ministri Regii di questa Princi delissima Città e Regno, e questo in perpetuo; occettuandone porò la cusa del magnifico Giov. Baltista Barzacarino, e suoi discendonti, stante che con il Capitua Stelano suo figlio has avvivio e servoro con puntatulià e.M., et il

» Pedelsiamo Popolo di poterre, non apportando esempio al altri; et eccettuandone ance tutti gl'incendiati per cuus di gios; con dichimentono, cho > non si comperendono n'il precento Capitolo II padroni dello cuae nelle quali > labitavano gl'incendiati, mu s'intendan solamento le perromo predettei incendiate.—Ci è parso cencedere, sicomo con questa concedeno al Pedelissino Popolo tutto lo contenuto in questo presento Capitolo; però obaso detto nesce i contentamo cho si possono occacia dal Regno dal detto Podelissimo > Popolo a costa delli detti incendiati, o rirrorandoni la seconda volta dopo elasso un altro moso, si posso escegiiro la petano contentiati in questo presento

2 Capitolo, Però questo non s' intenda nelle persone militari, s 2.º ltem , che il Presidente della Regia Camera della Summaria Giolio a Genoino sia privato del suo carico di Presidente e Vicceaneellicre, e così » anco il Giodice Gioseppo Santovincenzo sin privato di Giodico di Vicaria, e » Fra Luca Genoino sin similmento privato dol carico di Capitan di envalli; e cho li sopradotti Giulio, Gioseppe, e Fra Luca siano disterrati dal pro-» sente Regno, insieme con tutti i loro discendenti di linea mascolina in infinitum, eccottuato lo figlie femine, o discendonti di linea feminina; e no essi, nè detti discendonti di linen mascolina, ut supra, non possano mai ripatriare , nè ottener grazia , nè anco da S. M. Cattolica e nel suddetto termino di s un mese debbano sfrattaro dal presente Regno sotto la stessa pena dolla vi-> ta, per nver macchinato falsamente contro detto Fedelissimo Popolo di Napoli » e Regno, il che è notorio a questo Fedelissimo Popolo; o li parenti di linen mnscolina di detti Giulio , Gioseppe, e Fra Luca sino al quarto grado, compua tando do jure Canonico, non possono escreitare Officii Regii di guesta Fidelissima Città o Regno, così di amministrazione di giurisdizione, come di coso pubbliche — Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo quello cho » si dimanda nel presente Capitolo, Verum in quanto alla pena di morte natura-» le , s' intenda conformo nel procedente primo Capitolo.

5.9 Hem, cho Alunto do Angelis nis privato di tutti i suoi Officii che treno e pesidede deutro la Regia Degana di Napoli, o per tutto il presente Regno, o equelli radano in heneficio del Fidelissimo Popolo di Napoli, citam se detti o Officii si ritrovassero in testa di altri ; e che detto Alonso sia desterrato dal presento Regno nel sopradetto termine di un meco, no mi posso essere agrapiato etiam da S. M., e cho li figli mascoli ; e loro discendenti di linea mascolia sino ni quanto grado non possono avero Officii Regi, in Maronani, o noi di Città — Gi è parso concedere, siccosmo con questa concedemo conforme si dimento.

4.º Item, cho il Duca di Maddaloni, e Giov. Angelo Barile Duca di Caivano, e loro discondenti in infinitum di linea mascolina, ecettuandone le fenine, o discondenti dalla linen feuinina, siano disterrati dal presento Reguo in perpetuum, e cho fra termino di un mene debbano sfrattaro dal presento Reguo in gono, or internodaci ciascicclamo di casi nel Reguo, si possano impune uccio dere, o così sempre in perpetuum si debba osservare con detti discondenti
oli detti Ducli di Maddaloni, e di Caivano, quando si ritrovase ciaschodumo oli cessi in Regno ; et anco D. Carlo Spinello, e D. Lucio Sanfelice, o suo pratello D. Andrea siano similamente dal presente Regno di Napoli in perpe-

pluam disterrati, e che mai possano ottener gratia alcuna da S. M. Cattolica, e nello itesso termine di na mere debbano ifrattare sotto la siessa peaa della vita, e li discendenti delli detti Spinello, e Sandicie della linea mascolina e mai possano esercitare, nè possano eserce creati Officiali, e Ministri Regii di questa Falcissima Città, e perceate Riegne, e questio in perpetuo; e tutte lo dette peac che s'intochano anco centre il discendenti di D. Giuseppe Carrafa— di è para cencedere, sicome con questa cacacdemo conforme si domanda prerò in quanto alla pena di morto naturale, s'intenda conforme al prime Capitolo.

3.º Item , che tutti li rumori , rivolutioni , commovimeati ance che impor-> tassero seditioni , e ribellioni (benchè il fedelissimo popolo giastamente pres tondo non esser iacorso , per aver trattate di sua difesa , et esservanza di privilegii , acclamando sempre, Viva il Re di Spagna!) fatti e successi sotto » li 21 del presento mese di agesto insino ad hoggi, tanto avanti li Regii Pa-» lazzi cen li Spagnuoli et altri, quaate coatre li Regii Castelli co'caaneni, mi-» ne , trincero , bastieni , ct altro batterie , ct assalti contre detti Regii Ca-> stelli e palazzi , con haver ance sparato ceatro quelli, e tentato darli a terra, e per lo armi pigliate da dentro la Regia Dogana di questa Fedelissima Cit-> ta, e nuevi iacendii in dotta Città o Regne, e ciò che fosse o ccorso in questa » Città e qualsivoglia altra parte del presente Regno, e signanter per la morte del Presidente della Regia Camera della Summaria Fabrizio Cennamo , e di pualsivoglia altro Officialo, tante togati, quanto di cappa corta, così temporali , come perpetui, Regii e Baronali ; e di Giovaa Serio Sanfelice, e qual-» sivoglia altro emicidio occorso in detto tempo , aace dei Soldati Spagnaoli et » Alemanai, dello armi pigliate dalla casa dell'Illustre Principo di Ascoli, e per palsivoglia altra causa cho ricercasse specifica mentione, e declaratione, et ogni altra cosa successa dalli 7 di luglie 1647 sino ad hoggi; che mai se ne ab-» bia, ne debbia fare dimestratione alcuaa , ma so li dia il perdone et iadulto > generale in amplissima forma, come se mai le cese suddetto, nè alcuna di esse » fossere succedute ; e s' intendano similmonte aggratiati tutti gli artiglicri , et p ingegnieri, taato cittadini, cemo ferastiori ctiam stipendiari di S. M. Catto-» lica , stante che hanao servite il Fidolissimo Popolo ; e trovandesi carecrati per tal causa, tanto per il tumulto successo dalli 7 luglio, quante delli 21 > del presento mese di agoste sino ad hoggi, dobbano similmento godero detto » indulto, tanto li cittadini di questa Fedelissima Città, quanto del presento > Regne , di qualsiveglia stato , grado , e coadiziono siano detto persone , ceecttuandone porò quelli che maechiaorono di ammazzaro il magnifico Franeesco Antonio Arpaja Eletto di guesto Fidelissimo Popolo , quali al presente » si ritrovano carcerati - Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo > conforme si dimanda,

6.º Hem, ohe il Regio Palazzo di S. E., o lutti li posti, o galitte dore cabravano por prima le garadic Sagaruole, da loggi avanti, et in perpetuum 3 il debbaso custodire c garadare per le compagnic di dette l'idelissimo Popopolo per servitio di S. M. Cattolica, e suoi felcissimi secossori e, e delli Eccellealissimi Signori Vicerè del Regno, ai quali datto l'idelissime Popolo desidera servire con egni fedelle et aunore, costrome per il passato hanno asa sistito in dette guardio le fanterio Spagnuole; e dette compagnie di detto Fidelissimo Popolo si debbano comandare da Capitani eligendi dalla Piazza di otto Fidelissimo Popolo e, questos si debba sosserare in perpetum, con lo preregative istesse che dette compagnio Spagnuolo hamos sempre godato — Nei non possendomo concedera e quoto Popolo lo che si centinen nel sopradol detto Capitolo, se ne seriverà a S. M. Cattolies, facei tutto lo Gratie al detto Fidelissimo Popolo, che merita la sua fedella.

> 7.º Item, che tutti li nobili, tanto quelli che godono nelli Seggi di Napoı li, quanto quelli che godono Nobiltà nel Regno, non possano avere, ne escr-» citare Officii Regii, ne di toghe, ne militari, ne qualsivoglia altro Officio pub-» blico, ne di Città, et amministratione di essa, così di Sindaco, e Eletto, co-» me di Deputatione, e altro appartenento a detta Fodelissima Città di Napoli e » suo distrotto; ma quelli si debbano esercitaro da cittadini nativi, et oriundi s tantum dal detto Fidelissimo Popolo di Napoli, e non per cittadini per pri-» vilegio; e con essi cittadini del Fedelissimo Popolo vadino compresi quelli » che godono Nobiltà nel llegno , purché siano nativi , et oriundi Napolitani , o siano anco comprese le famiglie che godono nelli Seggi di Capuano e Nio do, e lo persone tantum che stanno attualmento servendo S. M. Cattolica nel -» Conseglio Collaterale, o di Stato, e la persona del presento Segretario del Ro-» gno Consigliere Donato Coppola, e tutti gli altri che al presente stanno ser-» vendo S. M. Cattolica in esercitii militari, con doclaratione, che con questa » cecettuazione non s'induchi esempio a rispotto de altri, ne per li loro discen-> denti, escludendo il Duca di Maddaloni, D. Carlo Spinello, Giovan Angelo Ba-» rile Duca di Caivano, e loro discendenti in infinitum, con li discendenti in » infinitum del quondam D. Giuseppe Carrafa, et anco Fra Vincenzo della Marra , et il quondam Pizo, alias Fabrizio Carrafa , et altri , i quali si trovarono » all'omicidio del quondam Dottor Camillo Soprano, essendo allora Governatore a della Casa Santa dell'Annunziata di questa Fidelissima Città di Nanoli: il quate > Fra Vincenzo che al presente vivo , s' intenda fra il medesimo tormino del » mese disterrato da questa Fidelissima Città e Regno, sotto pena di morto na-» turale nelli tempi o modi di sopra declarati , e li discendenti del detto quondam Fabrizio non siano ammessi ad Officii , et honori , come di sopra , e non » s'intendano però compresi nel disterro. - Ci è parso concedere, siccome con a questa concedemo conforme si domanda.

5.8.º Rem , cho Francesco Albano , Camillo , alias Millo di Franco, et al. tri affitatori cho tennero l'affitto della gadella del'ritti, siaso districtati dal presente Regno fra il sopradetto termino di un mere, sotto la stessa pena della yrita, na il toro diacendenti in perpetaum possano escretiaro Officia (Regii, nò militari di questa Fidelissima Città e Regno, etiam mercenarii, e non possano sessere aggraziati, vitami ad S. M. Cattelica e, detto Francesco Albano sio privato del suo Officio di Rarionale di Camera nel quale era stato cletto e duranto il termine di detto meso per detto disterro, datti Gabelloti dei frutti dichamo depositare le mesate che dobbono per causa di detto affitto, con la rata da lore cestati sionali Il 7 di laglio prossimo passato, et anno tatti gli altiri Gabelloti i, Arrendatori, e Gover-bitori di quabivoglia gabella et impositione, che si egiera prima nel presente Regno, dobbano depositare tutte lo tione. che si egiera prima nel presente Regno, dobbano depositare tutte lo tione.

» quantità per essi debite per tutto il tempo passata sino al detto gierno 7 di Jugio 1647, per quelli dividenti il Compengatari de Arrendamenti el Imposito in per la rata del loro crediti da doro perveniramo detti danari — CI e à parso concedere, niccome con questa concedeme conforme si domanda però » a rispetto della pena della vita, si osservi conformo sta disposto al primo Ca-) pitolo.

9 pictolo. 3º Riena, che il Regio Castello di S. Elmo di questa Fidelinima Città di Napolita il debla tenere e guardaro da Cittadini nativi Napolitani di questo Fidelini di debla cittadini di debla cittadini di pesto Fidelini di considerata di Regioni di Region

5 10.º Nem, oho li Capitanci dello Regio Galero della signalra di questa Fire deliziona Cattà di Napoli siano e debbano essere cittudini natiri Napolitani del popolo, escludendone li lamirerri, o persone di altre nationi, aneorente fossere quello nate in questa Fidelissima Cattà di Napoli; o così anno Sintano degli altri Olicini dalla popolar di dette legio Calero, così maggiori, como ammori, debbano similmente eserce cittadini Napoletani del popolo, e non ammori, i dei altra natione, como sopra. — Ci è parso concedereo, sieco-

» no cen quosta concedenno, conforme andaranno però tracendo.

» 11.º llem, o les tutti quelli i quali hanno maccininto, e fatto firmare da al
euni cittadini una scrittura Litamente contro detto Fadeissino Popolo di Napoli, debbano insienee con tutti i loro discendenti di linea macciona sino al

quarto grado de jurc civili, s'artatra dal presente Regno nel sopraddetto

transine di un mose, cetchen però le figle fornine, e discendenti di linea fe
minin; et havendoni in potere del propo detti macchinanti, si pessano in
puno occidero, eccidendo dalle pene predelte quelli i quali hamo firmato

puno coccidero, eccidendo dalle pene predelte quelli i quali hamo firmato

hamo dichinareo per la Fadeissiano Piazza del Popolo, precedente informatione

puria ordina reserto — G è parso concedere, sicense con queste concedo
mo conforme si domanda; però a rispetto della morte naturale, s'intenda cou
formo al primo Capitolo.

3 12.º Rien , che Francesco Antonio Arpaja Eletto del Fadelistimo Popolo, Domenico Milone , Agario Assanto, Tomaso de Alfiero Tenente Generale di 3 Maestro di Campo , il Sergente Maggiore Perez, l'Agustante Francesco Aci-lo , et altri che si travano ritenuti nel Regio Castello , eschino dal detto liegio Castello con le medesime pereggiate, continuando , et esercitado i loro stessi officii , e carichi come prima. — Ci è parso concedere siccome con que-sta concedemo conforme si donando.

2 13.º Item, che si debba farc una Casa per conservationo dello artiglierio e et altre armi a dispositione del Fidelissimo Popolo, e si habbia da eustodire da detto Fidelissimo Popolo, e per le persone da esso eligende.—Ci ò parso consedere, siecomo eon questa concedemo conforme si domanda.

> 14.º Item , che li Giudici della Gran Corte della Vicaria Civili e Criminali

età non meno di anni 30, o siano tutti nativi Napoletani, o vero oriundi tan-> tum, non escludendo le famiglio delli Seggi predetti di Capuano o Nido, dalli » quali però ne siano per sempre escluse lo suddette famiglie eccettuate e de-» clarato como sopra ; e che li presenti Giudici si debbano levare , eccettuando » però il Giudice D. Tomaso Caravita, acclamato generalmente dal Fidelissimo » Popolo ; e cho li detti Giudici , tanto Civili , quanto Criminali debbano essere » biennali e non perpetui , e dare a suo tempo il Sindacato , conforme lo Regie » Prammatiche, Costitutioni, e Capitoli del Regno - Ci è parso concedere, sic-

» come con questa concedemo conforme si domanda, > 15. Item , cho li Regii Consiglieri del S. R. C. , Presidenti , e Rationali » della Regia Camera, et Officiali , e Ministri della Regia Serivania di Ratione » di questa Città e del Regno , Avvocati Fiscali , e de' Poveri, et ogni altro Ofs ficiale, e Ministro, che per prima non davano Sindacato, tanto di questa Fi-» delissima Città , quanto di tutto il Regno, debbano dar Sindacato ogni tre anni » avanti li Sindacatori cligendi dalla Fidelissima Città, e per le Città e luoghi del Regno respective, nel modo, e forma che ordinano i Capitoli, Costitutioni, » e Prammatiche del Regno ; e però si supplica S. M. non mandare per l'avveniro Visitatori Generali , supplicandosi anco S. Ec. , che il presente Visitas tor Generale si licenții , lasciando di esercitare la Regia Visita , eccettuan-» done dal detto Sindacato triennale gl' Illustri e spettabili Reggenti della Re-» gia Cancelleria , Presidenti del S. R. C. , et il Luogotenente della Regia Ca-» mera della Summaria - Ci è parso concedere , siccome con questa concede-» mo conforme si domanda, anco per lo che spetta al presento Visitatore Ge-» nerale , rispetto che egli ha dichiarato tener licenza da S. M. di non continuare detta visita.

> 16. Item , cho li Scrivani Fiscali di Vicaria dobbano essere nativi Napo-» letani , et oriundi tantum , e siano nati da legittimo matrimonio , e non inp quisiti di delitti , ne privati per cansa di offici, o quelli che al presente sono si levino e si cassino, ritrovandosi inquisiti, convinti però, confessi, o conannati per causa di officj tantum; et a rispetto delli Scrivani del S. R. C., Regia Camera della Summaria , Vicaria Civile , et altri Tribunali , et offici per qualsivoglia che si esercitano in questa Fidelissima Città e Regno, possano essere Napoletani , e Regnicoli , purché non siano inquisiti , ut supra ; c » lo stosso s' intenda ancora per li Notari, o Giudici a Contratto di questa Fide-» lissima Città e Regno, ma dobbano essere similmente Napoletani, o Regnicoli » purché non siano inquisiti , ut supra , e la ricognizione di essi Notari spetti solamente allo Spettabile Presidente del S. R. C. - Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo conforme si domanda.

17.º ltem , che Salvatore , e Carlo Catanco, Angelo Ardizzone, Andrea Rama, et altri declarandi per la Piazza del detto Fidelissimo Popolo, siano nel predetto termine di un mese disterrati dal presente Regno, o che mai possano essere aggraziati , ctiam da S. M. Cattolica , e ritrovandosi ciascheduno di essi per lo Regne , incorrano ipso facto nella pena di morte naturale, e si pessano impune uccidere ; e li loro discendenti in infinitum di linea maa see lina non possano godere officj Regj, ne Baronali di questa Fidelissima Città

> e Regno , stante che furono macchinatori della morte di Masaniello — Ci è parso concedere , siccome con questa concedemo quanto si domanda nel presento Capitolo ; però in quanto alla morte naturale , si osservi l'ordinato nol primo Capitolo.

5 prano Capitolo.

5 prano Capitolo.

5 18.º Îlean, che tutti li Rivorendi Monaci e Frati forastieri debbano partire 3 18.º Îlean, che tutti li Rivorendi Monaci e Frati forastieri debbano partire 3 dalli Monasterije Conventi di questa Făclassina Etită e Regno, dore si troverzamo, eccettuati pred li natini dello Stato Ecclesiatice, e Saganojol, li quali 7 peră non peasino essere Superiori nelli monasteri della Religione Ioro di que 3 ta Făclassina Etită e Regno ana debbano sesere Napelatani, o Regnicioni i o che debbano tutti li Fririroi dare nuda delli forasteri cite tengono nel loro Conario ana contra della della Capitali della Regno della della Capitali della Regno del loro Conario a rispetto del Bella Conarendo di S. Agestino di questa Fidelisiama Culta di debba osservare la Real Carta di S. N. Cattolica, e Decreto dello Spettabile Regnote Cananter, inferposto anche in accestione di quella ç si Esperiori, e il Officiali siano figli di dette case e riserbata però la riverenza dovuta al Somno Pontefice — Per lo che tocca a oni, ci é parso concodere, siccono con questa concedeno, conformo si domanda, e per lo di più se ne supplicherà Sua Santità.

3 19.º Rem. che sia lecito, e si possa fabbricare in tutti il noghi probibiti, destro e fueri la Città, non ostante la probibitione per lo passato pen le fabbri-2 che fatte per lo passato sino al presente giorno in detti lungli probibiti, e non si possimo molestare li padrusi di quelle, nemmeno li fabbricatori, et altri nico quindi per detta cassas, rimettendo tutte le pene nelle quali ri lunguare monostra per la cassa suddetta — Ci è parso concedere, siccome con questa concodemo conformatione de designationes de concedere per siccome con questa concodere per concedere per concederate per concederate

> 20.º Item, l'indulto conceduto a' Napoletani, si estenda anco a quelli che s si trovano con il mandato a bocca, o con pleggiaria, anecrebé incusate e posto nel libro dell'inferno — Ci è parso concedore, siccome con questa conseedemo conforme si domanda.

> 21.º Item, che si osservino tutti li Capitoli, Gratie, Capitolationi, e Privilegi concessi dalli Serenissimi Re, et Eccellentissimi Viceré alli Officiali e Lavoranti della Regia Zecca delle monete. — Ci é parso concedere, siecome con questa concedemo conforme si domanda.

3 me con questa concevenue contorne si nomana.
3 22.º lien, 1, cha si ricerana da questa Fidelissima Città per Padroni o Pro1 tettori di questa Fidelissima Città 5. Nicolò Tolentino 1, in gloriosa S. Torreas de Santi Carmelliani, il glorioso S. Onofrio, pertandosi to statue con
1 le reliquie nel Teoro della Fidelissima Città; e che la Chiesa di S. Onofrio di
questa Fidelissima Città si mantenghi nella possensione nella quales i ritrova,
2 non ostanto la lite; el anco si ricevano per Padroni e Protettori di questa Fidelissima Città si mantenghi nella posseco Naverio, S. Nicolò di Ba5 ri, S. Francesco di Assis, S. Paulino Vescovo di Nola, e S. Biase — Ci e
5 parso concedere; siscome con questa consectione conformo si donanda.

y 23.º Item, V. Ec. resti servita in nome di S. M. Cattolica concedere e far parata a detto Fidelissimo Popolo, che nel Real Monasterio di S. Martino dei Petercendi Padri Certosini puoto nel monte di S. Elmo cino at Regio Castello a detto di S. Elmo, in messun fatarro tempo, e per qualavroglia causa, o pretesto,

» neance per ragion di guerra, fortificatione, o sicurità di detto filigio Castolio di S. Elmo, i posta, o di debba fare immovationo, mutatione, o labbreca aleuna, non ostante l'ingresse nel detto Real Monasterio della gene di milità
di esse l'ideliamino Popolo, o da l'atre operationi qualsivogliano atto per difeas
di quello, e per custodio di detto l'ideliamino Popolo, come tutto successo de
facto, e a viva forza militare, tala quale essi Ris. P. pon potercoro resistere;
s e cho detti PP. non si posano amorere da detto Monasterio, come al presente si
ritrovano; e così ance s'intenda per gi atrit' homesterio, loughi, droro si fusso
s entrato e fatto il medesimio — Ci è parso concedere, siccome con questa concedeme conforme si domando.

24.º Rem, che ne' luoghi dove si fartificato detto Fidelissimo Popolo per Jedennione, o manutentiono de' soni privingi, o, bano vivero, non si possa per S. M. Cattolica, e suoi Ministri in nessano futuro tempo, në per qualirone, glia causa, o pretesto fare fortificatione, in norsionice, o fabirica alcuna — Gi è parso concedere, siccome con questa concedeno conforme si domanda. 25.º Hem, che resti D. Francesco Toraldo d'Aragona Principe di Massa 9.º Governatore delle armi del Fidelissimo Popolo di questa Fidelissima Gittà, et l'Univio Marcheco rosti Generale dell' Artiglieria con li loro soldi ci e di più, che resti il Delegato concesso da S. M. a detto Illustre Principe di Massa, si l'a tre l'Illustre Principe di Sartino, misso per di Begi Picco della Regia Game a Game a dell'Artiglieria, misso per di Begia Picco della Regia Game a — Gi è parso concedere, siccomo con questa concedeno conforme si de- manda. E per l'Otario Marcheco son e supplicherà S. M.

3 26.º (lem, cho li Capitanci di Giustitia debbiano essere solo li padroni ad esersitare, escludendono per sempre gli affittatori, acciò non succedano le solite o ostorsioni — Gi ò parso concedere, siccome con questa concedemo conformo si domanda,

> 27.º Item, che si debbiano mutare fatti gli Algozini di Vicaria che al prepento sono, e si debbano faro gli altri non inquisiti con li loro soliti requisiti, il quali si abbiano da vedere et ammettere per la Pizza del Fiddissimo
popolo, o darli al Reggento della Vicaria pre la confirma — Gi è parso concodere, sicomo con questa concedemo conformo si domando:

28.º flom, che li Capitanci di Giustitia non possano essere creati Capitanci di finatrica dalla lera del Ficiclissimo Popolo, e nelle compagnici di esso non si ol debhano assentare gli Algovini di Vicaria, tanto quelli che sono stati per il passato, quastito quelli che aranno per l'avrenire — Ci è parso concedero, sisceme con questa concedeno conformo si domanda.
29.º flom, che essendo finito il tempo della titutiono e, et e retione del 29.º flom, che essendo finito il tempo della titutiono e, et e retione del

3 Tribunale della Reverenda Fabbrica di S. Pietro di Roma, detto Tribunale si dismetti, ed in caso che non fisso elasso detto tempo, overe non fusso tempo della compo, surve non fusso tempo care la sua cretione, per evitare li danni cho si possono per l'avvenire a entiro in questa Fedelissina Città e Regno, si debbiano moderare la tassa dello spere, e diritti di detto Tribunale della Reverenda Fabbrica, con intervento di duo Depatati della Fizaza di esso Fidelissino Popolo, o farsi succio il registro delli Decreti, o avdersi detta sittotione, e dopo ogni tre anni si debbia reve-

dere l'osservanza di detta tassa, supplicando S. Ec, si degni interponero lo

3 sue parti con Sua Santità — Ci è parso concedero, siccome con questa con-3 cedemo per lo che tocca a noi, e per lo che tocca a Sua Santità si provvedorà 5 da esso.

3 00.º Îtem, che il Reçio Protoneciico abbia da essere nativo Napoletano, o roinado tatunt, con le stesse prerogative et encoluencii che se gli davano 2 anticamento. Verum a rispetto dolli Otto, o Dei delli Spetiali di medicina, possione essere non solo Napoletani ori et orimni, ma anche Regiocioli, non 2 ostanto che si fosse altrimenti disposto; verum in parità di veci siano sompre preferriti i Napoletani. È ette Protonecifico unico en ii Otto o Dei del Colle-3 gio dell' Arte della medicina, debbiano tanarre le linte, o l'esceutioni di esso si faccino per li toiolei compettoli; et detti otto e Doi non possano essere satomi di con controli della collectioni di collectioni di controli della collectioni di controli della collectioni di collectio

» formo si domanda,
» 31.º Ren. perché detta Fizaza del Fideliasimo Popolo nella processione o cho si fa ogni anno del Santissimo Corpo di nostro Signore Gerà Christo, non o rea honorsta incorché di una sola sta del Pallio, conforme a dun sola voce,
» o voto che tenera detta Pizaza; al presente escendo stata reintegrata nello cinque antiche voci, » o voti, supplica S. E. si compárcia di honoraria ancho di altrettante aste di detto Pallio, da portari per le persono di detta Fizaza deputande dall' Eletto del Popolo; e cui debbia inviolabilmento sosseruari in tutte le altre processioni, funtioni, et ationi sacro che occorrerano farsi publicamente in nome o rotto forna di Città, o vero tanto ante di detto Pallio quante saramo, o resteramo quelle de' Seggi — Ci è parso concedere, siccome con questa conocchemo conformes i diomanto.

3 22.º Item, percicli nel riceversi li Reverendiarimi Arcivectori di questa Città I al Piarra del Fideliasimo Popolo non avea parto alcuma, si supplica S. E. cono cedere a detta Fiazza del Fedeliasimo Popolo poter portare cinquo asse del Pallio cel quale mole homorarsi dette Reverendiasimo Pastore, secondo lo atesso y numero di veil, o voci, come di sopra, acció con detto segno venghi a mostrare l'affetto grande cho porta al suo amatissimo Pastore — Gi è parso concedere, siccomo con questa concedemo conforme si domanda.

3.3.º Item, che la siesas capalità di voti, o voci, abbia e goda la Pizzra del Fedelissino Popolo in tutte le Depatationi, o Consessi stabiliti e, o che in futuro roma in harcusero da stabilire in tutti o quabirogliano negoti attinenti a detta Fi-delissina città, in modo tale che sia sempre egazule di voti, o voci, detta Fi-delissina ritara del Popolo — Ci è parso concodere, siccome con questa concedere concentratione si domanda.

3.5.º Item, che il Primario delli megotii degli apprezzi sia ma volta delli Seggi, et un altra volta del Telelismino Popolo; e cosi anche il Giustiticre una volta delli Seggi, et un altra volta del Telelismino Popolo; e cosi anche il Giustiticre una varce per un amno, esi debbiano provreolere una volta in persona delle persono del Popolo, et un'altra volta in persona del mon delli Seggi, conforme sta conceduta a rispetto del Sindaco; e detti Officia il debbiano provreolore nello persono di detto Fidelismino Popolo in questa prima volta. Verum gli Officiali del Regio Giustiticre da hoggi avanti debbiano solo sescre due persono per Ottina,

3 di buona fama, timorose di Dio, et non inquisito, nè subdite, e debbiano duraro a per sel mesi — Ci è parse concedere, siccome con questa concedeme cons formo si domanda.

35.º Item, che nella Mastria o Governo della Santissima Annunziata di Nas poli, esercitata così dal Mastro seu Governatore di Seggio Capuano, come da puelli della Piazza del Fidelissimo Popolo, possano entrare ad amministrare » e concludere li Governatori del Fidelissimo Popolo di detta Casa Santa, essen-» de però di numero opportuno, et nelle giornato et hore stabilite, aneorché non ntervonghi il Mastro del Seggio Capuano, o cho sia presente o non concorra ; et detto Governatore di Capuano babbia una voco conforme ciaschedano del popolo; intanto che si esegui inviolabilmente quello che la maggior parlo cons clude, ancorché contradichi il Governo di Seggio Capuano : et di più l'administratione delle Confidenze, purebè non contraddichi la volontà del Testatore; De del Banco di detta Casa Santa, si debbia fare tauto per lo Mensario, ebo pro s tempore sarà delli quattro Governatori del Popolo, quante aneora per li Gos vernatori di Capuano, con firmarsi per tutti e due le cartelle de' pegni, polizzo, » mandati, bollettini di pagamenti, e qualsivoglia altra scrittura: e debbiano gos dore egualmente le prerogative, preminenzo, elemosine segrete, torcie, mari-» taggi, officii, aneo di Merougliano; intanto che non possa godere il Governatore di Capuano maggioranza nessuna di detti honori e prerogative, se non » quanto gode ciascheduno di detti Governatori del Popolo; e che la Rota della > Udienza debba esser tonda, con ponersi il campanello in mezzo, acciò si possa » sonare da tutti nelle occorrenze, e con li calamari di argento a ciascheduno a delli Governatori, non estante che per le passato si sia altrimenti esservato : o nehe la chiavo delli Censali si occupi per il Governatore del popolo della prima » seggia, senza che debbia intromettersi nella distributione della detta chiave » il Governatore di Capnano; et di più che tutte le Mastrie, e Governi di altri luonghi pii debbiano durare per li tempi stabiliti - Ci è parso concedere, siecome » con questa concedemo conforme si domanda. 36.º Item, che S. Ec. si degni restituire in nome di S. M. Cattolica, et qua-

1 tenus fosse necessario, di nuovo concedere alla Piazza di detto Fedelissimo Popolo il Seggio da costruirsi nella strada della Sellaria, ore anticamente riacs deva, nel quale si possa anche congregare e trattare tutti il suoi affari o negotii—Ci è parso concedere, siecome con questa concedemo conforme si domanda,
37.º Uten, che gli Officiali che administrano giustitia, di qualisciglia Tri-

» bunale, debhiano habitaro dentro le mura di questa Fidelissima Città di Napoli-Ciè parso concedere, siccono con questa conocedemo conforme i domanda, > 38.º Item, che tutti li negotii del Sacro Consiglio di Capuano, della Regia Camera, e degli altri Tribmali si debbiano stitare dalli Attuari; o Serviani orsi dinari; di cusi Regii Tribmali, con reiniegraro gli negotii alli Mastri d'Atti contrarie com priento di Altumalia o assunto, o di vendile falte di eni d'Attuariati per lo Regio Cionte, o per altri Tribmali, o Superiori; et così anche o il megoli; che si trattano avanti lo Spettabile Regionet di Vicaria si debbiano

attitare per tutti li Mastri d'Atti, et Attuarij di detta Gran Corte, da dividersi per eddomada; ot così ance le visite de carcerati civili si trattino per tutti li Mastri d'Atti di delta Gran Corto, facendo ciascheduno il suo mese — Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo conformo si domanda.

39.º Item, che la provista del pane si debbia fare solo per lo Eletto del Fedelissimo Popolo, non instanto che da alcuni anni in qua si sia osservato il contrario; e questo oltre lo altre sue prerogative — Ci è parso concedere, siccome pon questa concedemo conforme si domanda.

3 40.º Itom, che per lo avvenire non si mandino Capitanii a guerra nelle Terre, 2 Luoghi, o Città del Regno, lo quali Terre o Luoghi da loro medesimi si debbiano no guardaro — Ci è parso concedero, siecome con questa concedemo conforme si donanda.

3 1.º Item, che per lo avveniro nessuno Napolitano si mandi in galera de 1 facto, o loco depositi vol carecris, ma si spedischi di giustitia, eccettuandone 2 però gli accordi volontarii — Ci ò parso conecdere, siecomo con questa con-2 codemo conforme si domanda.

3 42.º Item, che per lo avrenire tutti gil Officii che tongono salario, tanto in questa Città, come nelli Bandei i Loughii Pii, is dobhiano conferire a Napoli-la tani nativi et oriundi del Popolo; e similarente l'Officio di Carcerirer Maggiore della Grana Corte della Vicaria si debbia conferire a Napolitani, come si giore della Grana Corte della Vicaria si debbia conferire a Napolitani, come si dissopra — Ci è parso concedere, siccomo con questa concedemo conformo si domanda.

3 45.º bem, che tuti li Casali di questa Fedelissima. Cità in agni fature tumpo debbiano sense, e starciu denamie, non obstante qualsiroglia alicantione, rendi-tuto debbiano sense, e starciu denamie, non obstante qualsiroglia alicantione, rendi-tuto debbiano della disconsidera di

3 44.º Item, che li Dottori Napolitani, e Regnicoli non si debbiano per l' avvenire canniaro, non solo quando vegliono esercitare la procura, ma neculi volende esercitaro Olfici Redj., o Baronali quisdoptiono, ancerché Issase Respiratore de l'alcienza, e giudicati di Vicaria, purché siano dottorali in Napoli, e però resti estina la Giunta dell'essamo del Dottori, conforme sono estinte le altre; o che venendosì a fare relatione in Comiglio in gradu appellationis delli Decreti Stati per L'almo Gellegio del Dottori, di questa Feddissama Gittà di Napoli, delb. bia sedere il Relatore, como siede il Giudice del Grande Almirante. — Ci è parso concedero, siecome con questa conecdemo conforme si donanda.

3 45º Iton, che circa li diritti delli pesi, statere, misure che si portano nella Regia Zecca, si debbia osserva la forma antica della institutione di detta Res. 2 gia Zecca, la quale toughi peso di csibiro l' Officiale a chi spetta esigero detto 3 dritto, altrimenti sia obbligata a recevar serza estalore alcuns. — Gi è parso 2 concedere, sicome con questa concedemo conformo si domanda.

3.6.º Item, che li Capitanci di Giustitia debbiano segnare le caso per serritio delle lore guardie nelli mesi di Genaroo e Febraro, di quello però dore stanno lo ecrtelle per locarsi; con che il pigione solito pagarsi, e non meas si debbia pagare per il mederimo Capitanio. — Ci ò parso concedere, siccome con questa concedeno conformo si domando.

> 47.º Item, che stante che sono levate tutte le Gabelle, Dazij, Arrendamenti di

a qualivoglia sorte, et impositioni nelli precedenti Capitoli e Gratic concesse da S. E. in none di S. M., per maggior sodilitationo del Fidelizano Popolo si di- chiari, obo fra quelle cintendano amche levate quella della menza annata che si pagara per inciacumo Officiale, con i san Delegationo di detta merza annata, le icinque cinquine che si pagano per la supplica, il deritti imposti per metà più per le pene delle nullido a suportioni di Officiali, deritti del registro delle pleggiore del considera del persona d

5 AS, \* Item, si supplica S. M. Cattolica, che trattandosi qualche differenta tra la Piazza del Pioplo e Rigeno, e tra lo Piazza de Neggi di questa Città e Reguo a nel Regio Collaterale Consiglie, che si debbiano dare tanti Ministri del Popolo per aggiunti, quanti sono i Il Reggenti di Cancellira del Seggi; e così ancho ri- trovandosi Reggenti del popolo più delli Reggenti del Seggi; e che il Decreti che nasceramo da dette differenze si debbiano registrare e conservare da une conferenze del propolo più delli partico per della della

3 49.º Rem, che qualiroglia persona, tanto titolata, quanto non titolata qualiroglia grado, stato, e conditione si sia, non actiesa protegere, ne friige- paire forgiudicati, ne delinquenti di qualsiroglia delitto, de'quali ne fossero giu- dicialmente attinti , ne dar luro ajuto ne fasoro ; tanto in questa Città, quanto per tutto il Regno, con doversi sosserarei remaibilemente la Pramaniela fatta s' dal Signor Duca di Melina. — Ci è parso concedere, siccome con la prosento 5 concedenao conforme si domantie.

5 NO, 1 tem, si supplica che non solo retatino estinto la Delegationi, e Regie Gionne fatte da V. E., e prodecessori di V. E., ma anche da S. M. Catto-lica, et anco de Lanquil Bri; ma restino solamente quelle di S. Eligio, Casa e Banco della SS. Annumenta, lumerabli, S. Mariar di Gostantioppoli, il Monto della Misericordia, o nationi Venetiana, inglese, o Fiancanga tantum, per lo estationi tantum; ran tatti la negotigi i trattino nelli Tribunali ordinari jalli quali britania. — Gi è parso concedere, siccome con questa conocciemo conforme si 9 SI. 2 lena, the per conservanta ancera delli Gaudolli, Britischi, e Gratic con-

3 cedute per li predecessori llo di questo Regno, tutte le Prelature, Renefiej qui pienemquo ordini et digistitati, spettanino alla collatione e presentatione Rogia, perpetui et amoribili, sempre che vacheramo, si conferiscano, e si debbiano presentare a Napolitani e Regnicoli, sono a forsatiori; e quelle che vacarana i ni questa Fedicissiana Città di Napoli si debbiano conferre la "amoltium natiri, et oriundi tantum; supplicando che da hora si debbiano conferre le amoltium tatiri, et oribitati, cioè Sacristica (Cappellanie, et altri in persona di Napolitani natiri, et oribudi, si tauto Regij, quanto anco quelle spettantino a Covernatori di Lacqhi Più di que si pi Fedicissima Città — Cit perso concectore, a vocune con la presente conce-

demo per quello che a noi spetta; però a rispetto di quelli che spettano a S. M.
 ce no daremo avviso.

3 52.º Ilem, cho si chiamino lo Spettabilo Conte di Mola Presidento della Res gia Camera, et Antonio Capohianco a dar conto dell'administratione per essi 5 fatta delle compre et estrationi di grani. — Ci è parso concedere, siccomo con 5 la presente concedemo conforme si domanda.

53.º Item, che li Presidenti di Cappacorta della Regia Camera della Summaria non possano rotare nello cause dore si tratta articolo di Legge. — Gi è parso concedere, siecome con la presente concedomo conforme si domanda.

3 54.º Item, elto si osservi la gratia fatta nel Parlamento generale fatto a 13 di Gennaro 1639 a questa Fidelissima Città di Napoli, elto le speditioni di Cancellaria valino con firma di S. Ec., o di due spettabili Reggenti. — Ci è parso concedere, siccome con la presente concedeme conforme si domanda.

5 25.7 ktm., che tutti gli Officiali di qualsivoglia Tribunale di questa Città e Repon, che non osservasore li presenti Capiolii, tercite, e Privilegii, e ciaschedumo sa di cesi, restino ipro jure, pisoque facto privati de'levo officii, con essor loctio alla Piazza del Feliciamio Popolo di cligger sei cheputati da mutaria giun sei mesi 3 per l'osservanza e defensione delli suddetti Capitoli, e ciaschedumo di cusi. — CI d'a parso concedere, sicceme con la presente concedemo conformo si domanda.

3 16.7 ltcm, che la interpretatione, moderatione, caltre che paresso especiicnel circa detti Capitoli, o ciascicchom di cusi, si debba e possa fare per la Pizzza o di caso Fidelisaime Popolo, e questo in egni future tempo, quante vello li para pera do piacret. — Ci de parso concedero, sicome con la persente lo concediamo o conforme si domanda; però si delhia faro con il nostro consenso, et non al-> trimento.

307.º Item, si supplica cho tuto lo modelto gratio si debbano concedero per via di rettitutane, confernazione, nuova concessione, secusione, immunica, pro-regativa, privilegio, e per ogni altro miglior modo più profiterol: al detto Fidero Itaiano Popolo, oc certa scientia, mota proprio, matura del-heratione, et de plenitudino potestatis, supplemdo ance de potestate dominica li defetti, sullità, e i enuic qualiviogliano che forre estanero, o simpediarero l'osocranna al tutti, e i suddetti dipoliti o Gratia, et classochemia di sati supra; et in caso di ogni dubbio che forria caracheria tempre si habbia da interpretare o lincustero in nelcio et unite del setto Videlianino Popolo, o non altimenti; et il tutto consecuente matura delli Consigli Collaterale, e di Stato. — Ci è parso concedero, songilo et interrenta.

» la presente concedemo conformo si domanda, 3 58.º llum, ele per la dispensa della cità delli dottorandi si supplichi S. M., e cho debba far ouseraro la lical Carta dell'anno 1635 nella quale si ordina che si possa dispensare alla siduenti che si vogliono dottorare, non obstante 2 che non habbiano l'età di anni 21, non obstante qualtivoglia altro ordino dopo 3 specifio per detta prefata Maestà, esimo pro lo corso dello studio.—Ci è parso del consenso mel sopradedetto dipilio supplicarre S. M.

3 E volendomo di nuovo consolare dette Fidelissimo Popolo como si consi viene, per la prontezza con che sempre havo accudito al servitio di S. M., e 3 merita la sua fedeltà, ci è parso con il voto o parere del Regio Collaterale » Conseglio appresso di noi assistente, in nome di S. M. Cattolica concedere al detto Fidelissimo Popolo, siecomo con questa concedemo per quello cho » a noi tocca, quanto in detti presenti Capitoli e Gratie si contiene, e confor-» mo ci sono stati dimandati, juxta loro forma, continentia, et tenore, ita et ta-» liter, che così si debbiano osservare et eseguire, et in futurum avere il loro > debito effetto et esecutione; con conditiono porò che non si habbia a fare da » hoggi avanti alcun tumulto, e che tutte le cose si riduchino allo stato nel quale si trovavano nelli 20 del corrente mese di Agosto. Con dichiaras tione che li tumulti predetti s'intendano esser quelli ne'quali concorra convoatione, o commotione di Popolo, et in detto caso detti tumultuanti non si reastigassero dal detto Fidelissimo Popolo, o vero non si carcerassero, e por-» tassoro carcerati avanti di Noi; non derogando al contenuto negli altri primi a Capitoli e Gratio concesse , le quali di nuovo s'intendano concedute; verunt occorrendo qualche novità, lo debbano proponere al Magnifico Eletto dol Po-» polo, il qualo lo debbia riferire a noi, che se li farà complita gratia et gin-» stitia , che tale è nostra volontà et intentione. - Datum Neapoli in Castro » Novo die septima septembris millesoicentoquarantasetto.

2 Diego Bern, de Zafia Reg. — Reg. Mathias de Casanate — Il Principo di 2 Cellammare — Gior, Tomaso Blanco Marcheso dell'Oliveto — Latio Caraceiolo 2 Torrecuso Duca di S. Vito — Achille Minutolo Duca del Sasso — Pompeo di Sennaro Duca di Biellorte — D. Corona Capece Galiota Principo di Montelono — Il Reg. Antonio Caracciolo Marcheso di S. Sebastiano — Gior, Batt. de Mari Marcheso di Assigliano — Il Marcheso del Torello — D. Giaseppo

Mariconda Principe di Garauso.

» Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandarit mihi. Donato Coppola.

# LIBBO SECONDO

## ARGOMENTO

Rompesi la guerra tra regii e popolari — Occupano il ragamnoli il posti di Visita porrei, di S. Maria della Nova, e di S. Chiara — Si difendono il sollevati, e s'impatroniscono del grano, e del quartiere della Degana — Muore D. Francesor Teralla—Eligeri Gennaro Anneco capo del popole—Chiamasi il proteziono di Francia per consiglio di Marco Antonio Brancaccio — Sollevansi di nuova tatte le tere del Ringua non meno in sinto del popole che adamno del nobili, con manificata declinazione delle coso del Re-Rinorgono di nuovo con la caltata del taronaggio — La Città dell'Accerna o Cairano acdono in potere del Principe tra D. Ferrante Caracciolo—D. Vincenzo Tattavilla creade generale del Principe del baronagio oce in camappara essabito dal popolo sopra Marano, ne riporta la peggio—Famnosi in Aversa varii discorsi di muovere le arrai incaninani l'esercio regio verso Sefati, e lo soccorro con la rotta del popolo — Occupa il Tutavilla ta Torre dell'Amonnimiata, e del Greco—Econo i sollevati da Napoli, la ri-prendono, e restano nel riturari silatti dai regii dai s

A di 5 del mese di ottobre nell'ora appunto stabilità dai regii, avendo aranti la Clinesa di S. Giuseppe il due sopranominati erazileri cacciato mano alle spade, per cimentarsi al simulato duello, si mossero
gii spagnouli per le tre strade accennate con il medesimo ordine che
si diede nel giorno precoclente. Apportò la novità del caso lanto terrore negli animi degli assaliti, che non si trovò fra tanti, che apparvero poco dianzi invincibili, alcuno che ardisse di resisterii. Li riformati (la compagnia de 'quali era di 160 officiali d' esperimentato valore), che nell' socire dal cassetto furnono il primi all'assalto segoti
come accennossi da un grosso numero di nobili, s' inoltrarono non
meno con ardimento che con pronterza insino alla pizza delli Lanzieri, senza pure incontrare un minimo ostacolo dei nemici, rendendosi affatto padroni di tutto quet circuito, che si stende nella marina

del Molo piccolo infino all'accennata chiesa di S. Giuseppe (1). Qui poscia in conformità degli ordini ricevuti dal Duca arrestando il corso della principiata vittoria, si fortificarono nella Dogana, facendo deponere l'armi a tutti coloro, che abitavano nel quartiere acquistato.

Gli spagnuoli che ebbere cura d'attaccare la strada di mezzo, con non meno felicità di successo s'avranzarono insino alla piazza dei Banchi nuori , non astringendo ad allro coloro che trovavano nelle case conquate, che a deponere le armi coll'acclamazione del none reale. Potevano però con sicurezza inoltrarsi ad acquisti maggiori ; ma rice-vuti gli ordini di fernarsi, si acquartierarono uel Convento di S. Maria della Nova, e dentro alcune case della Rua Catalana, nelle quali in-cominciarono a fortificarsi con mirabil presetza (2).

Le altre soldatesche che sortirono per la strada del Gestà, non chleero fortuna meno favorerole, perchè, scorredo con il medesimo arlore usato dagli altri, si spinsero issino alta casa del Principe della Roccella, senza pure incontarea una piccola resistenza dei solterati. Quivi stimando di poco profitto alle cose del Re l'avanzarsi più oltre, si fortificarono nel campanile di S. Chiara, dentro la cut Chiesa servano già dall'antecedente notte incominciato a trincerarsi; lasciandosi uscir dalle manti una si bella vittoria, che potevasi più coll' opiniono che col valoro ottenere, perchè avendo li regiti nel medesimo punto dell'attucco incominciato a scariçare il cannone delle fortezze, e fatta investire con incessanti tiri d'artiglieria per varii fianchi dall'armata reale la muraglia del Mercato e della Conciaria, si era tanto terrore destato nel petto dei nemici, che buttando l'arme vilmente dei atterriti dal rimorso delle proprie colpe, meritevoli d'infiniti castighi, s'erano tuggendo nascosti sin dettro le cantine per ricovarsi (3). Ma o che così suggendo nascosti sin dettro le cantine per ricovarsi (3). Ma o che così

(1) Il conando di questa compagnia dei così detti. R'formati lu affialso al Capitano Marchese di Zaara, figliato del Viceria, ma poco di poi in sua veco ne fu creato capo Geronimo Caracciolo Marchese di Torrecus Grando di Spaza con cinquecento dacati di mese di stipendio, Ila questa prima fazione, di cui discorre il Piaccette, cre la compagnia condutta da un Biagio Pisuco Luogomenzo di Master di Casupo generale. « Vedi il Oppendare pia.

(2) Secando il Capeccharo non solamente agli Spagusoli fa ordinato di occuparo questa positione, una benanche ad una compognia di popolati partigiani delle armi regio comandata da un tale Giovan Battista Alfante, I soltevati cho in grosso sumeror facerant nesta nel palagio del Duce di Ceglio presso la Chiesa di S. Giusoppe, ore avendo a capo Pranceso Puez ai erano fortificati, rennero posti in rotta dal Maestro di Campo Gasparo di Sulta, D. Giusoppe de Sangro, Palo Venato de altri casallori.

(3) Il Castelnuovo, quello di S. Eramo, e l'altro dell'Ovo trassero in poco

fusse stabilito nel Ciclo dal Motor delle cose, o che lo soldatesche dei regii (ed è ragione probabile) non fussero bastevoli a mantenere gli acquisti che si facevano, o che stringendoli con assedio, sperasse il Duoda di traril alla devozione del Re per mancamento dei viveri, perse sì bella occasione, ed invoce d'illustrare con la sommessione del popolo la grandezza del suo nome, celebrò con l'Iuficicità del successo i funerati delle sue glorie.

Gli altri quartieri, che restavano dalla parte superiore della città, compresori insino al Borgo di Chiala, ma non più oltre della Chiesa, di S. Lonardo, si resero senza moto contrasto all'ubbidienza della Corona. Vi furono però alcuni nella strada dei Guantari che sosteunole le ragioni del popolo si difesero a viva forza di sassi da sopra le case, ma attaccatori il fuoco dagli assalitori, cessò la resistenza nel medesimo punto della difesa con profittoro de esmio degli altri.

Nel medesimo tempo dell'assalto, il Capitano Onofrio Amarena, che teneva ordine, per concerto fatto col Duca, di occupare le Fosse del grano, se ne rese immediatamente padrone. Ma comecchè non molto s'assicurava della fede dei suoi soldati, non ardì dichiararsi in nome di chi le tenesse. Andava egli in conformità delle occorrenze che nascevano mostrandosi ora al partito del popolo, ed ora a quello dei regii inclinato, e con la destrezza e con l'uso di tale artificio guadaguò l'animo di molti soldati, che per tema di non incorrere nell'avversione dei ribelli, non ardivano di scoprirsi per affezionati della Corona. Considerando ad ogni modo che tutto lo sforzo dei nemiel non poteva ad altre parti impiegarsi che all'acquisto del grano, in cui fondavasi non meno il vantaggio degli spagnuoli per viucere, che quello del popolo per difendersi; sollecitava con iterati messaggi il promesso soccorso del Duca. Ma quegli, che teneva impiegate le soldatesche nelle fortificazioni dei posti occupati dentro le mura, non curò di mandarlo con quella prestezza, che ricercava il bisogno, stimando forse che quella gente che teneva in presidio non era si poca, che in occasione d'assalto, o non potesse difendersl, o non esser soccorsa dalle armi spagnuole che stavano per poco tratto divise, e potevano sin dalle mura col calor del moschetto travagliare il nemico. Poteva però nella medesima notte, che si trovavano gli avversarii per la novità del caso atterriti, fare a forze di some o in altro modo trasportare una buona parte di quel grano nella città, avvalendosi di quelle milizie che lo tenevano in guardia per la difesa dei posti di maggiore emergenza; ma o che il Duca non vi appli-

d'ora quattromila colpi di cannone, siccome narra il Capecelatro, con molto danno degli edifiri e con ferimento o morto di nomini e di donno che trovavansi nel Mercato, nel Lavinaro, e nell'Ospedale dell'Annunziata. casse il pensiero, o che presumesse di poterlo difendere con l'aderenza del Borgo dei Vergini , della cui fede sommamente si prometteva ; volse più tosto attendere alle fortificazioni di dentro, che prevenire al bisogno delle cose di fuori, in che consisteva tutta la massima di quella guerra, mentre saperano i regii che il popolo non aveva altri grandi as ossentarsi:

Tal fine ebbero le tre mosse degli spagnuoli in quel giorno, non occupandosi in altro in tutta quella notte insino all'apparti ela seguente, che in fabbriera trincere e fortificarsi nelli acquisti già fatti. Però I vascelli dell'armata reale, Castelauoro, e quel di S. Eramo, adoperando inessantemento il canono e bersagliando con una continua graguoda di palle gli edilici della città, quanto più l'ombre della notte crescerano, tanto più formidabili parevano agli cochi del popolo, il quale quanto meno si persuase, che osassero li regli d'assalirlo, tanto più di terrore e di sparento ripieno, non sapeva in qual parte fuggendo per sicureza celarsi.

Nella medesima notte principiarono gli assalitori a tirare una linea dalle Fosse dell'olio, che stanno presso alla Porta dello Spirito Santo, per insino al Molo piecolo, includendori dalla parte superiore, la Dogana, la strada di Porto, il Pennino di S. Barbara, la Chiesa di S. Chiara, e quella del Gesù, ch'è confinante alle accennate Fosse dell'olio; quindi tirando verso la Porta dello Spirito Santo, e da quella a S. Lucia del Monte, presidiarono tutto quel tratto di muraglia insino al quaritere di Piszofalcone, il quale conforme si disse di sopra, stava alla cura del Visconte Mastro di Campo degli Alemanai, con pensiere o di mantenersi su la difesa insino all'arriro del baronaggio, o di angustiare con la penuria del viveri il memio, che fuori della linea restava nella parte inferiore della città.

La mattina delli d'scoperta dal popolo la debolezza delle forze spaquuole dal non aver proseguio il ecros della rittoria, fatto nuovo coraggio, sollevato ad alte speranze, e ripreso l'ardire che avera per tema delle armi regle deposto, formò avai i quadroni delle us genti, el incaminossi con mirabile intrepideza all'acquisto dei posti perdut. Il maggiore sforzo però che fac-sse in quel giorno fu nell'assalto che diced alle Posse del grano, nell'acquisto dello quali consistendo il maggior vantaggio che aver potera in quella guerra chi sen chiustica impadronito, non è credibile con quanto ardore fussero inrestite dal popolari, e con quanto valore difese dai regii. Questi per l'opportunità del sito, che li tenova coperti dalle offese nemiche, fecero grau unctalità di ribelli, i quali attidati nel numero, ch'erano non meno di G000 assaliori, e trascurando e leggi e l'osservanza della milizia, che sotto espertissimi capi o per lunga esperienza s'apprendono, s'inoltrarono così presso alla murgali del posto che no poterono schermirsi

dalle offese degli assaliti. Ma avvedutisl finalmente eon la prova del danno, ehe gliene avvenne, ehe l'acquisto di quel posto non era così facile ad ottenersi , conforme nel principio dell' attacco s' aveyano figurato tra loro, incominciarono verso il fine del giorno a regolarsi con migliore ordine, insegnati dalle istruzioni di alcuni Capi, che vi furono dal Toraldo inviati. Giace presso al monastero delle Monaclie di S. Potito una rupe tanto eminente, che per l'altezza del sito predomina tutto il recinto delle Fosse del grano, dalle quali non è più lontana ehe lo spazio d'una picciola strada ehe si frappone nel mezzo. Considerato dunque dal popolo il vantaggio ehe poteva ricevere dall'eminenza di quella, si persuase che occupando la veniva non meno ad infestare col moschetto, che a togliere i regii dalle difese. Fattosene dunque padrone, ed occupate molte abitazioni che v'erano fabbricate di sopra, incominciò con tale ardore a travagliar li spagnuoli, che restavano da quella parte scoperti all'offese, ehe eon la morte di molti di loro si fece con doppia usura pagare i danni patiti dai suoi.

Con ostinazione non meno risoluta di quella elle usavasi nell'assalto del grano, combattevano li popolari per impadronirsi del posto di S. Chiara , ma con esito più disuguale e con fortuna meno favorevole, pereliè avendo avuto il spagnuoli più tempo di trineerarsi, non furono mai assaliti dal nemico, ehe non restasse da loro, con pochissimo sangue di difensori, o rigettato o seonfitto.

Nel medesimo tempo sosteneva con mirabil valore l'invasione dei nemiei la compaguia dei riformati , la quale fortificatasi nel quartiere della Dogana, ed alzati molti ripari contro degli aggressori, per tenerli quanto più si poteva lontani dal posto, rese per quel giorno infruttuosi tutti gli sforzi del popolo , restandovi non meno feriti, che morti molti di quei lazzarl, che più tosto dalla temerità che dall'ardimento sospinti , s' erano troppo esposti alle offese.

L' assalto ehe nel medesimo giorno sostennero li spagnuoli nel Pennino di S. Barbara, e dalla parte dei Banchi nuovi, sorti diverso fine degli altri, pereliè rotto i popolari un debil riparo fabbricato dai regii per impedirgli l'accesso, s'ayvanzarono con tanto valore all'aequisto di quel posto, ehe scacciandone i regii eon la viva forza dell' arme, ed uccisi aleuni di coloro che per uon perdere fuggendo l'onore, vi lasciarono morendo la vita, si resero affatto padroni della Rua Catalana e del monastero di S. Maria della Nova, dalle finestre del quale infestando col moschetto tutto quel tratto di strada, che si comprende nel Torrione del Castelnuovo insino alla Chiesa di S. Giuseppe, tenevano la grau travaglio le genti del Re, elle per la comunicanza che aveva la medesima strada con li posti guardati da loro , non era facile nelle occorrenze che nascevano il poterli soccorrere senza pericolo, se non per cammino assal lungo e più faticeso. Li spagnuoli però considerato molto bene il pregiudizio che apportava alle cose del Re la perdita di quel monastero, e desiderosa di togliere quel vantaggio al nemico, dal medesimo Torrione del Castello, che gli stava all'incentro, incominciarono ad infestarlo col cannone, con la forza del quale arrebbe in quel giorno medesimo per la vicinanza del luoghi tolli i ribelli dalle difesse ma incominciana da appressara la notte, cessarono con la declinazione del sole le ostilità d'ambe le parti, eccutuando quelle dei vascelli e delle accennate fortezze, che hombardando con le solite artiglicrie, tanto di giorno, quanto di notte, tempestavano il quartieri del popolo.

La mattina seguente prevenendo le soldatesehe del popolo l'uscita del nuovo sole, assalirono con tanto ardore li posti custoditi dalli spagnuoli , che se avessero avuta esperienza di guerra uguale all'ardire che mostrarono, o le trincere sarebbero state abbandonate da difensori , o superate dai popolari ; perchè sopposta la moltitudine degli assalitori , accresciuti di numero per l'ardimento somministratoli dalla tema dei regii , mostrata da questi nel non avanzarsi all'acquisto dei quartieri ribelli , e la debolezza dei ripari non ben fortificati per la brevità del tempo che non lo permise, era stimato probabile, che con la perdita di poche genti se ne sarebbero impadroniti. Ma avvezzi coloro al maneggio delle armi, per la frequenza di averle gran tempo trattate, e questi non agguerriti, per essere di natura applicati al riposo, non fu maraviglia che succedesse infelice l'esito dell'impresa. Instrutti però li popolari dall' esperienza del danno che avevano nella precedente giornata patito, incominciarono a conoscere quanto fusse più vantaggioso lo star su le difese che su gli assalti. Risolutisi dunque di non avanzarsi più oltre del monastero di S. Maria della Nova. ch' era posto di gran conseguenza per gl' interessi del popolo, attesero con mirabil vigilanza a fortificarsi non meno di dentro, che di fuori, serrando con ripari di diverse materie gli aditi delle strade. Ma prevenendo li spagnuoli con considerazione non meno prudente, di quanto detrimento era alle cose del Re la perdita di quel luogo, si risolsero di volerlo a viva forza in ogni modo occupare prima che fosse dai nemici maggiormente fortificato. Usciti dunque per tale effetto da quaranta soldati spagnuoli dal recinto del eastello, si spinsero con tanto ardimento verso la piazza della Rua Catalana, dove con assidua occupazione si trincerava il nemico, che benche vi lasciassero alcuni poehi la vita, atterriti i difensori dall'inopinanza del caso, ed abbattuti nell'animo dal terrore che generava in essi l'esperimentato valore dei regii , abbandonarono la difesa del posto , e si lasciarono più tosto fugare dalle minacce, che dall' assalto. Continuando nel medesimo tempo il Torrione del castello a battere col cannone l'edificio del monastero, aveva talmente infestati coloro che lo guardavano, che spaventati anche dal fuoco che in molte parti si vide attaccato dai regii, e disperati di poterlo difendere , furono necessitati di lasciarlo fuggendo alla diserczione del vincitore. Acquistato poi dagli spagnuoli, lo fortificarono in maniera, che in tutti gli assalti che tentarono li nemici per occuparlo di nuovo, restarono sempre delusi; avendo prima saccheggiate tutte le case di coloro, elle con la speranza di viver sicuri sotto la protezione dei regii, non avevano trasportato in altri quartieri più remoti dall' arme quei pochi benl che possedevano , salvati con tanta fatica dalla rapacità dei ribelli : se pure non restarono ingannati costoro dalla piacevolezza che usarono li spagnuoli nel primo assalto, nel quale non ad altro furono i vinti costretti, che alla deposizione delle armi.

Questa perdita però fu compensata da successo più vantagioso con l'acquisto che fece il popolo delle Fosse del grano, più dal valore dei forastieri, che dalle proprie forze occupate. Erano da Melito e da Marano, luoghi non più che quattro miglia discosti da Napoli, calate per difendere la causa comune molte genti in soccorso del popolo, le quali tenute in concetto di bellieose per avere in varie occasioni esercitate l'arme in campagna, furono immediatamente dal Toraldo impiegate alla conquista del grano, con disegno che l'ardimento che dovevano mostrar eostoro in assalirlo, supposta l'ostinata difesa dei regil ehe lo guardavano, dovesse piuttosto giovarli per istromento di pricipizio, che per mezzo di guadagnarlo. Ma come che il consiglio viene il più delle volte abbandonato per impensati accidenti dall'esito dell'impresa, restò non meno nell'oninione ingannato, che deluso nelle speranze : perchè ritrovandosi li spagnuoli impiegati nella fortificazione della linea accennata di sopra, trascurarono l'opportunità d' introdurvi il soccorso necessario per sostener la difesa d'un recinto così spazioso. Rimasti dunque in picciolissimo numero quei soldati, che lo guardavano non fu maraviglia, se alla piena di tanti nemici (erano mille contro uno) che per varie parti cinsero la muraglia delle Fosse, restassero soccombenti. Considerando ad ogni modo, che dalla barbarie del popolo non poteva ne quartiere, ne termine di buona guerra sperarsi, stimarono minor male il perdere combattendo la vita, che rimettersi all'arbitrio dei vincitori. Con la speranza del soccorso, che di momento attendevano, si difesero per lo spazio di quattro ore continue, ma cinti finalmente da tutte le parti, nè essendovi riparo da ricoverarsi, dove non fussero dal nemico scoperti, che a forza di sciamarri e di scale si era in più luoghi impadronito del muro, incominciarono a disperar la salute. Il Duca ecrtificato per replicati messaggi dell'imminente pericolo che soprastava alle Fosse, ordinò alla compagnia dei riformati che con altri 200 spagnuoli andasse a soccorrerle, facendo in suo luogo subentrare altro presidio nel posto della Dogana, ma tanto debole, che assalito in quel mcdesimo glorno, malamente sostenne l'invasione del popolo. Avanzatisi dunque costoro contro al nemico con ardimento e valore non indegno del concetto che se ne aveva, e calorati dal moschetto, che dalla muraglia dello Spirito Santo travagliava i ribelli, si fecero a viva forza apertura insino alla porta delle Fosse, dove datasi mano colla gente che v'era in difesa, dopo un lungo ed ostinato combattlmento con uguale mortalità d'ambe le parti, restarono con la fuga dei popolari assoluti padroni di tutto quel tratto che si comprende tra le mura delle Fosse c l'accennata porta dello Spirito Santo. Ma rimasti senza riparo, e scoperti all'offese dei nemici, che si erano con mirabil vantaggio fortificati per tutti quei posti superlori che avevano dal primo giorno occupati, restarono delle archibugiate, che grandinavano dal fianco di porta Alba, e di quelle che venivano per fronte dalla rupe di S. Potito, miserabil bersaglio, Ritiratisi dunque dentro al ricinto, per potere col vantaggio del muro resistere con minor danno all'assalto degli aggressori, si persuasero, che alzando nuovi ripari con prestezza proporzionata al bisogno che se ne aveva, di proibirli l'entrata; ma prevenuti dalla sollecitudine del nemico, che aveva rotte e scalate in diverse parti le mura, e si era fortificato in luogo da poterli danneggiare senza ricevero offesa, si trovarono non meno angustiati di dentro ehe di fuori. Avvedutasi dunque la gente del Re dell' imminenza di siffatto pericolo, conosciuta la perdita di molti fanti ch'erano in quell'assalto rimasti, e considerando, che l' cycnto di quella impresa non poteva riuscire felice, abbandonarono la difesa del posto, lasciandovi morti, oltre il capo, c coloro che dal principio occuparono le Fosse, non meno di cinquanta soldati, ed altritanti feritl (1).

(1) In questa facione combatuta presso alte Fosse del grano, si segnatò grandemente il Maserto di Campo Emmanuelo Carda, il quale trovandosi alla difena di un terrinone a Porta Alba, da lui occupato con cento soldati ed alcuni fasti Valloni, e vedendo che i sosi vestilavano nel resistere agli assali ripettil dei popolani, i quali al nuasero di ben 4000 crano ivi rimuiti, egli tolo, pressa in mano una pieca si pose arditamente alla difena dalla trinciora respingendo quelli che v'eran saliti, o si mantenne saldo in quel posto finche per l'escapi del suo valere, per l'improveri fatti si timidi e da i finggenti dal Timento di Masstro di Campo Geronino Amodeo, ritornarono lo suo genti più animose alla d'Eras, che fic energicamente resirenta si ma difarrio delli criniti del Circ.

Con l'esito infausto di questa battaglia, che non successe conforme al disegno che se n'era fatto dai regii , fu conosciuto il secondo disordine che, per imprudenza non minore di quella che si usò nel romper la guerra col popolo, fu commesso da loro; perchè mentre li spagnuoli non avevano gente bastevole a terminar l'impresa proposta, o dovevano attendere che calasse quella del baronaggio, o non principiarla. Ma forse per attribuire il Duca a se solo (come alcuni vogliono) quella gloria che doveva in simile occasione participarsi coll'arme dei nobili, ruppe intempestivamente la guerra, e pose con tanto pregiudizio del Re in manifesta contingenza il dominio del regno. Se pure a siffatta deliberazione non si movesse per il sospetto concepito dal popolo, il quale avendo conosciuta la durezza del Duca in ratificargli le grazie pretese, si era già risoluto di prevenirlo nell'occupazione dei posti. Accortosi finalmente del male, che non era per altra cagione, che per l'accennata, avvennto, e conoscendo, che la fanteria dell'armata reale, unita con lo reliquie della soldatesca di leva, che aveva per altri fiui ed urgenze della Corona prima della sollevazione assoldata, non era bastevole a domare la resistenza dei popolari, che soccorsi dalla gente del vicini villaggi di giorno in giorno crescevano, sollecitò con espressi ed lterati corrieri la calata del baronaggio.

Le sciagure però delli spagnuoli non si terminarono colla sola perdita delle Fosse, perchè il popolo avvisato la quel medesimo giorno, che il posto della Dogana era da presidio molto debole custodito, e considerato il danno che di là ricevevano li barcaroli del Molo piccolo, fatta una massa considerabile della più scelta soldatesca che avesse, l'investi con tanto valore, che dopo un lango ed ostinato combattimento, che durò per lo spazio di tre ore continue, con reciproco spargimento di sangue, e con mortalità se non uguale almeno poco maggiore dalla parte degli assalitori, resto finalmente in maniera abbandonato dai regii e fortificato dai popolari, che per infinite sortite. che dopo facessero li spagnuoli per acquistarlo, non esperimentarono se non sempre la fortuna contraria, e partorirono i di loro assalti successi così poco favorevoli , che stanchi dalla perdita di molti soldati che vi perirono, ed instrutti dalla sciagura di Fra Paolo Venato, e di D. Giovanni Casanate, che vi restarono malamente feriti, persero finalmente con gli amici sepolti anco la speranza di conquistarlo. Volsero però I vincitori incalzar gli avversarii sin dentro al posto della Dogana piccola, in cui s'erano ritirati; ma il Toraldo per dar tempo alli spa-

nerale Barone di Battevillo intorno all'abbandono di quelle posizioni. -- Vedi il Canccelatro,

gnuoli di ripararsi, diede ordine ehe per quel giorno non s'impegnassero ad altro cimento.

Impadronitosi il popolo delle Posse del grano, e lieto d'avere ottenuta vittoria di tal conseguezza, per non esporsa a nuova zuffa con
gli spagnuoli, che già non ignorava che procurassero di nuovo assalirle, fece immediatamente di la trasportare quanto frumento v'era
riposto nel Palazzo della Vicaria, luogo situato nell'estrema parte della
città, e lontanissimo dalle trincere del regil. Indi avendo dal consiglio del Toraldo, e dalla esperiezza delle perdite fatte nelle invasioni
infelicemente tentate, conoscitto quanto fussero dannosi gli assalti a
chi il movera, lacominiciò anch' esso a trincerani contro degli apaguuoti alzando, all'opposto delle fortificazioni neniche, ripari se non affatto inespugnabili, almeno bastevoli ad impedire le sortite degli avversarii.

Il danno però che dalle fortezze, e dall'armata reale ricevevauo i popolari, era per non trovarvi alcuna difesa divenuto irreparabile; perché quelle con cannoni di batteria e questa avvicinatasi a tiro di moselietto alle mura, diroccavano gli edificii della città con tanto terrore degli abitanti, che non era luogo per lontano che fusse dall'offese, in cui potessero ricovrarsi per sicurezza della salute. Ma per mettere in maggior confusione le cose dei regii, trovossi nondimeno fra tanti mali, chi non solo seppe evitare le rovine che riceveva il popolo dalle artiglierie dei vascelli, ma travagliandoli con danno maggiore, necessitarli a fuggire. Piantati dunque dal popolo cinque pezzi di cannoni sopra il torriore del Carmine, luogo che domina tutto quel tratto di mare, che si stende dal porto al Borgo della Madouna del Reto, e altri due presso la Pietra del pesce, incominciò ad infestare talmente l'armata, che avvedutasi della vanità dell'impresa e dell'evidenza della perdita, deliberò, per non restare inevitabile scopo di tante percosse, di ritirarsi alla larga.

Intanto le terre e le città del regno (ecectiunadone alcune poes fedell') che segnita la morte di Masaniello, e dopo l'elezione del Principe di Miassa al governo dell'arme, pareva che avessero doposto il desiderio delle novità, e tornate all'ubbidienza di prima, non esol tosto videro rotta la guerra turi regile oppolari, che ad esempio della Metropoli si sollovarono di nuovo. Ma perchè la maggior parte delle fazioni seguite avvennero intorno, o poco distante dalla città di Xapoli, nello viscere della quale originossi la guerra, io per non partirmi dal centro delle armi, o farò poca menzione, o breve recento delle Provincie lontane, i cui successi portannosi dal saggio lettore argomentare dall'esempio delle vicine. Nelli luncili regii non unestrarono di tendere al altro fise i uessieri del popolo, che di seemare per via di violenza, colorita col pretesto di castigraci ribelli, le richezze dei facoloria, et di Abbassare il dominio di coloro che l'averano insino a quel tempo esercitato. Nelli baronali, dove il nobili, non averano prevaluto per l'autorità dei padroni, che la tenevano assoluta, altro nonera il fine dei tumultuanti, che di perseguitare i Baroni e loro aderenti, insino a privarili di vita, ed togliere gli abusti da loro per soverchia varzitai tunanciamente introdotti, ripetedo la facoltà che s'avevano dai proprii sadditi, sotto diversi pretesti, logiustamente surpata. È ben vero che in molte parti, dove la bontà del Baroni teneva il vassallaggio obbligato, successero i tumulti meno perniciosi, onestandoli col desiderio che avevano i popoli di volevsi esimere con la forza della armi dalle molte gravezze, che non per servizio del Re, ma per saziare l'avidità del Ministri erano state inventate dai regit.

Queste more sollevazioni del regno essendo state prevedute dal Duca, insegnato dall'esperienza delle pasate, introdusse prima che fusse presentito dai ribelli nelle plazze di Castellammare e di Pozzuoli un sulficiente presidio, luoghi molto importanti per li seocorsi del viver che venira a ricevere con la comodità del mare la città di Napoli, in caso che durasse la guerra. Con gli altri luoghi e castelli del regno, che non erano di fauta considerazione, non volse altra sorte d'armi adoprare, che quella dell'esorazioni condite con la speranza di future promese. Ma siccome a quel mali che sono di natura incurabili, i rimedii lenitivi non apportano giovamento, così le piacevolezzo usate dal Duca, non fecero apertura negli almit di chi stava ostinato nella resistenza.

Il primo Barone, che intorno alla città di Napoli facesse con espresse dimostranze palesc lo zelo che aveva del servizio del Re, fn D. Alfonso Piccolomini, figlio del Conte di Celano, e Principe di Valle, il quale radunate a costo del proprio danaro alcune poche genti in riguardo di tanti nemici, esortava il popolo della Torre dell'Annunciata , luogo non più che tre ore discosto, dalla parte d'oriente, da Napoli , a dichiararsi a devozione della Corona; ma invece di tirarlo a sostenere le ragioni del suo partito, concitarono le sue persuasioni tan-1' odio nel petto di quelli abitanti, che unitisi con il popolo di Scafati e di Bosco , se gli mossero contro per ammazzarlo. Accortosi D. Alfonso della determinazione di costoro, che di momento in momento si facevano più numerosi, e conoscendo ch'era troppo pericoloso il voler convincere con termini piacevoli, chi non ha altro che la volontà per ragione, ritirossi colle sue genti nel castello della medesima Torre, il quale essendo situato nella riva di mare, non poteva in occasione d'assedio aver sicurezza migliore mentre si fosse avvaluto del beneficio del mare, oltre quella che prometteva la fortezza del luogo, che non era molto facilo ad occuparsi. Il nemico, che anco nelle cogitazioni popolari riteneva qualche lume di ragione acquistato per lungo esercizio nell'uso di pratticare esperienze, per togliere al Principe il beneficio del tempo, che nel fortificarsi poteva qualche giovamento arrecarli . lo strinse di siffatta maniera intorno al castello . che quando avesse risoluto d'abbandonarlo, non era dalla parte di terra senza pericolo la fuga. Deliberato dunque di volersi intrepidamento difendere, e di non accrescer fuggendo la riputazione delle armi nemiche che per ogni loco s'andavano con maraviglioso incremento ammassando, incominciò dalle saettiere del castello a prevenir l'assalto degli aggressori, rendendoli con le scariche del moschetto assai più ritennti nell' inoltrarsi, che non si erano persuasi. Durò nondimeno il combattimento degli unl e degli altri per lo spazio di quattro ore continue con qualche danno dei popolari, i quali per essere esposti alle offese, o non osavano d'avvanzarsi, o conveniva, per ogni picciolo acquisto che avessero tentato, di clmentare con poca speranza la vita,

Era frattanto, per messaggiere spedito dal medesimo Principe, penetrato l'avviso di questo assedio alle orecchie di D. Carlo Capecelatro Duca di Selano, Il quale ritiratosi nel villaggio di S. Anastasia, luogo sei miglia lontano da Napoli, o dieci dall' accennata Torre dell'Annunnunciata, andava ammassando genti per il medesimo fine di servire Sua Maestà. Questi udito il pericolo dell'amico, e desideroso di non esser precorso dagli altri Baroni nel mostrare la finezza di quella fede che doveva al suo Principe naturale, sollecitò con tanta prestezza alcuni cavalieri, che per il medesimo effetto si erano con varie invenzioni partiti da Napoli, e risiedevano in quel contorno, che la mattina seguente montato a cavallo incaminossi al soccorso. Quei nobili che di nome plù ceiebre partirono col Duca, e degni d'eterna memoria, per aver prima d'ogni altro, e in tempo che stava ancora languendo la fortuna dei regii, esposto le proprie vite, e gli averi per sollevarla, furono D. Lulse Minutolo , Colamaria , e Geronimo Pescicello, D. Luiso d'Ajala zio del Sejano , Rinaldo Miroballo, D. Gennaro d'Alessandro, e Giovanni Agostino Zattara, Arrivati costoro nel monastero di S. Gennaro che sta nel piano di Palma, si unirono con Ottaviano Medici Principo d' Ottaiano, con fra Giovanbattista Caracciolo Priore di Bari, e Massimino Passaro Barone di Palme. Quivi il Seiano cavata fuori la lettera del Piccolomini ( cosa che insino a quel punto non aveva palesata ) pubblicò, con ardore corrispondente al desiderio che teneva di eseguirlo, il fine di quella mossa. Fu da quel cavalieri generalmente lodata la generosa risoluzione del Duca, ma considerato il pericolo e le difficoltà, che portava seco l'impresa, essendo non più che 120 uomini, e il nemico con notabil vantaggio superiore di numero, e trincerato in parte in cui non potevano i cavalli facilmente giocare, tentarono di farlo eon vive ragioni avvedere, che quel soccorso non era, per riuseire se non infruttuoso e temerario : ma ostinatosi il Duca in secondare il suo genio, che non permetteva che lasciasse fuggirsi di mano occasione così gloriosa, ancorche fusse dal parere di tanti altri convinto, sogglunse, ch' egli era talmente risoluto, o di morire o di soccorrere l'amico, che per qualunque difficoltà che vi fusse tra mezzo, non era per distrarsi dal suo pensiere. Udita risoluzione così deliberata da quei signori , che per effetto di elreospezione e non per cagion di viltà dissentivano, si risolsero di seguirlo e correr seco una stessa fortuna qualunque si fusse. Ma pervenuti poco men ehe due miglia lontani dall' assediato castello , s'abbatterono col medesimo Piccolomini, il quale avendo dopo un lungo combattimento fatto ritirare il nemico, e presago del soceorso, che infallibilmente attendeva dal Seiano, s'era mosso per incontrarlo. Quindi partirono insieme ed arrivati appena presso alla Torre, approdarono a quella riva due galere mandateli dal Vicerè, con ordine, ehe imbarcandosi in quelle si conferissero in Napoli ; ma come che non avevano più di 150 soldati, compresivi quelli del medesimo Piccolomini, e si crano esibiti col Duca di condurne 600, deliberarono differire l'esecuzione di quel precetto, ed aspettare la venuta del Duca di Maddaloni, che n'aveva promesso 300. Ma o che s' ingelosisse il popolo dal veder radunati tanti cavalieri in quel castello, ch' era eosì necessario alla città di Napoli per la macina dei frumenti, o che avesse presentita la venuta di Maddaloni (1)

(1) I sospetti dei popolani non erano senza fondamento, imperciocción non solo il Duca di Maddaleni con le sue genti stara per muorere rereso Napoli, ma heanache altri molti haroni del Regno, convenuti in Montefusco del Principalo Ultra per le praticho del Conzigliero Antonio Miroballo, avenano, alla presenza del Duca di Satsa Giovannicenzo Sirambone Presido di quella Provincia, fernato accordo con ispeciale scrittura di assoldare caralli e fanti in servizio della regia causa. Essendosi ció conocieto dai popolani pubblicarono in Napoli um manifesto sotto la data del 16 ottobre, nel quale al primo capo si legge quanto segue.

Comiene per servizio di Sua Maesid Cattolica e per buon governo di dello feddiziono popolo, che neumo di metto di questo litego, in qualsi-veglia altra persona di gualtivogolia grado, stato e condizione si sia, debita leave, n informativa di persona transia oppresso di esaso, a piede o a cavallo, e neumo persona di qualnivogolia stato, grado e condizione si sia ardisea di occusive in tale comitiva, në pipilar l'armi contra il detto fedelistano popolo di esas Utili è Regno. E per provocelere unco ad ultre coese per

per mezzo d'alcuni, che professando in apparenza affetto spagnuolo, s'insinuavano tral regii per osservare gli andamenti del partito contrario, incominciò dalla medesima sera a macchinar trattati per assallrli. Tirati dunquo (come essi dicevano) alla difesa della causa comune il popolo di Scafati e di Bosco, fece a quattro ore di notte per tutti quei luoghi sonar campane all' arme, (che queste erano per allora i tamburi dei sollevati ) col disegno di condurre quel corpo di genti, che a tal suono si radunava, ad investirli nella mattina seguente. Udito da quel signori un movimento così grande del popolo, che da tante parti movevasi contro di loro, e certificati con qualche avviso che n'ebbero, che il Maddaloni non sarebbe comparso nel tempo che richiedeva il bisogno; si risolsero di non volere rinchinsi tra quelle mura aspettare il nemico, il quale col calore che poteva somministrarli la vicinanza di Napoli e di molti altri villaggi del contorno, il avrebbe facilmente sconfitti. La difficoltà però, che ritardava la esecuzione di questo disegno, era il ritirarsi in qualche Piazza, nella quale, o per fortezza di sito o per gagliardo recinto di mura, potessero sintanto mantenersi su la difesa, che con nuovo nerbo di genti, che da ora in ora aspettavasi, gli fusse permesso di campeggiare. Tra le molte che ve n'erano d'intorno, fu dopo lungo discorso e varii pareri eletta la città di Nola per la migliore e più comoda di tutte, la nobiltà della quale essendo molto numerosa e di autorità non mediocre appresso quel popolo, era probabilmente da loro stimato, che non gli sarebbe proibito l'in-

indenzità e beneficio di esso fedelissimo popolo , ci è parso ordinare con voto e parere, et de communi consensu di quello, conforme per il presente dicemo , ordinamo e comandamo a tutti Baroni , Titolati , ed a qualsivoglia altra persona di qualsivoglia stato, grado e condizione si sia, che non possa tenere ne far comitiva, ne a piedi ne a cavallo, e niuno anco di qualzivoglia stato, grado e condizione si sia ardisca accudire in tal comitiva , ne pigliar le armi contro detto fedelissimo popolo, altrimenti li contracenienti si possano impune occidere, e l'uccisore debbia godere l'indulto di qualsivoglia delitto insieme con sua comitiva , e pigliare le loro robbe , delle quali la quarta parte si applichi all'uccisore e l'altre tre parti ad esso fedelissimo popolo. Ed occidendosi il Duca di Maddaloni , oltre alla sopraddetta quarta parte di tutti i auoi beni, se li daranno dippiù ducati diecimila da ceso fedelizzimo popolo e l'indulto dell' uccisore, compagni e comitiva e di venti altri nominandi dal dello uccisore per qualsivoglia delitto che avessero commesso: c di più ammazzandosi D. Giuseppe Mustrillo , all' uccisore se li daranno ducati mille, ed anco ammazzandosi Luccio Sanfelice, il Duca di Seiano e li figli di Francesco Antonio Muscettola, per ognuno di loro se li daranno docati mille, conforme ecc .- Vedi il Capecelatro.

gresso; oltre l'esibizione di D. Giuseppe Mastrillo, e di Luca Cesarini, che s'offersero di volerli accudire con 150 persone. Montati dunque nella medesima notte a cavallo, e indrizzatisi a quella volta non con altra risoluzione, che con quella ch'avevano stabilita, arrivarono sull'ora del mezzo giorno nella soprannarrata Chiesa di S. Gennaro, luogo non più di un'ora di cammino dalla Piazza distante. Ma abattutisi con alcuni preti, che di là si crano poco prima partiti, intescro che sollevatosi il popolo di quella città contro dei nobili e delle persone civili per assicurarsi delle macchine che ordivano a favore dei regii, ne aveva la maggior parto messa in prigione. Questo inopinato accidente riempì di tanto spavento gli animi di quei signori, che confusi tra se medesimi e irresoluti nel prender consiglio, non sapevano in qual luogo portarsi senza evidente pericolo della vita, essendosi con quel soccorso manifestamente scoperti per nemici del popolo, il dominio del quale prevaleva per ogni parte, ed intanto dissimulava il castigo dei nobili, in quanto questi con artificiosa prudenza si fingevano popolari. Deliberarono più volte di ritirarsi nella città di Castellammare, ma le difficoltà che insorgevano nel superare i passi del fiume di Sarno, ch' erano con gran vigilanza dal nemico guardati, l'astrinsero con molta ragione a ritrattarsi. Disperati finalmente da ogni umano soccorso, e confidati in quello del Cielo, la provvidenza del quale si esperimenta dai mortali quando meno si spera, si divisero fra di loro incaminandosi per varie strade ad arbitrio della fortuna. Il Sciano col Piccolomini guardando il fiume presso la riva del mare ebbero sorte di passar sieuri nella Piazza di Castellamare (1): D. Luise Minutolo dopo varii accidenti capitò nelle sue terre nella provincia di Basilicata: D. Gennaro d'Alessandro, Rinaldo Miroballo, e Giovanni Agostino Zattaro si ritirarono nella terra di Somma, dal popolo della quale impetrarono la vita con l'esborso di 400 ducati; il principe d'Ottaiano e il Priore Caracciolo passarono, non senza qualche travaglio sofferto per causa dei popolari che obbero in molte parti alla coda, nella provincia di Abruzzo.

Questa piceiola mossa dei nobili in poco tempo radunata e disfatta,

<sup>(1)</sup> Seguirono il Piccolomini ed il Seiano, secondo narra il Capecelatro, anche D. Giorambattista Capece Piecietti, i fratelli Alessandro ed Almerico Caracciolo, Giorambattista e Tomanso di Alois, e D. Camillo de Dura con altri toro vassalli e seguaci. Giunti in Castellammare trovarono che erani cola rifugiati, ando critare gli eccessi del popolo, il Dues della Regian Camillo Gapeco Galetta, Giovanhattista Caracciolo, Geronimo Capece, Francesco de Liguori e Benedelto Spinola.

siccome apportò grandissima riputazione alle cose dei ribelli, così crollò dall' altezza del concetto in che stavano le armi della Corona. Alcune terre e città delle Provincie vicine, ed in particolare le meno lontane da Napoli, che erano finora state in dubbia bilancia sospese in attendere l'esito della metropoli, conosciuta appena dalla fuga di quei cavalieri la debolezza delle forze dei nobili, senza verun ritegno d'onore, si scopersero apertamente fautrici e seguaci del partito dei sollevati. Ma chi più d'ogni altra mostrasse in quell'occasione effetti di maggiore ardimento, furono quelle della Cava, di Nocera, di Sanseverino, di Lauro, e di Nola, i di cui popoli non solo si assicurarono del sospetto dei nobili con levarli l' arme di mano, ma radunato un grosso corpo di genti , le mandarono sotto diversi capi a militare nella città di Napoli in soccorso dei sollevati. Il Marchese di Lauro però, che osservava con molt' avvertenza gli andamenti dei suoi vassalli, e si era da più segni avveduto, che procuravano segretamente (eccettuandone i nobili, e le persone civili ) d'impatronirsi di quel castello con disegno di fortificarvisi dentro, per avere in occorrenza di qualche sinistro, un luogo di ritirata : con l'occasione che se n'era la maggior parte, e forse la più sediziosa, passata nella città di Napoli in aiuto del popolo, mi commise per lettera mandatami insino a Somma per persona sua confidente, che io ritrovando trenta nomini, procurassi d'introdurli in quel castello prima che fusse occupato da loro. Io in esecuzione dell' ordine ricevuto, m' accinsi immediatamente all' impresa : ma scoperto il disegno per opera di un prete, il cui nome taccio per degni rispetti, ed intercette nel medesimo tempo alcune lettere del Duca di Maddaloni, con le quali dimandava genti a Mario di Narni per servizio del Re; restò questi nell'istessa sera ammazzato dal popolo, e ristretto il Marchese in un picciolo appartamento di quel castello, se -ne rese padrone carcerando jusieme con esso la Principessa di Torrenova sorella del Principe di Ottaiano, la quale si era ritirata colà per fuggirli, e più s' inviluppò nei tumulti.

Fabbricavasi fratanto per ordine del Toraldo dal popolo di Napoli una maravigliosa macchina di guerra, la quale dovendo tutta lastricarsi di ferro, ed appoggiarsi sopra due ruote proporzionate a tal peso, poteva perfezionata che fusse, avvicinarsi alle trincere dei regii, e senza esporre ad offesa veruna coloro ai quali conveniva d'entrarvi per assalirle. Ma come che i fini del Toraldo erano assai diversi da quelli del popolo, ne disegnava altro con la fabbrica di quella macchina, che di dar tempo di fortificarsi alli spagnuoli, andava sotto varii colori prolungando più che non doveva la perfezione di quello artificio, sperando in oltre fratanto, che i popolari consumando quel poco grano che ave-

vano, fussero finalmente e dal disagio che dovevano per la penuria del vivere patire, e dall'angustia dell'assedio, che fra poco porvi doveva auche dalla parte di terra l'esercito del baronaggio, necessitati di rendersi con vantaggio delli spagnuoli. Per mostrar nondimeno nelle apparenze esteriori, ch' egli non era d'affetto spaguuolo, e che non operava se non cose che ridondavano a beneficio del popolo , ordinò ( e fu pure servizio del Re ) alle genti venute da Lauro e da Nola, con pretesto di volcrie con tale occasione onorare, che audassero ad assalire Il posto della Dogana piccola, supponendo, che rintuzzate dal valor di coloro che ne avevano la difesa, dovessero inevitabilmente pagar la pena della loro fellonia, ed instrutti dal danno, non ardissero più di cimentar la vita a simili imprese. Anzi per cattivarsi maggiormente l'affetto del popolo, con chi pareva che incominciasse a discreditarsi, ed era forse caduto in qualche sospetto, gli dava con artificiose ragioni ad intendere ch'egli non per altro commetteva gli assalti pericolosi alle genti straniere, che per risparmiare il sangue dei patrioti. Alle genti della Cava, Nocera, e Sanseverino commise, che sostenessero la difesa dei posti che nel quartiere del Sangue di Cristo, luogo presso Porta Medina, erano stati eretti dai popolari, per reprimere l'impeto dei regii cd impedire le sortite che potessero da quella parte tentare.

Con queste, e con altre affettate dimostrazioni, benche tal sembianza non avessero in apparenza, si studiava il Toraldo di mantenersi in ottima opinione appresso dei sollevati e di rimovere dagli animi loro il sospetto contro lui concepito. Ma l'essere stato più d'una volta conosciuto per troppo parziale dei nobili, con aver ricusato di castigarti ad istanza dei lazzari, l'aver dissuasi molti combattimenti, in cui figuravasi il popolo di restar vincitore, e l'avere sotto diversi pretesti ritardata l'esecuzione di molte cose proposte, che quantunque in se stesse non fussero lecite erano per tali almeno giudicate dal popolo, lo rendevano generalmente appresso di tutti non meno per diffidente, che per interessato nel partito spagnuolo. Egli però, che da molti segni prevedeva i suoi futuri infortunii, e ch'era inevitabile il male. che doveva fra poco avvenirli, andava fra se stesso ruminando, in che maniera potesse, fuggendo, prevenir le sciagure, che se gli andavano da quei popolari preparando. Si sarebbe il Principe risoluto di passare dalla parte del Re, ma come che non aveva seguaci che l'aderissero, e il dominio che esercitava come capo del popolo, era limitato dall'arbitrio di chi glie l'aveva conceduto, non ardiva di pratticarlo, Prevalendo finalmente nell'animo suo il timor della morte, ch'era male più certo del pericolo che poteva incontrar nella fuga, tentò, provvedutosi prima di un abito da gesuita, di partir sconosciuto: ma previsto questo disegno da coloro che, solto figurato pretesto di corteggiarlo, osservavano i suoi andameni, se gli moltiplicarono immediatamente le guardic; e fa d'allora in poi pintusso in condizione di prigioniero, che in autorità di comandante tenuto; ne poteva l'infelice cavaliere allontanarsi in occasione di qualche negozio dalla presenza di chi lo guardava, che non fosse seguito insino alle più intime stanze della sua casa (1).

Egli, che da tal novità si rese più certo della vigilanza che usavano i popolari in custodirio, con speranza, ma poco sicara, d'incontrare migliore opportunità di tempo, sospese l'esecuzione della parenza. Sollecitando dunque con applicazione più fervida dell'usato la perfezione della principiaza macchina di legno per assalire quanto più tosto fosse satto possibile le trincere dei regii, e facendo esercitar le milizie sotto diversi capil di valore, per abilizite agli assali: si affaticava con operazioni più sincere e men sospettose di cancellare dalla tennec impressione dei popolari il sinistro concetto che tenerano di lui.

Nella mattina seguente, che furono il 6 d'ottobre, ricevutone l'ordine dal Principe, si mosse la gente di Lauro e di Nola con tanto ardire e valore all'assalto della Dogana piccola, che gli spagunoli avrezzi per l'esperienze passate a non ricevrere se non la prima ascriaca del popolari, ben s'accorsero di non avere in quel giorno a combattere con soldati inesperti, i quali esseudo versati nel maneggio degli archibugi da ruota, pera vano e ricaricavano con tanta prestezza, che a pena l'orecchio sapera con distinzione discernere le prime saltre dalle secondo. Pruocechio sapera con distinzione discernere le prime saltre dalle secondo. Pruocechio sapera con distinzione discernere le prime saltre dalle secondo. Pruoce degno di quel grido in che stavano sostennero la difesa, a tenuti per qualche tempo lontani, ma risoluti di non predere l'opinione, pella quale supponerano gli assalitori di vivere, e desiderosi di segnalarsi in quella prima battaglia, che con vive speranze di felica avrenimento era stata intrapresa da loro, si spinsero con impeto così repentino sotto le trine-cere dei regii, che aperto un riparo, che per la brerità del tempo non

<sup>(1)</sup> Nara il Capecclatre, che i sospetti dei popolasi contro il Generale Traldo grandemente crebbero per le suggestioni di Marcantonio Branaccio, il quale aspirara al grado di lui ; ed intorno alla quasi prigionia, di cui fa cemo il Praccipe, accouota che il Principe fu aggregatio nella propria casa dal popolano Filippo Cumieri seguito da grossa mano di abitatro della Zavatteria e di quelli della Pictra del pesce. L'obbligarono costoro ad usore dal mo palagio ed a seguiri nella contrada detta Loggia di Genoreti, ore presso la Chizca di S. Maria della Grazio gli venne apprestato un decente albergo nel qualo fia strettamente sorcegliato nei modi indicita diall'Autore. In quolla circostana il Toraldo arrebbe cerso gravissimo serenture se non in fossero interposti in pre sue altri popolani ed ottimati di quella curitata.

era ancora ridotto all'ultima perfezione, con la perdita di molti di loro, che parte morirono e parto restarono feriti, si resero padroni del posto. Prevalendo poi nel petto del vincitori, dopo la vittoria ottenuta, più l'ingordigia del bottino che l'avidità dell'onore, attesero, in vece di fabbricare nuovi ripari e fortificarsi nel posto occupato, a sacchergiar le case degli abitanti, depredando con tanta barbarie gli averi di quel poveri artefici, che il minor male ch'erano indotti a temere, stimavano per sommo beneficio del Cielo il perdere la vita. Gli spagnuoli frattanto, che anco nell'estreme miserie non s'avviliscono, e quanto più sono dalle avversità combattuti tanto più generosi si dimostrano, conosciuto Il disordine del nemico, che per assicurarsi delle prede che andava facendo, trascurava il beneficio della vittoria, e desiderosi di non perdere l'occasione che con prodiga mano gli offeriva l'ingorda avarizia degli avversarii, ristretti insleme di nuovo, e uniti con altri fanti, che gli vennero dal castello in soccorso, l'assalirono così d'improvviso e con tanto valore, che fugandoli con poca fatica insino alle trincere del popolo, si resero di nuovo padroni del posto perduto. Restarono morti in questo combattimento da quindici soldati del popolo, compresovi un tale Andrea Mangone capo della gente di Nola, ed altri feriti : dalla parte degli spagnuoli non più che sel, oltre ll numero del feriti, che fu poco maggiore.

Fra tanti sanguinosi conflitti, e varie fazioni eseguite, in cui più l'ira che la ragione somministrò l'ardimento, non perdettero glammai i popolari il dovuto rispetto al nome reale, ma gridando per tutte le parti, e nell'istesso fervore delle zuffe, Viva Spagna, e morano i mali ministri, si protestavano di non far guerra col Re, e di non ricusare qualsivoglia partito d'accordo che gli fosse proposto dal regii. Il Duca però, che senza la deposizione delle armi aveva risoluto di non dare orecchie, ancorche lecite fossero, alle dimande del popolo, alborriva non meno i trattati che per tale effetto s'andavano ventilando. che coloro che ardivano di proporli. Desiderava bensì ( e ne fece alcuna pratica) di sospendere con qualche piccola tregua gli atti d'ostilità, affinchè calassero frattanto le armi del baronaggio che non erano molto lontane, ma dal popolo, che ne aveva presentita la mossa e conosceva che i suoi vantaggi consistevano nella prestezza, non gli fu conceduto: anzi preparando le sue milizle all'assalto con applicazione più solleclta dell'usato, si dispose ad assalire gli spagnuoli prima che con l'unione delle armi aspettate si rinforzasse di nuove soldatesche l'esercito regio (1).

(1) I popolani erano siffattamente determinati a sostenere con le armi la sol-

Fra tanti posti, che tenevano occupati le armi del Re, e che maggior profitto apportasse, guadagnato che fosse, agl' interessi del popolo. era quello di S. Chiara, perchè essendo più lontano degli altri dal cannone delle fortezze, potevano i sollevati, entrando per quello, penetrar nelle viscere della città, e impadronirsi agevolmente del tutto ( supposto il numeroso seguito di tanti popolani che l' aderivano) senza temere le offesc dei castelli che , per l'altezza degli edificil , non potevano impedire i progressi degl' invasori. Considerato dunque dal popolo il vantaggio che poteva ricevere dall'acquisto di quel posto, e conoscendo che senza perdita di molto sangue non era possibile d' ottenerlo, per essere ancora guardato per fianco dalla maggior soldatesca che avessero i regii; s' applicò, con travaglio proporzionato alle conseguenze che ne sperava, a tentarne la sorpresa per via di mine. Entrata dunque sotterra per alcuni condotti una gran quantità di guastatori, incominciò d'ordine del Toraldo immediatamente a formar le cave verso il campanile del monastero, assistendo al lavoro con vigilanza indefessa alcuni capi, ch'erano con l'esperienza degli anni in tal materia versati.

Ma prima che queste mine si riducessero a perfezione, in cui molti giorni di travaglio si spesero, si cra già dagli artefici, a quell'effetto impiegati, dato fine all'accennata macchina di legno, dentro della quale dovevano i popolari, coperti dalle offese nemiche, accostarsi all'assalto. Il popolo, che non aveva altro oggetto che di attaccare le trincere dei regli prima che dal beneficio del tempo gli fossero nuove forze somministrate, deliberò d'eseguirlo nella mattina seguente. Apparso il nuovo giorno, e condotta la galleria (che così mi persuado che possa chiamarsi) nella piazza di San Domenico, fece in essa entrare il Toraldo una quantità d'uomini armati, conforme alla capacità che teneva : divise in più squadre 300 soldati dei migliori che avesse il popolo, con commissione ai capi che li guidavano, che attaccato che fosse l'assalto, dovessero in conformità delle occorrenze che nascevano, avanzarsi separatamente al soccorso degli assalitori : collocò immediatamente dictro all'artificio accenuato una quantità di guastatori, affinchè succedendo felice l'impresa, potessero, spianando i ripari, agevolar l'ingresso al vincitore. Disposte così le cose, si diede con quest'ordine principio all'assalto. Spinsero contro le trincere del regii prima di ogni altra cosa la galleria accennata: precedeva, dietro di quella, a due squadre di fanti una mol-

levazione che, onde significare essere essi risoluti a combattere insino alla morte, facevano sventolare sui baluardi del Carmine una bandiera rossa e nera.— Vedi il Capacalatro, titudine di ragazzi, dei quali soleva servirsi il popolo negli assalti per atterrire gli avversarii con lo strepito degli urli e delle grida che nel principio dell'attacco facevano (1): venivano dietro a costoro, con divisione proporzionata alle regole della milizia, le suddette squadre dei fanti, ma talmente coperti sotto al corpo della macchina, che poco o nulla temevano delle offese dei regii. Avanzatisi finalmente i popolari sotto le trincere nemiche, fu l'aria in un medesimo tempo assordata dallo strepito dei ragazzi, che con le voci parcva che atterrissero il mondo, e dal bombo degli archibugl, che, grandinando temposte di palle, empiyano ogni cosa d'orrore. Si erano però gli assalitori, col riparo della galleria, fatti tanto d'appresso ai posti che difendevano i regii, che dal campanile di S. Chiara, ch' cra molto eminente, incominciando a sentire qualche danno, si accorsero della loro imprudenza nell' essersi troppo temerariamente avanzati. Risoluti ad ogni modo di non cedere alla resistenza degli spagnuoli, e di proseguire il fine di quell'impresa, che gli veniva dai medesimi con ostinato valore contesa, tentarono a viva forza di sciamarri e di pali di spianar la trincera. Gli assaliti quantunque conoscessoro ch'era non meno vano il ponsiere che temeraria la prova, gelosi ad ogni modo di non permettere che potesse per l'avvenire di tanto ardimento vantarsi il nemico, incominciarono a travagliarlo con alcune granate che per tale effetto tencvano; queste, buttate dai regii dov' era più densa la calca, e rotte dalla veemenza dei fuoco, fulminarono tanti frammenti di ferro, che spaventati gli aggressori dall'orrore di molti soldati che ne restarono feriti. abbandonarono con vergognosa fuga l'assalto, lasciando in preda del vincitore quella macchina istessa che fu con tanto dispendio fabbricata da ioro: nella quale avendo gli spagnuoli, che immediatamente uscirono dal posto, attaccato il fuoco, ed ardendosi in vive fiamme a vista dei fuggitivi che non osarono di soccorrerla, gridavano con fastosa iattanza in dispregio dei popolari : avanza popolo mio, avanza : chè queste erano appunto le parole che solevano usarsi da loro nel principio degli assalti.

(1) Questa compagnia di ragazzi era al numoro di soiccuto, e di eni servivani i popolani anche nel dar mona apl'incodii, nadamo muniti di pece, di fascino, e di lunghe canne. Fu pure ereata, durante quel tumulto, una compagnia di proti, che tolto per distintivo una piccola croce d'argento, e di l'esi capo usara le integno di capitano. Sifialta organizzaziono falsamente si diste favorita dal Cardinale Filomarino Arcivescovo di Napoli, mentro per converso di acostati comurata e fatta sciogliere, porché discierce da saccordottal ministerio e scandalosa, siccome in prosiegno dal Fiacente è narrato. — Vedi il Careccilatro.

Ma se qui nel secondare i disegni dei sollevati fu poco prospera la fortuna, assai meno favorevole fu esperimentata dagli spaguoli nell'assalto che diedero al villaggio del Vomero, all'attacco del quale non tanto per desiderio di conquistarlo ( ch'era di poca importanza ) quanto per fine di saccheggiarlo si spinsero. Siede il Vomero sopra la montagnola di Chiaja non meno d' un picciolo miglio lontano dalla fortezza di S. Eramo, il quale ancorchè non abbia recinto di mura erano però gl' ingressi , per cui conveniva d'entrarvi, con si grossi ripari barricati dal popolo che non erano, senza qualche spargimento di sangue, facili a superarsi. Ma supposta la poca esperienza e l'inabilità naturale, che avevano nel combattere i difensori, si persuadevano i regii, o che il nemico non ardisse resisterli, o che resistendo, non fusse difficoltoso a fugarlo. Allettati dunque da questa credenza (che non era veramente fallace ) si mossero ducento fanti napoletani , che nella rottura della guerra si dichiararono a devozione del Re, ed altri cento spagnuoli a quella volta. Giunti a vista delle trinccre nemiche, e ricevuti gli ordini dell' assalto, si spinsero ugualmente per due parti ad investire il nemico, il quale non potendo resistere all'impeto degl' invasori, abbandonò dopo una piccola resistenza la difesa dei posti. Aperti i primi ripari , ed ottenuto l'ingresso , s'avanzarono i vincitori con ardimento pari al valore a proseguire il corso della vittoria : ma postisi di nuovo I popolari alla difesa d'un altra trincera, che per effetto di ritirata era poco più addentro delle prime aperture del villaggio stata fabbricata da loro, trovarono maggior resistenza in superare la seconda. che non ebbero nella prima. Adoperandosi con fervore proporzionato all'arduità dell'impresa , e stringendo con assalti iterati da più parti il nemico, con perdita di pochi soldati, se ne rescro finalmente padroni. Superati gli ostacoli , ed entrate vittoriose le genti del Re , scorscro senza verun ritegno quasi per tutto il villaggio a guisa di trionfanti. Indi acciecate dall' avidità delle prede, e lusingate dalla speranza d' un fugace e dannoso interesse, si diedero con tanta confusione a saccheggiare il paese, che trascurando ogni legge di guerra, pareva che più tosto da jadroni, che da guerrieri operassero. Avvisati di questo disordine per mezzo d' alcun fuggitivo i soldati del popolo, e delia trascuraggine, che usavano i regii nel depredare, si rimiscro insicme di nuovo, e congiuntisi con un corpo di soldatesca che dal Toraldo gli fu con ogni possibili prestezza in soccorso mandato, assalirono con tanto valore, e così d'improvviso la gente dei Re, che trovandosi totalmente intricata nel sacco. e stimando affatto impaurite e rotte le milizie del popolo, restò, senza avere ne anco ardimento di volgere la faceia, quasi tutta sconfitta; accettuandone alcuni fanti , che confidati nella celerità delle piante , seppero prevenire il pericolo con la fuga , restando tra morti e prigioni sopra cento uomini con le medesime prede che avevano fatte.

Furono in questi medesimi giorni assaltati dalla soldatesca del popolo il posto di S. Maria della Nova e quello della Saltata, che sta sopra porta Medina, il primo eon disegno di tratagliare da quel monastero col cannone, che forse disegnara di condurvi, non meno la piazza che il baluardo del castello che gli siede all'incontro, ed il secondo con fine, conquistato che fusse, d'invadere il posto di S. Lucia del Monet, che conforme sopra accennai guardavasi dal Polito: ma siccome da quello fu con la forza della granata respinta, così da questo con la resistenza degli assalti fi in ributtata.

Queste furono le fazioni più principali, che trai sollerati e spaguoti seguirono dentro al recinto di Napoli. Le altre scaranuzzo leggiere, ehe tanto di notte, quanto di giorno successero, siccome per
esserne di lieve momento furono poco dai popolari, e meno dai regii
stimate; così dero persuadermi, che dal cortoce lettore non renga attributio a pigrizia della mia penna il tralasciarie. Non deve però trapassare in silenzio i' onorata risoluzione di Ottavio Marchese, il qualiessendo stato eletto per Generale dell' artiglieria del popolo nel medisimo tempo che fu creato Governatore delle armi il Toraldo, avera
con estrema mortificazione sinora sofferto nell'esercitar quella carica;
quando risolutosi di lasciaria finse di rivedere i posti, e passò improvvisamente dalla parte del Re (1).

Li popolari però dall'infelicità dei successi di tanti e siffatti assalti cigiì, che risoluti d'allora in poi di non perder più gente nel cimento dei posti, s'applicarono totalmente alle mine, alla perfezione delle quali on tanta vigitazza si attese, che ridotte fra pochi giorni a quel termine che si desiderava dal popolo, ne fu immediatamente richiesto l'ordine dal Toradlo per farle scoppiare. Il Principe a cui non era caro, che seguissero le ruine che potevano cagionare, e premera per servizio del Re che i popolari non entra-sero nel quartiere degli sagnuoli, aver molto hen prevedato, che succedendo per avventura Tesito del l'impresa favorevole (coni era forse da credere) ne sarebbe inevita-biunente seguitu la perdità del regno, andò con varie ed affettate ra-

<sup>(1)</sup> La condulta tenuta da Ottario Marchese, tanto maguificata dall'Autore, fa ben direrramente considerata, come raccontano il Cap-celatro ed altri serittori, dal Vicerde e da culoro che sostenevano il partito dei regii: del che fa provano na dubbia l'essere atato egli trattenuto in Castel Nuovo, e poscia imprigionato per tango tempo mel castello dell' Ovo e nella torre di S. Vincenzo.

gioni dilatando l'esecuzione del fatto, e procurò, frapponendo talvolta difficoltà rilevanti, di rimuovere da quel pensiere gli animi dei sollevati: ma caduto finalmente in manifesta diffidenza del popolo, e giunto al periodo dei suoi giorni che lo chiamava non meno a quella del mondo che alla gloria del cielo, gli convenne di cedere non volendo con la repulsa irritare maggiormente lo sdegno di quei che, per privarlo di vita, altro non attendevano per onestar la cagione della sua morte. che il negar la richiesta. Agitato dunque il Toraldo da pensieri così travagliosi, e confuso per non sapere in un medesimo preservar se stesso dal pericolo in cui si vedeva e soccorrere alle cose del Re, che ridotte nll'estremo stavano agonizzando, ed in tempo che la fortuna degli spagnuoli, assediati in un angolo della città di Napoli, sospirava quasi senza speranza il perduto dominio del regno; divenuto inconsolabile il suo tormento, affliggevasi di non potere applicarvi il rimedio che una piaga tanto incurabile ricercava. Ma ambizioso finalmente di non, denigrare con azione tralignante dagli avi quella gloria, che con larga effusione di sangue era stata da lui in tante guerre acquistata, e per non lasciare alla memoria dei posteri opinione di lui men che onorata, si risolse piuttosto di voler illustrare la sua vita morendo in servizio del Re , che con atto poco onorevole contaminar la sua fede iu procurare i vantaggi del popolo. Fatto a se dunque venire quell'istesso artigliere che doveva consegnare i barili della polvere per la mina, gli commise segretamente, che empiendo il corpo di mezzo d'arcua, o d'altra simigliante materia, ponesse tanta polvere in supplimento, quanta bastasse a coprire la superficie del vaso, affinchè la violenza del fuoco, supposta la poca quantità della munizione che vi era, o non facesse apertura, o cagionasse poca ruina. Ubbidì l'artigliere all' ordine del Toraldo, e consegnò i barili nell' istessa maniera che gli era stato commesso, avendoli così bene adattati e con tanto artifizio contesti, che l'istesso ingegnere che doveva adoprarli non conobbe l'inganno; ma riposti la notte seguente nelle cave minate, ed attaccatovi il fuoco, si scoperse la trama con l'effetto che segui contrario al disegno.

Il popolo rimasto dall' avvenimento così poco favorevole affiato deluso , e desideroso di sapere donde era proceduto l'inganno, foen on meno arrestar l'ingeguere alla cura del quale stava incaricata la mina , che l' artigliere che avera consegnato la polvere. Quegli, che vovire ragioni fece conoscere al popolo la giustizia della sua causa, fu immediatamente assoluto: questi che era complice con l'autore del delitio commesso, procurò da princípio con mendicato discolpe di non

confessarlo, ma apprestatili poi i meritati tormenti, ed atterrito dalle minacce dei lazzari, che divenuti in quel fatto con ragione inesorabili, gli preparavano per minor male la morte, pubblicò finalmente com'era per appunto il caso seguito. Il Principe, che stava di tutto il successo appieno informato, e già prevedeva ch'era inevitabile il suo male, andava con somma sollecitudine investigando alcun modo da potersi salvare, ma custodito dalle solite guardie che gli stavano con assidua vigilanza d' intorno, e prevenuto dalla prestezza d'una numerosa turba di popolo, che s'era già mossa per ammazzarlo, fu quasi prima arrestato, che pensasse allo scampo. Si studiò nondimeno il Toraldo di mitigare con infinite ragioni l'ira dei popolari; ma siccome questi non erano di ragione capaci, così divenuti implacabili, e risoluti di castigar il suo fallo, altra grazia non conseguirono le sue discolpe da loro, che il concederli tempo di confessar le sue colpe prima della sua morte. Ricevuti dunque i salutari sagramenti dell' anima, e condotto al patibolo, è fama che il Principe, morendo intrepidamente, prima di rendere lo spirito al suo Creatore prorompesse in queste precise parole: Io mi contento morire per servizio di Dio e del mio Re. Questo tragico fine ebbe la vita di D. Francesco Toraldo, cavaliere in vero non meno ammirabile per qualità di costumi che per chiarezza di sangue, e siccome vivendo meritò col valore di conseguire i supremi gradi della milizia, così lasciò, con l'onorata morte che fece, nome di eterna gloria nella memoria dei posteri (1).

(1) Il Principe di Massa Francesco Toraldo, cui toccò di finire la vita cotanto miseramente, fu prode capitano, funzionario distinto, ed amorosissimo della sua famiglia, ma, checche no dica il Piacente, non può lodarsi per la subdola sua condotta qual comandante supremo delle armi del popolo. Percorso tutt'i gradi della militare carriera sino a quello di Maestro di Campo Generale nell'armata spagnuola, grandemente segnalandosi nel 1644 in Tarragona la cui Provincia fu da lui valorosamente difesa contro l'esercito francese, Per la morte di duo fratelli suoi fece ritorno in Napoli, e venne preposto all'ufficio di Consigliere del Collaterale e di membro del Consiglio di guerra. Pei servigl renduti allo Stato gli fu conferito il Principato di Massa, e si disposò alla vedova del Duca di Castro Pallavicino , Alvina Frezza. Allorche i popolani con violenza pretesero ch'egli accettasse il comando delle lore armi, ricusò dapprima, e non assenti alle însistenze di loro so non quando vi fu indotto da un messaggio inviatogli dal Viceré, e dalle preghiere della consorte, atterrita per le imprecazioni del popolo che a tal rifiuto gridavalo nemico, e minacciosamente ne circondava la dimora. Ei volle impertanto che di siffatta accettazione si rogasse atto per mano di pubblico notaio, col quale fosse altrui manifesto e dichiarato dai popolani, che non altro intendevasi con le armi dei sollevati che propugnare la causa

Partori la morte del Toraldo effetti così perniciosi , e conseguenze tanto pregiudiziali alle cose di Spagna, che posero con evidente pericolo di perdita in dubbia bilancia la possessione del regno ; perchè rimasto il popolo senza capo di guerra , a cul premessero gl' interessi della Corona , caduto assolutamente il dominio nelle mani de' lazzari, che non mostrarono mai altro segno di fedeltà, che l'acclamazione del nudo nome reale, e dipendendo li maneggi più gravi dal consiglio di alcuni ottimati, che conosciuta la sollevata fortuna del popolo e la debolezza delle armi spagnuole, si avevano strappata la maschera della simulazione sino a quel tempo tenuta pel volto, coperto sotto abito castigliano : conseguentemente non potevano per il Re le cose trattate, e risolute da loro se non sempre dannose succedere. Mostrarono i primi indizii di tal sospetto, oltre gli effetti che se ne videro nella elezione dei nuovi capi di guerra, le diligenze usate dal medesimo Vicere, il quale appena morto il Toraldo, ch' era l' unica tramontana dei suoi pensieri, e da chi era di momento in momento avvisato, ando non meno visitando i posti di propria persona, che introducendo con nuovi ordini soldatesche più confidate a custodirli,

Avendo dunque i popolari considerato dopo la morte del Toraldo la natura del principato, che se non è retto dall' autorità di un sovrano, o da poche persone rappresentanti il comune - convien che sia molto confuso e poco durabile; la prima deliberazione che facessero dopo la morte del Principe, fu d'eleggere un capo che con supremo comando pigliasse il governo delle armi. Fra molti soggetti, che seguivano il partito del popolo, aspiravano alla consecuzione di questo onore Gennaro Annese capitano del Mercato, e Giuseppe Palombo capitano della Conciaria, i quali per avere maggiore aderenza degli altri, cessata affatto la pretensione degli emoli, erano giudicati più abili a conseguirlo. Il Palombo essendo persona di costumi pieghevoli, e di civiltà mediocre, era non meno acclamato dalla maggior parte del popolo civile , che abborriva essere governato da soggetto plebeo , che dalle genti del suo quartiere, di cui era capo: l'Annese come nato di condizione più bassa , aveva maggior seguito di lui , perchè oltre l'affetto di qualche persona civile male inclinata agli spagnuoli, era anco dalla plebe del Lavinaro e del Mercato, che è parimente di natali vilissima, con mirabile applauso sostenuto. Le ragioni, che militavano dall'una parte e dall'altra, tennero più giorni in trattato il negozio; e se l'elezione doveva fondarsi nel merito dei pretensori, sarebbe infallibilmente

del Re contro il mal governo dei suoi Ministri, e contro le angherie e gli abusi a danno del popolo, - Vedi il Marchese Granito aunot. al Diario del Capecelatro.

caduta a favor del Palombo, in cui concorrevano senza alcun dubbio qualità così rare, che potevano abilitarlo al grado preteso : ma conosciuto dall'esperienza delle sue operazioni passate per uomo affetto al partito dei regii , prevalse con infinita allegrezza della plebe più bassa la fazione di Annese, eligendo per Capitan Generale dell'arme un uomo talmente alieno dalla devozione del Re, ad onta degli ufficii e delle pratiche, che per distornare simile elezione, furono infruttuosamente fatte dal Duca (1). Però il cordoglio, che maggiormente lacerasse l' animo degli spagnuoli (per essere l'Annese più abile a fabbricar l'archibugio, essendo questo il suo mestiero, che a trattarne il maneggio) fu il conferir la carica di suo Tenente Generale in persona di Marcantonio Brancaccio, cavaliere quanto chiaro per nascimento, altretanto mal veduto dai regii, per aver con poca soddisfazione degli spagnuoli spesa la maggior parte degli anni in servizio della republica di Venezia. Elessero dopo questo per Generale della Cavalleria Francesco Filingerio della Piazza di Nido, cavaliere da me conoscinto per tanto geloso della conservazione del proprio onore, e così faeile a cimentarsi nei duelli cavallereschi, che non ardisco affermare, se ricevesse tal carica, costretto piuttosto dalla violenza del popolo, che necessitato dalla forza del genio. Il generalato dell' artiglieria , vacato per la fuga di Ottavio Marchese , fu conceduto ad Aniello di Falco, soldato quanto

 Gennaro Annese eletto a Capitan Generale del popolo , pubblicò il di seguente , perchè fosse riconosciuto nel grado conferitogli , il seguente bando.

## GENNARO ANNESE

## GENERALISSIMO DEL PEDELISSIMO POPOLO DELLA CITTA' E REGNO DI NAPOLI.

Essendost scoperti pubblici tradimenti a questo fideliasino popolo ordilli de D. Francesco Torado Principo di Musza, e di na particolare l'accer fista scanici la mina fatta a Sansa Chiara di questa città, done si sono ridutti insmie, oltre le lettere e corrispondenza a cattipo fine troastegli sporpa, il medeimo popolo gli ha dato quella sepoltura, che meritana la qualità del destitto, e nel mediemo tempo ha acchanato, con il actia nelle mani, e con si corpo attoccato per un piede nella pubblica piazza del Mercato a tre ore di motte la Nostra Persona per uno Generalismo. Pertanto ordinamo notto pena della disprazia di questo fedicismo popolo a tutti di qualsivoglia stato, pradoc condizione si sia, che obbedicava la nostra ostotoricimo e sigilo, e rivertecano gli Officiali creati per l'adictro e nell'avenire, sotto pena della rita, e della confeccacione dei besi sino alli parenti la terzo grado dei trasprenori — Dato nella Fortexza Reale del Torrione del Carmine li 22 di Ottobre 1617.

più valoroso nel mestiere delle armi, tanto meno costante in conservare la sua fede. Bernardo Spirito, che aveva per addietro con somma sua lode escreitato l'officio di avvocato primario nel Tribunale del Regio Consiglio , fu creato Auditor generale dell' escrelto. Al governo delle cose civili furono preposte molte persone qualificate del popolo : però quelle, che sopra d'ogni altro ottenessero la maggioranza, e che avessero suprema antorità nei maneggi che si trattavano, furono Vincenzo d' Andrea , che ebbe la carica di Provveditor generale, Francesco Antonio Scacciavento, Antonio Basso, c Salvatore di Gennaro, dalla volontà del quali dipendevano tutti gli ordini, e le deliberazioni del popolo. Dall'arbitrio dunque di questo Scnato, ch'era non meno per privatl interessi che per pravità di genio poco amico dei regii, non potevano nascere , sc non deliberazioni poco lodevoli , ed affatto contrarie agl' interessi della Corona. Il primo strale che , lanciato dalla fazione del popolo , sentissero li spagnuoli nel petto , furono le perniciose consulte e le persuasioni del Brançaccio; il quale (rimasto dopo la morte del Toraldo assoluto Governatore delle armi dopo l'Annese, che con la medesima consulta di lui non spediva altro che gli ordini ) per dimostrare che la carica a lui commessa non era male impiegata, per secondare i disegni che aveva forse lungo tempo coltivati nel seno, e pcr far conoscere quanto era desideroso di stabilire sopra fondamenti che non crollassero la crescente potenza del popolo, è fama, che un giorno in tal maniera con gli ottimati della città e con i capi delle milizio favellasse.

a sofferto sin ora per servizio del Re, è tanto noto, carissimi cittadini, che se manca ogni altra lingua che lo palesi, ponno ben pubblicario, facendo funesto e lagrimoso spettacolo agli occhi del mondo, le impoverite provincie di questo regno, elte gemendo per lungo
tempo sotto l'incarco di tanti pesi, elessore con mirabili costanza
pintosto di mendicare, che di non esser fedeli. Dopo per somministrare sussidio maggiore alle vastissime spese, che coaveniva di fare
a Sua Maestà Cattolica, per mantenere gli eserciti contro dei suoi nemici, a persuasione del Duca di Medina, che allora in suo nome governara nel regno, gli fin concesso un donativo di undici milioni da
pagarasi in sette anni, oltre gli altri che questa fidelissima città di
Napoll in più volte gli fece cavare dalle borse degli abitanti per via
d'imposizioni non consucte. In ricompensa del nostro svisc-ratissimo affetto promise il Re d'esimere il regno da tutti gli altri pesi el

alloggiamenti ordinarii, e di non obbligarlo, durante il settennio pre-

» Dopo la perdita del Contado di Barcellona, e quella di Portogallo, » origine fondamentale delle nostre miserie, quante gravezze abbiamo » fisso, allo sborso d'altro denaro : ma ottenuto che chbe l'intento, » invece di riconoscere con effetti di gratitudine l'amore dei suoi vas-» salli , li astripse , fignrando affettata impotenza di mantenerli , ad al-» loggiare eserciti intieri. Fu nondimeno, benchè contro la forma delle » promesse, questo nuovo travaglio dai sudditi con la medesima tola leranza sofferto, ne per qualunque cagione avrebbero ricusato di » sopportarlo maggiore. Venuto il Duca d'Arcos, autore delle nostre seiagure, che di presente governa, e non sazio di aver soccorso Or-» bitello con tanto dispendio del regno, richiese da questa fedelissi-» ma città un altro milione , figurando , per tirarli al suo fine , nuove » urgenze della Corona. La città nondimeno con prontezza corrispona dente al bisogno del Re si vide piuttosto precipitare che concorrere a alla promessa del pagamento. Per trovare il denaro furono varii e-» spedienti proposti ; ma perchè sempre prevalse la fazione dei nobili, » i cui fini non tendono ad altro che ad esimere se stessi , ed a rena dere col peso di nuove graverze la depressa fortuna del popolo men » sollevabile : fu da loro tirannicamente conchiuso, che si ponesse la » gabella delli frutti : la quale partorendo finalmente effetti diversi, » in cambio di rendere più calamitose le nostre miserie , conforme al » disegno degli autori che la proposero, fu per giusto giudizio del » Cielo, elle non volse più lungo tempo dissimulare senza castigo la » rapacità de'Ministri, instrumento fatale della nostra pullulante gran-» dezza : perche sollevatosi con giusta ragione questo fedelissimo popolo, osò di reprimere l'alterigia dei nobili, e seppe con la forza a del proprio valore l'esenzione non di una , ma di tutte le gabelle a ottonere. Affidato alla giustizia della sua causa, si persuase il po-» polo che dovessero ratificarsi dal Re tutte le promesse fatte dal Dua ca ; ma non così tosto si vide spalleggiato dall' armata reale , che strappatasi la maschera della finzione dal volto, tento d'indurci con a la forza del cannone alla deposizione delle armi, non meno per desia derio di volere abolire le capitolazioni promesse, che per vendicarsi » del nostro ardimento. Iddio per castigare la tirannia dei nostri oppressori , ha talmente finora protetta la nostra innocenza , che in » vece di secondare il disegno dei regii , che di levare i il sangue, e di » usurparsi le nostre sostanze indifferentemente procura no. ne ha tante p forze somministrate contro di loro, che persa ogni speranza di de-» bellarci e ristretti in un piccolo augolo di questa città , penurioso di » tutte le cose da vivere, stanno piuttosto su la difesa, che su gli as-» salti. Or se in tale stato di cose preme a chi siede al comando delle ar-» mi il procurare ogni vantaggio per ingrandirle ed il fuggire ogni male » per non abbassarle, io che sono per grazia di questo fedelissimo

popolo stato eletto al governo delle milizie, sarei ben complice della » fellonia del Toraldo, e meritevole di più severo gastigo, se non pale-» sassi l'eminenza del male che ne sovrasta, e non proponessi l'oppor-» tunità del rimedio che vi bisogna. Mi persuado dunque, carissimi n cittadini, che le armi che abbiamo prese in nostra difesa, non tenn dano ad altro oggetto, che sia più specificativo delle nostre operan zioni, che a quello della quiete; la quale siccome in due modi si può » da noi conseguire, così sarà di mestieri appigliarsi a due soli partiti > che da me si propongono, che saranno la pace, o la guerra. La pri-» ma che deve preferirsi a tutti gl' interessi del mondo, essendo fa-» cile a conseguirsi se vogliasi cedere alle pretensioni dei regii, po-» sposto ogni altro fine di privato disegno dovrebbe volentieri ab-» bracciarsi, perche verrebbe a godersi un felice e sospirato ripo-» so , senza esponere il sangue e gli averi a nuovi cimenti di guer-» ra , che sono di patura incertissimi. Ma se dalli effetti si vede , che » deposte che avremo queste armi, le promesse fatte dal Duca non » saranno osservate, e coloro che hanno fedelmente militato la servi-» zio del popolo, dovranno sotto diversi colori essere severamente pu-» niti , non lodo , che per desiderio di godere il beneficio di una insi-» diosa quiete, tornando sotto l'antica tirannide de Ministri, pieghia-» mo il collo sotto al giogo odioso di una perpetna schiavitudine, nella » quale se per l'addietro visse questo popolo per suprema mercede » con titolo di fidelissimo, sarà per l'avvenire con il freno di nuove a cittadelle che saranno, per toglierei affatto l'arbitrio, fabbricate dai » regii , infamato eternamente con sordidissimo nome di fellonia : ed » invece di apportar con la guerra che abbiamo fatta sin ora , quala che notabil profitto alle cose di questo regno, cadendo finalmen-» te senza speranza di riaverci, fabbricheremo il capestro per noi mea desimi con il canape della nostra sciocchezza, per non avvalerci a dell' opportunità del tempo che ne istruisce con la prevenzione degli » ostacoli a riparare i mali che ne sovrastavano. La seconda, che è n la guerra, per l' lufiniti mali che partorisce, apportando nei cuori p con l'istesso nome l'orrore, dovrebbe da noi, come peste danno-» sa da cui tante ruine procedono, eternamente abborrirsi : ma se n la quiete . che si sospira , non può per altro mezzo ottenersi, avenn do con l'esperienza delle cose passate fattone chiaramente conoscere » il Daca che le sue promesse non hanno altro di dolce per ingan-» parci, che il melato suono dell' apparenza; io, ancorche repugni al pacifico genio di questo popolo, mi persuado, che considerata la nen cessità che ne muove, non sia alcuno di noi a cui sia caro così n di non proseguirla. Supposto dunque, che dobbiamo alla guerra per

» minor nostro male appigliarci, fa di mestieri, che prevenendo con » la prestezza la vigilanza dei nostri nemici, provvederci di tutte quelle » cose che sono necessarie per mantenerla, non aspettando, che so-» praffatti dalle armi spagnuole, ed astretti a soccombere ci rimettiamo » all'arbitrio del vincitore. E se per avventura le forze del popolo non a sono per se sole bastanti a poterlo escenire, come in effetto conosco, » che non abbiano abilità proporzionata al nostro bisogno: o converrà n che rendendoci vinti ricorriamo con poca speranza di perdono alla » clemenza del Re, o d'implorare la protezione dei Principi stranieri, » che per abbassare la potenza delle armi spagnuole, non saranno rin trosi nel darci soccorso. Due cose sopra tutte le altre, che premono » si ricercano per l'impiego di una guerra, che sono i danari, e le » monizioni da vivere ; delle quali , carissimi cittadini , quanta penu-» ria ne abbiamo, lo testifichi questo fedelissimo popolo, che incomin-» cia a sentirne il disagio non meno pagando il denaro della propria » borsa le milizic che servono, che nella valuta dei pane che giora nalmente cresce di prezzo; al cui male siccome non trovo rimedio, » che possa applicarsi da noi, così non conosco il modo da riparare alle a nostre sciagure che veggio vicine. Non ci allettino i favori della pre-» sente fortuna, che ha sin ora con avvenimenti felici secondato i nostri a disegni, perchè la potenza del Re, unita con le armi del baronaggio n che poco tarderanno a calare, fatta per nuovi accidenti insuperabile » farà cambiarli sembianza, ed astretti dall' arme, che ci cingeranno di a fuori , proveremo angustie maggiori di quelle che non sentono gli » assediati da noi. È vero che i regii patiscono anche essi di viveri; a ma se consideriamo il poco numero degli abitanti, e la comodità del » marc che godono, gli sarà molto facile il supplire al mancamen-» to che ne hanno. Però noi , che siamo dalla necessità costretti di alimentare un popolo numeroso, che licenziosamente e senza freno » di piuna ragione precipita nei disordini , non so se quei pochi grani a che abbiamo riposti, durando per pochi giorni la guerra, saranno » bastevoli a mantenerci. Aggiuago, che perseverando tuttavia i po-» poli della Puglia nell'antica devozione alla Corona, saranno per » ordine del Preside, che risiede in quella provincia, tolte tutte le » tratte dei grani, che qui per l'addictro solevansi con le solite vetture » condurre. Ma supposto, che di ciò si abbia penuria, e che la nostra » giustizia faccia piovere i viveri dal ciclo, ditemi da quale erario, da » qual Perù sarà somministrato il danaro per soddisfare le soldatesche o con gli officiali di guerra? i quali una sola volta che non riceveranno i meritati stipcadii delle ioro fatiche, o s'ananutineranno contro » di noi, o macchineranno tradimenti in servizio dei regii: i quali inten» dendo da perfidi rapportatori lo stato delle nostre miserie, procure-» ranno con allettamenti di vaste speranze di tirare al partito della Co-

» rona i capi del nostro esercito. Prevedendo io dunque, carissimi » compatriotti, da tante difficoltà che rilevano, e possono infiniti mali

peompatriotti, da tante difficoltà che rilevano, e possono infinit mali
 produrre, quanto sia malagevole il proseguir la guerra senza le
 debite provvisioni che si ricercano; e considerando quanto assai per-

possible provision of interest and pace con indubitata certezza che gli spagnuoli non siano per osservare le concessioni che ne promettono,

p gnuoli non siano per osservare le concessioni che ne promettono,
 direi, che prima che il nostro male divenga per nostra imprudenza

del tutto incurabile, si ricorra ad alcun Principe straniero, che possa
 con le armi non meno intraprendere la nostra difesa, che la prote-

zione di questo regno. E perché sono più tosto presenti che vicine
 le seiagure ed i disagi, che dobbiamo indubitatamente temere, e

z troppo lontani gli aiuti che potrebbero venire in nostro soccorso, conz eluderò, o che si rompano gl'indugl in procurario, o si ricorra, senza

» perder plù tempo, alla clemenza dei regii. »

Queste esortazioni del Brancacelo, proferite con ardore proporzionato al sentimento del cuore ch' era affatto alieno dal servizio del Re, non è possibile a credere quanto ardimento somministrassero alla fazione del popolo, il quale essendo per infiniti misfatti colpevole di molti supplicii, e sublimato per mezzo delle uccisioni e delle rapine al fastigio delle grandezze, altro non bramava, per non caderne, che di prolungare il moto delle armi, e partirsi dalla dovuta ubbidienza della Corona, onestandone la eagione con l'occasione proposta. Dimenticatisi dunque di quella fede professata da loro tanti anni, e divenuti non d'altri, che di se stessi fedeli, il primo atto di fellonia che commettessero i popolari contro del Re Cattolico, fu il mandar fuori un manifesto (1) nel quale propalandosi gli aggravii ricevuti dai Ministri spagnuoli, ed in particolare dal Duca di Arcos, per li quali s' inducevano a ribellarsi, s' invitavano tutti li Principi d' Europa a pigliar la difesa della loro causa. Fecero nel medesimo tempo per via di Lorenzo Tonti , che allora risicdeva in Roma, in nome del popolo intendere al Marchese di Fontane ambasciatore di Francia appresso al Pontefice, le deliberazioni fatte da loro , ricercandolo di aluto e di protezione , ma sopra tutto d'un capo, al quale potessero sicuramente commettere il governo delle armi. L'ambasciatore promise con ogni prontezza l'impiego di tutte le forze del suo Re, e la protezione che desideravano ; ma perchè non sapeva per allora chi mandarli per capo con quella celerità che richiedeva il bi-

<sup>(1)</sup> Tale manifesto, semplicemente accennato dall'Autore, vien da noi interamente riportato in fine di questo Secondo Libro.

sogno del popolo, ed era troppo lontano il volerne aspettare la risoluzione da Francia, al cui Re conveniva parteciparlo, fu deliberato dalla consulta della nazlone francese, che vi si mandasse il Duca di Ghisa, che in quel tempo trattenevasi in Roma per invalidare il matrimonio, ch'era qualche anno prima tra lui e la moglie con poca soddisfazione seruito.

Nel medesimo tempo che pubblicossi il manifesto, e che simili maneggi si trattavano in Roma, il popolo essendo di vantaggio provveduto di fanteria, creò venti capitani di cavalli, commettendoli, che con ogni prestezza ne assoldassero il maggior numero che fusse possibile. stante il bisogno che teneva di cacciarli in campagna contro la cavalleria del baronaggio, che già incominciava in qualche luogo a farsi sentire. Fece immediatamente chiudere tutti gl' ingressi dei borghi della città, presidiandoli delle più stimate soldatesche che avesse. Introdusse molte quantità di biade, ed altre poche munizioni da vivere, che gli furono benchè mal volontieri dalle vicine terre concesse. Esortò con messaggieri a posta spediti tutte le provincie del regno a sostenere, conforme avevano incominciato con le armi, la difesa della causa comune. E risoluto finalmente di non piegar più l'orecchio a trattati di pace, fece tutti quelli apparecchi, e si provvide di tutte quelle cose (conforme dall' opportunità di quel tempo gli fu conceduto) che petevano per una lunga ed ostinata guerra servire.

Da questa risoluta deliberazione del popolo, dalla vigilanza che usava in provvedersi non meno delle cose presenti che delle future, dalla felicità dei successi, che cagionarono molti assalti che diede, e dalle voci, che già si andavano tacitamente spargendo della protezione di Francia, era talmente declinata l'opinione dell' arma spagnuola, che tanto dentro della città quanto di fuori non si trovava chi ardisse, non dico operare ma di parlare in servizio del Re. La pregiata condizione dei nobili, che per uso e per legge era tanto ammirata dal mondo, depressa dalla potenza del popolo e ridotta in quel tompo all'estremo, era il peggiore dei mali che affliggesse coloro che vivevano in opinione dei regii. Li più facoltosi , che per desio di conservar le ricchezze , o per effetto di secondare il pacifico genio della natura, amavano la quiete, o erano per somma mercede costretti a pagar le soldatesche che militavano in servizio del popolo, o per estrema avidità d'impadronirsi degli averi che possedevano miscramente decapitati. Gli altri, che per difetto di povertà non sostenevano il peso delle milizie, o conveniva che, prendendo le armi seguissero la medesima fortuna dei sollevati, o vivendo per slcurezza del popolo sotto vigilante custodia ristretti, soggiacere alle leggi di coloro, che ottennero nascendo, per

somma grazia dalla natura, di vivere sotto l' arbitrio dei nobili, per avvalersi di quel patrocinio nelle varie occorreace. La fuga, a della quale altre volte soleva appoggiarsi la speranza della salute, a chi se no fusse per avventura servito, altro non arrecava in vece di scampo che la certezza del male che maggiormente temeva; perché non era terra, ne luogo, in cui capitando non fusse dagli aderenti del popolo, che per oggi parte inondavano, o severamente punito, o senza pietà ritenuto.

Ma mentre così depressa ed abbattuta dalla fastosa potenza del popolo languira la reputazione delle armi spagnuole, incominciarono a pullulare le speranze nel cuore dei regii con la calata di D. Andrea d'Aralos Principe di Montesarchio; il quale comparso in un medesimo tempo, ed impadronitosi della città dell'Acerra, luogo non piti che due ore ul cammino loutano di Napoli, e situato dalla parte di oriente, incominciò con duecento uomini armait, che parte a piede e parte a cavallo teneva, a travagliar talmente le terre e le castella che stavano a decozione del popolo, che parte altettata dalla piacevolezza di quel Signore, e parte atterrita dalla minaccia delle armi, tornarono pochi giorni a devozione della Corona. Le prime che si ribellarono dal partito nemico, furono Laidonini , Mariglianella , Brosciano, Cristrana, Pomigliano, e Casalanovo; le quali annocorcia non tussero luogli da mantenerri presidio , giovavano almeno per il travaglio, che veniva a sentirme il popolo di Napoli, pirvo di quel commercio.

Il più notabile incomodo, che l' l'avilos apportasse per allora alli ribelli della metropoli, fui l'oglieril il beneficio delle acque, ela comodità delli molini; perchè rotti gli argini di un picciolo fiumicolo, che peco lonaton dall'accennata città dell'Acerra passava, lo ritorse dall'ordinario cammino, ed inondò con la diversione del corso le paludi di quelle campagee. Restavano nondimeno in piedi atcunì altri molini che macinavano con la calaita delle acque che passavano per Poggioreale luogo mezzo miglio discosto dalle mura di Napoli: ma parendo alla generosità del Principe, che restasse troppo fiesa la riputatione del suo valore, nel lasciar godere al popolo così pacificamente e senza contrasto veruno il heneficio di quell'acqua, si portò una mattina con tanta prestezza ed ardire sopra quel luogo, che ad nota di molti ribelli che lo guardavano, ed uccidendone alcuno che se gli opposero, consegui con estremo terrore del popolo il bramato fine di suella mossa.

Travagliata dunque la città di Napoli dalle continue scorrerie delle genti del Principe, e priva della comodità dell'acqua tanto necessaria per la macina dei frumenti, ancorchè le restassero i molini della Torre

- igi

dell'Annunziata, fece di ordine dell'Annese carcerare la sorella dell'Avalos monaca nel monastero di S. Gaudioso, facendo intendere al Principe, che se non restitulva al popolo l'uso delle acque l' avrebbe indubitatamente fatta morlre; ma siecome il Principe era più zeloso del servizio del Re che del proprio interesse, così non diede orecchie alle minacee del popolo; il quale piegatosi poi ad istanza del Cardinale Arcivescovo non ebbe altro effetto la minacciata vendetta (1). Tentò nondimeno, per evitare gli altri mali che poteva cagionare la vicinanza di un nemico così valoroso, di sorprendere, nascendo qualche occasione opportuna, l'accennata città dell'Acerra. Ma mentre procurava di mettere in esecuzione il disegno, e ricercava i mezzi proporzionati alla consecuzione del fine deliberato, avvenne che alcuni del popolo di Casalnuovo mal soddisfatti del governo dei regii fecero intendere all'Annese, che il Principe lasciata con poco presidio la Piazza, se ne era partito per affari che ritardavano necessariamente il ritorno. Udito ciò dall'Annese, che stava vigilantissimo in procurare gli avanzamenti del popolo , per non perdere l'opportunità che gli porgeva la lontananza dell' Avalos, vi spedi immediatamente un grosso di centocinquanta cavalli. Ma pervenuto lo avviso delle mosse di costoro alle orecehie di D. Giuseppe Mastrillo, che in difetto del Principe era rimasto al governo di guella Piazza, cacciò fuori dal recinto una squadra di trenta uomini a piedi, e fattili appiattare dietro ad nn piecolo ponticello, per il quale doveva la cavalleria nemica necessariamente passare, fermossi con essi attendendone la venuta. Comparso non molto dappol il nemico, ed arrivato appunto dove era l'imboseata dei regii , fu così d'improvviso , e da tante archibugiate assalito , che volgendo con estrema vergogua le spalle, si pose vilissimamente a fuggire, lasciando sopra sette cavalli, ed alcuni soldati feriti in preda del

<sup>(1)</sup> Siccouer racconta il Capecelatro nel uso Diario, non ma ma due sorcello cell'Avalou, Principe di Montesarchio, corsoro in quella occasione gravissimi pericoli. Frano derse di eta giovanile e di avrecente aspetto, e di i popolani deliberato avreano di rapirio dal chiostro, condurio al Morecta; visibrie de duedier-le, Il cho arabbe certamente e deplorabineante avrenuto, no le parola autorio i suadenti del canonico D. Genmare Quaranta iveciro del Cardinale etissos, sporeggiunti con altri notabili sul luogo, non forero tatte clineci a caluante lo trie fercio della pibeo. Il saccrotto Carlo Biscrotto del cardinale estesos, sporeggiunti con altri notabili sul luogo, non forero tatte clineci a caluante lo trie fercio della pibeo. Il saccrotto Carlo Biscrotto e della considera del regione della porta del monastero, protecto di volver prima morire per mano degli amuntinati ancichi follerare che il chiostro si apris-es. Fu così che il Cardinale ce degli altri si diche goi di accortero.

vincitore. Ritornato due giorni dopo il Principe nella Piazza, ed inteso che la mossa della cavalloria del popolo era stata macchinata dalle genti di Casalniuovo, ordinò che in pena del tradimento fusse saccheggiato dai suoi soldati.

Ma se da questa parte si andavano ogni giorno lo armi del Re con felici progressi avvanzando, non erano meno favorevoli quelli che si facevano da D. Pietro Carafa Governatore di quell'arme, dal Duca di Seiano, dal Duca della Regina, da D. Alfonso Piccolomini, e da molti altri cavalieri della tenuta di Castellammare. Costoro si erano ritirati in quella Piazza non meno per assicurarsi delle persecuzioni del popolari, che da pertutto inondavano, che per attendere la venuta dei confederati, coi quali disegnavano di uscire in campagna. Ma essendo indugiato più che non si erano persuasi lo arrivo del baronaggio, incominciarono dopo non molti giorni, travagliati dalle armi del popolo, allora affatto padrone della campagna, a sentire le angustie ed i soliti patimenti dell'assedio; nè si sostentavano con altro grano. che con quello, che loro per la via del mare somministrava la città di Napoli. Ad ogni modo sarebbe stato assai tollerabile il disagio che pativano, quando il popolo non si fosse impadronito della terra di Gragnano, luogo non più che due miglia lontano dalla Piazza, perchè oltre che di colà con le continue scorrerie infestavano gli abitatori e depredavano gli animali di quelle campagne, minacclavano ancora di levar le acque delli molini, che non meno servivano a macipare li grani per sostentamento di quel presidio, che per li spagnuoli che stavano in Napoli. Travagliati dunque gli assediati da tanti dissaggi, e caduti dalla speranza di ricevere alcun soccorso dal Duca, a chi lo avevano più di una volta infruttuosamente richiesto; nè potendo soffrire che gente, nata tra le selve per la coltura dei campi ed avvezza alle rapine, osasse di tener ristretti tra i piccoli confini di un breve ricinto di mura spiriti così guerrieri ed animi così generosi; si risolsero uscire dalla piazza, e prevenendo la mossa del nemico, che minacciava di stringere lo assedio, incontrarlo in un medesimo tempo ed assalirlo dentro li proprii ripari : risoluzione in vero non meno ardimentosa che temeraria, perchè le soldatesche del popolo, che facevano piazza d'armi a Gragnano, trapassavano il numero di settecento uomini, e quelle dei regii non arrivavano a questo, tra fauteria e cavalli. Ma comecché la giustizia sempre prevale, e gli audaci sono spesso dalla fortuna aiutati, la impresa partori fine assai più favorevole che non si avevano i medesimi regii figurato. Usciti dunque dalla città sessanta uomini a piedi in quattro squadre divisi, e trenta cavalli , penetrarono con tanto silenzio e con tanta prestezza sopra li

ribelli, che trovatisi immersi fra i giuochi e le crapule, e ad ogni altra cosa applicati che alla difesa, furono da tanto spavento sorpresi, che non è possibile a credersi con quanta confusione e disordine si ponessero in fuga, e si lasciassero senza alcun atto di resistenza rompere e perseguitare dai regii; i quali incalzandoli da ogni parte, con lo strepito degli archibugi, con il terror delle voci, e con il suono delle trombe che da varie parti fecero artificiosamente toccare, si avvilirono in maniera, che supponendo di essere assaliti dalle armi di un esercito intiero, nè ben assicurati di salvarsi fuggendo, buttarono persino alle armi, per essere più spediti nel corso. Ad alcuni, che non ebbero tanta fidanza nella velocità delle piante, o convenne, con far debole ostacolo, morire, o di rendersi a discrezione del vincitore. Restarono in questa fazione morti dodici soldati del popolo, e trentacinque prigioni : dalla parte del Re restò ferito di archibugiata nella gamba Vincenzo Capece cavaliere della Piazza di Capua: però quello che apporto maggior meraviglia, fu nell' entrar della Piazza, nella quale si videro più prigionieri, che trionfanti tornarne (1).

Con il calore di questa sconfitta così clamorosa acquistarono tatto grande opinione le armi del Re in quelle parti, che la città di Leitera, l'istesso Gragnano, e molte altre terricciuole, che sino a quel tempo averano seguito la fortuna del popolo, si dichiararono immediatamente a derozione della Corona. Però tra gli acquisti che focero i regli di maggior conseguezza per le cose di quella guerra, e per l'assedio della città di Napoli l'a l'impadronisi della Torre di Scafati; la quale essendo situata in mezzo al fiume di Sarno, venira conseguencemente ad Impedire il passaggio a tutti coloro, che per la vid di Salerno conducevano animali, o altra cosa necessaria da vivere nella città di Napoli, essendo tanto profondo quel flume, che non poteva per altra parte guadarsi, che per il ponte, che stava sotto alla medesima Torre. Pattasene dunque padroni, e di ntrodottori un presidio di

<sup>(1)</sup> In questa fazione combattuta nella piazza del Trione in Gragnano, e nella quale rianso morto il dottero Scarano di Nocera conditictore di sollerati, obbero parte, oltre dei cavalieri indicati dall' autore, anche D. Gio. Battista Capee Pisiciello, D. Cararo Pignatelli imarchese di S. Marco, i frattelli fiberico ed Alexandro Caraccialo, D. Camillo de Dura, Francesco, Nicolo, e Cesare de Alguero, Benedetto Spinala, Pommano e Gio. Battista d'Alois, e Geronimo Capeco — Conquistarono i viacitori molte armi da fuoco o tre bandiere, una nera e due rosso, na formono poco generosi anzi sassi credeli cei vinia, avendo fatto mozzare il naso a dedici tra i prigionieri che più saldi eransi mottrati nella difesa — Voli il Gepecclativo.

40 spagnuoli incominciarono a godere il beneficio di tutte quelle campagne, che si stendono tra la città di Castellammare, e la medesima Torre, dove oltre la lunghezza, che abbraccia quattro miglia di spazio, si dilatavano ancora non meno di un'altra lega verso il paese nemico dalla parte di Nocera. L' incomodità però che dalla perdita di questa Torre sentivano coloro che abitavano nella parte orientale del fiume, affliggeva non solo la città di Napoli, che veniva per tal cagione a provare i disagi della penuria, ma anco i popoli di quella comarca, ai quali era dal regii presidii impedito il passaggio delle condotte; e conseguentemente perduta l'occasione del traffico c del commercio, che avevano con i ribelli di Napoli, o conveniva, che gli animali e le mercanzie fatte da loro non trovassero smaltimento, o lasciarli per quelle campagne all' arbitrio dei predatori. Per evitare questo male, che era a tutte le terre e città della provincia di Principato Citra di nocumento notabile, essendo più di ogni altra del regno feracissima di vaccine e di porci : si mossero molti popoli di quel contorno per venire a riacquistarla di nuovo. Quelli però, che mostrarono maggiore applicazione degli altri in proseguire questa impresa furono le genti di Nocera, della Cava, di S. Severino, e delle vicine contrade di Salerno ; le quali, fatta una massa di mille e più uomini armati e divisi sotto la condotta di varii capi, uno dei quali fu un tale Ippolito della Pastena, che oltre i pedoni che lo sconirono vi andò con una compagnia di 40 cavalli, pigliarono di nuovo Scafati, ed assediarono con mirabile strettezza la Torre. Ma venuto immediatamente l'avviso di questo assedio all'orecchio del Carafa, spedi 130 cavalli con tanta prestezza in soccorso degli assediati, che non diede neanco tempo di trincerarsi al nemico, commettendoli che dovessero la ogni modo investirlo; l'esercito del quale essendo composto di gente collettizia ed alloggiato in pianura dove facilmente potevano caracollare i cavalli, supponeva D. Pietro che non ardisse di resistere al valore dei regii benchè fussero pochi, e conseguentemente se ne prometteva indubitata vittoria. Il successo della battaglia non fu dissimile al disegno del comandante : perchè assaltando i regii con il solito ardimento le genti del popolo, e quelle usando la solita viltà naturale in fuggire, restarono prima sconfitte che combattute. I popoli di Bosco c della Torre dell' Annanziata, ebbero in quel conflitto maggior ventura degli altri, perchè trovandosi dalla parte occidentale del fiume, gli fu concesso vantaggio da ritirarsi prima di veder la faccia degli avversarii. Ma è pure gran maraviglia, che in un corpo di esercito così numeroso, e composto di gente che si era per qualche tempo avvezzata almeno per le campagne al maneggio delle armi, non si trovasse un solo, che ar-

disse di far piccolo ostacolo all'assalto dei regii, che per essere in un' aperta pianura erano molto bene osservati quanto fussero inferiori di numero. Solamente Ippolito della Pastena, il quale, incontratosi con il Duca della Regina, che spintosi in tracein dei fuggitivi ritornava dalle tenute di Nocera verso la Torre, essendogli dimandato chi vira? rispose: la morte; ma poi non corrisposero gli effetti della mano all' ardir della lingua, perchè sparnte in quel medesimo tempo alcune archibugiate contro degli juvasori, rivolse fuggendo immediatumente le spalle. Fu nondimeno per lungo tratto seguito dalla eavalleria del Duca; ma conosciuto finalmente che era vano il seguirlo, e che troppo si allontanava dall'altre truppe dei regii, che fugato in tutto il nemico si erano già ridotte intorno alla Torre per ritirarsi, venne anche ella, dopo averlo per qualche spazio seguito, ad unirsi con le altre. Restarono in questa fazione sopra sessanta soldati del popolo, tra morti e feriti, ed altrettanti prigioni, trai quali alcuni di casa Pagano nobili di Nocera.

Nel medesimo tempo, che il Principe di Mentesarchio occupo la città d'Acerra, calarono e si fecero pndroni di Aversa il Duca di Maddaloni con 400 uomini , D. Ferdinando Caracciolo Duca di Castel di Sangro, Fra Gio. Battista suo Fratello Priore di Bari, ed Ottavio Medici Principe di Ottaiano con altri 600. A questi si uni poco dopo la gente di Gio. Battista Carnfa Duca di Elsi, e Barone di Campobasso, del Marchese del Vinghiaturo, e quella del Montalvo Marchese di S. Ginliano, e di molti altri Baroni di quella Provincia. Costoro impadronitisi della città , e fortificato il castello principiarono ad infestare con continue scorrerie tutte quelle campagne insino a Capodichino, luogo non più che un lungo miglio lontano da Napoli, uccidendo indifferentemente qualsisia che viveva sotto quello specioso nome di popolare o di ribelle, depredando bovi, vaccine, cavalli, e ciò che di grossa o medioere valuta gli fusse venuto in potere. Ma chi più di ogni altra terra provasse il furor di quest' arma per invecchiate cagioni incrudelita, fu quella di Melito ; la quale da D. Luccio Sanfelice figlio del morto Gianserio, e da Gennnro Muscettoln in vendetta delle offese, che avevano da quel popolo ricevute prima che si rompesse la guerra, fu arsa e saccheggiata in municra che ne anco fu perdonato alle proprie vesti che le donne portavano addosso.

Perduto dunque in un medesimo tempo il beneficio della strada di Aversa (che siche verso tramontana e ponento ) per dore vonivano innumerabili quantità di vaccine, oltre i grani e le biade, che gli somministravano i mussari di quelle campagne; rotto il commercio dilvia di Tuglia, che era in Arellino guardata da quel Principe, e nell'A- cerra dell'Avalos, ed impedito il passaggio della provincia di Salerno dai presidio della Torre di Scafati, incominciava la città di Napoli a sentire gi' incomodi e la stanchezza dell' assedio. La carne si era sino a quel tempo venduta a ragione di sei grana al rotolo, incominciò a vendersi a due carlini, ed era di pessima condizione: ii prezzo del pane si alterò in maniera, che la palata che soleva vendersi grana 4 valeva sedici , il cacio , ie provature , i salami , ed ogni altra cosa spettante all' uso necessario del vitto, insino alle iegna, si vendevano a prezzo inestimabile ; perchè oltre che non si potevano introdurre di fuori per tema delli regli scorritori che battevano le strade, quel pochi che ne avevano i bottegari della città, si erano già smaltiti a prezzo vilissimo, per non incorrere nella disgrazia del popolo, il quale stimandosi per il troppo numero insuperabile aveva in materia di grassa sempre seguito i vestigii di Masaniello, Abbondava, in tanta penuria, dei vini solamente; perchè essendone stata fertilissima quella stagione, ne era dai paesi di quelle vicine campagne continuamente portato nella città.

Rendeva maggiormente inconsolabile le afflizioni della città ribelle il sinistro avviso dell' infelice avvenimento che ebbero le armi dei popolo nella provincia di Pugila; nelle cui parti essendo calato per ordine dell'Annese la gente di Ariano seguita da 2000 uomini della provincia di Principato Ultra, con disegno d'impadronirsi del grano di Foggia e trasmetterio in Napoli, fu dal Conte di Conversano, che veniva in Terra di Lavoro ad unirsi con le armi del baronaggio, e ne aveva presentita la mossa, assaltata così d'improvviso e con tanto valore, che supposto il vantaggio del luogo dove egli imboscossi, ed il disordine che usarono il popolari nel marciare, restarono tutti coloro che crano di vanguardia, trucidati dai regii, senza un minimo segno di resistenza. Gli aitri ammaestrati dalla strage degli uccisi, e dall' imminenza dei pericolo atterriti, non osarono di provar l'ira del Conte con la difesa; ma datisi vilmente a fuggire, evitarono quel male, che forse mostrando la fronte, sarebbe per avventura stato inevitabile ; però infestati dal vincitore alla coda , non fu senza perdita la fuga. È fama, che in questo conflitto restassero tra morti e prigioni sopra 400 uomini del popolo. Con la felicità di questo successo inoitrossi l' Acquaviva sotto le mura della città di Ariano, che tuttavia persisteva nella devozione dei popolo, e la costrinse a tornare con ottime condizioni sotto l'ubbidienza reale ; dentro la quale , perchè era situata in sito fortissimo, conforme dirò disotto, Gio. Vincenzo Strambone Duca di Saisa e Presido di quella Provincia si conferì con il seguito di molti cavalieri, e la mantenne per la Corona insino all'ultimo spirito della sua vita.

Erano în questo mezzo arrivati nella cittă di Aversa, stabilita în quel tempo per Piazza d'arme dei realisti, il Marchese del Vasto, ed il Duca d'Andria; questi con un corpo di 300 cavalli e 400 fanti, provveduti non meno di munizioni da guerra, che di biade, c di un ricco bagaglio; e quegli con altri 600, la maggior parte a cavallo.

Intanto il Principe di Montesarchio, che sin dal principio aveva aspirato alla sorpresa di Marigliano, la quale essendo terra di piccolo circuito, e situata su la strada maestra di Puglia, ne più che due ore di cammino discosta da Napoli verso oriente, era di gran conseguenza per le cose del Re : vedendosi ora spalleggiato da tanti Baroni, incominciò a porre in effetto li suoi disegni; persuadendosi che con la caduta di questa Piazza, dovesse ancora inevitabilmente cadere nelle suc mani quella di Nola : nella quale essendo gran numero di nobili e di persone civili inclinati al partito della Corona, era pubblicamente creduto, che introdotte che fossero le armi del Re in Marigliano, il popolo di Nola vedendo cresciute le forze dei regii e depressa la potenza dei suoi seguaci, o l'avrebbe spontaneamente chiamato, o nou si sarebbe difeso. Tra gli altri soldati, che servivano il Principe in quella guerra, vi erano alcuni della medesima Piazza di Marigliano, i quali seguendo il partito reale, si crano, fuggendo la tirannide del popolo, ricoverati appresso dell' Avalos, al quale avevano più volte offerto con la intelligenza che tenevano dei loro aderenti in quella terra, di porla in tempo di notte, e senza verun ostacolo dei nemici, nelle sue mani, Lusingato dunque il Principe dalle incessanti offerte che costoro tante volte gli fecero, si condusse una notte con 150 cavalli sotto le mura di quella Piazza: ma mentre stava attendendo alcun motivo dalla parte di dentro, fu dalle guardie, che continuamente vigilavano su la muraglia, in un medesimo tempo scoperto e dato allarme. Ed egli vedendosi fallito il disegno partissi, salutato dai terrazzani con qualche tiro di moschetto alla coda.

Ma se il Principe qui non chhe fortuna di secondare i suoi generosi disegni, la conobbe nondimeno favorevole nell' impresa di Cairano, terra non più che otto miglia lontana da Napoli dalla parte di tramontana, e di molta considerazione; perché oltre ch'era circondata da forte muragita, serviva per impedire la condotta dei viveri al nemico, e per darsi mano con la città dell' Acerra che le stava a lovanto; e per darsi mano con la città dell' Acerra che le stava a lovanto; e per darsi mano con la città dell' Acerra che le stava a lovanto; miglia da l'una e dall' altra discosta. Condottosi dunque con 130 cavalli, e con alcuni pochi fanti di hattaglione sotto al recino di quelle, Piazza, si studiò prima che facesse altro atto di ostilità di tiraria per via di tratto alla devocione del Re; ma trovato non meno ritrose o ripugnante

nel rendersi, che risoluto ed ostinato quel popolo alla difesa, si acciosa all'instano ed do brogo, che per essere aperto, non troto resistenza in occuparlo. Quivi fatti arrestare alcuni del migliori cittadini che se non si disponevano a cedere immediatamente la l'àzza nelle sue mani, era egli risoluto di castigare la loro ribellione con la morte del prigionteri; la di cui deliberazione penetrò talmente nel vivo gli animi di quel presidio, che era per nesso di parentela e di amistà congiunto con li arrestati, che per sottarrili da quel pericolo e dalle mani di un Principe armato e vittorioso, s' indusse finalmente a capitolare con oneste condizioni la ressa di quella Piazza.

Nola, la fedeltà della quale fa non meno risplendere nella memoria degli uomini l'antica rotta di Annibale, che nel cuore degli abitanti la presente occasione di guerra, è città situata in piano, nè più che quattro leghe lontana dalla parte orientale da Napoli, e cinta da una fortissima muraglia alla moderna, ma per l'esorbitanza della spesa non ancora all' ultima perfezione ridotta: è fiancheggiata da sette vastissimi baluardi , dalla sommità dei quali non è parte del recinto , che non resti scoperta : finalmente gode tutti quei requisiti , che per una lunga e gagliarda difesa si potrebbero ricercare. In questa Piazza così forte, che era allora dominata dalle armi del popolo, incominciarono i nobili con l'unione delle persone civili a macchinar trattati d'introdurre alcun corpo di soldatesca regia, per esimersi dalla tirannia dei ribelli. Conoscevasi ben da loro, che chiamando in soccorso l'arme del baronaggio, si sarebbero facilmente impadroniti della città; ma per non compartir le glorie, che si dovevano a quella fede che avevano sempre professata incorrotta verso della Corona, con gli aiuti stranieri: deliberano di voler piuttosto arrischiar la propria vita per liberarsi dall'abborrito dominio dei popolarl, che conseguir l'intento senza pericolo con la forza delle armi ausiliarie. Fatta dunque tra loro così geperosa deliberazione, prima che ad altro affare applicassero il pensiero , procurarono con varii stratagemmi di seemar la potenza del popolo , la quale derivava più dalla forza , che gli dava il concorso dei villaggi vicini che dalle proprie. Per togliere dunque al popolo della città il calore e l'ardire, che con la loro aderenza gli somministravano le genti di fuori, s'impegnarono molti gentiluomini i quali, con il patrocinio e con la protezione tenuta, avevano acquistata non mediocre autorità con gli abitanti di quei villaggi. Con l'artifizio dunque di quei signori, e con la destrezza che usarono in tale affare, ottennero finalmente con indubitata promessa dai capi di quei popoli di non prender più le armi a favor dei ribelli per qualunque occorrenza che fusse av-

venuta. Superato questo punto, che era la maggiore difficoltà che ritardava la esecuzione di quella impresa , tentarono di abbattere I' ostinazione dei popolari con le persuasioni, procurando di tirarli per via di pratiche piacevo!i alla devozione della Corona. Ma perchè erano costoro, come nobili, caduti in manifesta diffidenza del popolo. volsero avvalers per istromento di ciò conseguire di un tal Gio; Batdista Panico, il quale avendo prima che si rompesse la guerra esercitata la carica di Caporale di campagna, mantenevasi tutta via col seguito di una squadra di 30 uomini armati nel villaggio di S. Paolo sua patria ; e comecchè era fedelissimo seguace del partito reale teneva, conosciuto per tale, segretissima intelligenza con la nobiltà di Nola, ed aspirava insleme con quei signori ad un medesimo fine. Essendo dunque costul accertato della corrispondenza che tenevano i nobill della città con i popoli di fuorl, e ligato per vincolo di compatranza con Stefano Nastaro Capopopolo di Nola, instigato dalle persuasioni di costoro, ed in particolare da D. Carlo Mastrillo Marchese di Santo Marzano, gli fece intendere che egli aveva gran desiderio di abboccarsi con lui, e che doveva conferirgli uu trattato molto Importante agl' interessi del popolo. Il Nastaro, nel cui petto era già penetrato il timore delle colpe commesse, e glà sentiva i progressi che facevano le armi del baronaggio, non fu ripugnante in dare orecchio al Panlco; però li fece precetto che egli entrasse nella città con non più di tre o quattro compagni. Accettò il Panlco l'offerta con la condizione proposta; ma entrato che fu, si trattenne sin tanto sotto la porta che arrivarono tutti li altri soldati della squadra ; la venuta dei quali siccome arrecò spayento nel cuore dei popolari, così (ancorchè fusse contro l'osservanza delle promesse) nell'entrare non trovò ripugnanza. Il contenuto di quello che disse al Nastaro il Panico fu che al dichiarasse a devozione del Re, prima che la città fusse sorpresa dalle forze dei regii e saecheggiata, in pena della sua contumacia. con 11 totale estirminio di coloro che aderivano al partito dei ribelli. Il Nastaro considerate le ragioni propostele dal Panico, ed il male che non appigliandosi al suo consiglio ne poteva avvenire, si sarebbe nel medesimo punto risoluto di cedere ; ma perchè non poteva deliberare di cosa alcuna senza la participazione degli altri che lo seguivano, richiese di tempo tutto quel giorno a dar la risposta, che fu la sentenza difinitiva della sua vita ; perchè mentre la sera andava ordinando alle sentinelle, che andassero a far le solite guardie su la muraglia, sdegnatosi con alcuni soldati che erano troppo ritrosi in ubbidirlo, e battendo în terra per effetto di soverchia rabbia nna carabina che aveva nelle mani, sparossi casualmente con l'impeto della percossa, e s'ammazzò da se stesso. Morto il capo rimasero talmente i suol seguaci confusi, che privi non meno di ragione che di ardimento, non sapevano a qual partito appigliarsi. La debolezza delle forze che avevano, gli proponea per ottima risoluzione l'accomodarsi con la fortuna dei regii; ma il dominio che ciò facendo gli conveniva deporre, ed il dover di nuovo soggiacere all'imperio dei nobili, lo sdegno dei quali si avevano con infinite ingiurie provocato, richiedeva che i consigli del Panico non fossero eseguiti. Predominati nulladimeno in tanta dubbiczza dall'innata pravità di natura, deliberarono di richiedere all'Annese alcun capo che li reggesse, ma prevenuti dall'accortezza del Panico, che invigilava continuamente al vantaggio dei regii, e che molto bene osservava la confusione nella quale si trovavano i popolari, furono, prima che giungesse in Napoli l'avviso della nuova risoluzione del popolo, soggiogati dalle forze del nobili; i quali avvertiti del successo dal Panico, e armati conforme al concerto fatto tra loro, occuparono la piazza togliendo le armi a tutti coloro che stimavano più diffidenti. Sospettando dappol con molta ragione, che ad istanza di alcuni che erano, fuggendo dalla città, ricorsi all'Annese, non venisse contro di loro alcun grosso di soldatesca da Napoll, scrissero al Principe di Montesarchio che mandasse qualche rinforzo di gente per resistere al nemico in occasione d'assalto, e ne ottennero nella medesima sera una compagnia di cavalli, e nella seguente vi giunse, similmente spedita dall'Avalos, la squadra di Carlo Monello, che era alla prima non inferiore di numero. Indi considerato dai capi delle armi regie che stavano in Aversa, di quanta importanza fosse alle cose del Re il tener la piazza di Nola, ed essendo abbastanza provveduti di genti da poterla guarnire, vi mandarono il Marchese del Vasto a governaria.

Numeravasi altora la gente del haronaggio, oltre quella che si stava sapettando e giornalmente arrivava, che era il doppio maggiore di quattromila nomial quasi tutti a cavallo, eccettuando alcuni pochi fanti condotti da D. Ferrante Caracciolo e dal Duca d' Andria, che non tra-passavano il numero di 300. Con la cui massa potevano gli spagnuoli non solo tener presidio nelle piazze acquistate, ma campeggiare e scorrere in sino alle porte di Napoli, il cui popolo era di già tanto avvilito che non ardiva incontrarli. Avvistoto dell'arrivo di questa gente il Duca di Arces, diede ad istanza dei medestino illaroni la carciac e il governo delle armi di fuori a D. Vincenzo Tuttavilla, cavaliere che nel mestiere della milizia avvas con l'espericuza del proprio valora carquistato opinione non mediocre, e conseguito insipno al generalato della cavalleria del regno. Ottenuto dunque da lui, con estrema allegrezza dei nobilì, il conpando di quell'esercito passo col terzo di fanteria di

D. Prospero Tuttavilla suo nipote immediatamente in Pozzuoli, città marittima e dalla parte di ponente non più che due ore di cammino distante da Napoli, quantunque il passaggio di terra fosse occupato dalle armi del popolo. Quivi accompagnatosì con un corpo di cinquecento cavalli, che cra colà per tale effetto dalla piazza di Aversa venuto, incamminossi alla volta di Marano, conducendo seco due carra di munizione da guerra e quattro piccioli cannoni. Furono dal comune di quella terra ricevuti nell'apparenza esteriore con dimostrazioni molto cortest, sovvenendoli di varii riufreschi; ma partiti di là furono, nel passare aleuni vadi strettissimi, assaliti da Giacomo Rosso, il quale avvisato di quel passaggio per opera di alcuni terrazzani mal soddisfatti dei regii, ed in particolare di Antonio Dentice, la potenza del quale cra grandemente abborrita da loro, occupò con la prestezza che usò nel marciare la sommità di alcune rupi, per sotto delle quali doveva necessariamente passare la soldatesca del Tuttavilla, il quale confidato più che non doveva nella fede dei maranesì, che figurava per amici, e giudicando, per essere il cammino non più di quattro miglia di strada, che non potessero tant' oltre avanzarsi le soldatesche del popolo, marciò senza verun sospetto d'invasione nemica alla volta di Aversa. Arrivato presso all'aguato, ed assicurato il passaggio della vanguardia, fu dal Rosso, che aveva risoluto di vincere sicuro e di non lasciare ostacolo che gl' impedisse il ritorno nel ritirarsi, con improvvisa pioggia di archibugiate assalito alle spalle. Voltò immediatamente la fronte con la solita intrepidezza per difendersi il Tuttavilla, ma accortosi che l'altezza delle rupi occupate dal popolo era per natura e per sito inaccessibile, e che era vanità il pensare non meno alla vendetta che alla difesa, ordinò la marciata, cedendo con estremo cordoglio all'urgenza del tempo; la quale fu con tanta prestezza eseguita, che oltre la perdita di 16 uomini che vi mortrono, trai quali vi fu D. Ferrante Molina Commissario della cavalleria della Sacchetta, restò anche iu potere del Rosso un pezzo di cannone insieme alla munizione di guerra (1). Questo avvenimento così poco favorevole succeduto alla prima

<sup>(1)</sup> La cavalloria dei regi in siffatta ritrata, che avrenne ai 23 ottobre di quell'anno 1643, arrobbe sofferto gravissime predite senza l'opera di Giovanbattiata Dentice fratello di Carlo, cavaliere della Piazza di Nido, il cui ni-pute la poscia Dance di Acedaia per nozze contratte nel 1695 con Margherita Recco, figliuola primogenita di Giuseppe morto senza prode maschite. In proposito racconta il Capceclatro nel 100 Ibirrò, che Vincenzo Tuttavilla, essendosi inoltrato con poca prudenza militare nelle anguste golo di quetta contrada di Marson, guidato dal exavaliere Antonio Dentice che cele dani suis podera il bergava, c.

uscita del Tuttavilla, predisse l'esito infausto, che dovevano, governate da lui, partorire le armi del baronaggio.

Giunto nella città di Aversa, e ricevuto con estrema allegrezza per Generale di quell'arme, diedo immediatamente mostra all'esercito, nel quale compresavi la gente a cavallo condotta dalla provincia d'Abruzzo da Cesare Zattara Commissario generale della cavalleria di leva, e l'accennato terzo di D. Prospero, si numeravano 6000 uomini, quasi tutti a cavallo e della più scelta nobiltà del regno, oltre quelli che si aspettavano con la venuta del Conversano, del Principe di Troja, del Duca di Bovino, di Martina, di Cagnano, e di altri Baroni. Fatta questa rassegna, e ponderato con diligente considerazione lo stato del popolo di Napoli, ridotto quasi all' estremo, indebolito di forze, avendo affatto perduto gli aiuti delle terre vicine, ed infestato sin presso alle mura dalla cavalleria del baronaggio : propose due cose per allora necessarie ad eseguirsi per la compiuta perfezione di quell'assedio ; che era l'apertura del passo di terra, guardato dalle armi del popolo fra le città di Pozzuoli e quella di Napoli, e l'occupare la Torre dell'Annunziata per togliere al nemico la comodità del molini, che sola fra tante, che godute ne aveva, l'era per ultimo rifugio rimasta. Disputavasi però dai capi di guerra , a quale delle due dovesse prima l'esercito incaminarsi , essendo l' una non meno necessaria dell' altra ; perchò da quella, oltre la comodità dei rinfreschi che veniva a goderne la parte spagnuola, del quali grandemente pativa, ne derivava

che era del tutto ignaro delle praticho dei terrazzani e degli aguati di Giacomo Rosso, improvvisamente fu attaccato dai popolani tra quei siti malagevoli e dirupati, onde ritirandosi con grandissimo disordine i cavalli girono a riuseire in un luogo detto Trefole entro il podere di Carlo Dentice, che attratto delle gambe stava immobile assiso; e vi cobe a restare ucciso dagli spagnuoli che credevano avesse ancora lui parte all'inganno, se soridati dai cavalieri napolitani che colà erano ed il conobbero, non lo avessero lasciato in pace: ed un suo figliuolo Fabrizio Dentice campo dalla stessa furia con gittarsi giù da un verone e fuggir via. E se non fosse stato Giovanbattista Dentice zio di Carlo di fare aprire una gran porta del podere che riusciva sopra più larga strada, per la quale uscita la gente, scampo dai paesani che preso ardire per il prospero successo valorosamente gl'incalzavano, correcano rischio in così vil luogo, e da così vil gente rimanere in buona parte disfatti. Ed i pezzi di artiglieria campando per la stessa porta non furono lontani tutti a perdersi, rimanendovene un solo per malizia del villano che guidava i buoi che li conducevano, il quale visto morto di archibugiate un suo compagno, tagliata la fune colla quale si tirara il pezzo si salvò coi buoi lasciandolo colà travolto in sulla strada, che impedendo il cammino alle carra delle bagaglie e delle munizioni che appresso venivano, fu cagione che insieme al pezzo restasse il tutto preda dei popolani,

ancora la comunicazione delle armi, che si poterano dalla Piazza di Aversa a Pozznoli, c da Pozznoli in Napoli introdurre. E da questa, oltre il henoficio della macina che venira a perdere il popolo, poteva, seorrendo la cavalleria dei regii a vista di Napoli, impadronirsì di tutta quella riviera lanino al Ponte della Maddalena. Tracolò finalmente la bilancia di questa incertezza di pareri a favore della seconda con ti peso che se le aggiunse di un nuoro accidente, che chiamò le armi del baronaggio in socorso della Torre di Scafati di nuovo assediata dal popolo in quel tempo, sollecitando con ferrentissime istanze la marciata in quella parte del Tottavilla.

Cinti da tante parti, e travagliati dal terrore di tante armi, sentivano i ribelli della città di Napoli l'angustia e i disagi di uno strettissimo assedio. Per schermirsi di tanti mall, che giornalmente crescendo divenivano inevitabili, si studiarono con faticosa ed indefessa sollecitudine di applicarvi il rimedio : ma per molte considerazioni che facessero in procurarlo, restarono sempre rotti i loro disegni dalle infinite difficoltà che insorgevano. Da tre parti si potevano, prima della uscita dei regii in campagna, comodamente introdurre nella città le munizioni da vivere, che non di altro aveva necessario; dalla strada di Capua, da quella di Puglia, e da quella di Salerno, provincie non solo di biade e di frumenti, ma di vaccine e di porel abbondantissime. La maggiore e più comoda per le presenti necessità dei ribelli sarebbe stata l'apertura della via di Capua, la quale essendo non più che cinque leghe discosta da Napoll poteva giornalmente contribuirli soccorso : ma caduta la città di Aversa, ch' è la chiave di quel passaggio, nelle mani dei regii, ed ingombrati tutti quei luoghi dalla cavalleria del Tuttavilla, se ne stimava dal popolo l'esecuzione troppo difficoltosa. Poteva anco apportarli non disuguale beneficio la strada di Puglia per la copia dei granl e biade, che sono in quella provincia; ma trovandosi la città di Ariano a divozione di Spagna, e guardato Avellino dalle armi di quel Principe, per le cui città dovevano tutte le condotte necessariamente passare, rimanevano inaridite le speranze del popolo prima che pensasse all'impresa, Restava finalmente, per ultimo rifugio delli assediati, viva solamente la speranza d'impadronirsi del passo di Salerno, il quale dipendendo dalle acque del fiume di Sarno guardato dagli spagnuoli sul ponte di Scafati, conforme sopra accennai, si persuadevano i popolari ch' essendo molto debole quel presidio, e stando tutta quella comarca a devozione del popolo , di potersene agevolmente con l'assedio di pochi giorni impadronire. Fatta dunque deliberazione così risoluta dal popolo di Napoli, si spinse per ordine dell' Annese a quella volta un tal capitan Michele con eleguecento fanti e duecento cavalli, il quale unitosi presso Scafati con altri 2000 uomini che vi mandarono Nocera, Sanseverino, e la Cava, cinsero di così stretto assedio la Torre, che quei pochi spagnuoli che la guardavano, ritiratisi dentro alla difesa, per non aver forze da contendere di fuori, persero affatto il benefizio della campagna. Si difesero però con tanto valore, che quantunque il nemieo di momento in momento crescesse di numero con le nuove calate che facevano i popoli di quel villaggi, non ardiva però d'inoltrarsi alla Torre, dalla cui sommità veniva col moschetto continuamente infestato; oltre che avendo inteso dal popolo di Scafati, che nella Torre eravi pochissima provvisione da guerra e da vivere, e ehe non poteva per altra parte venirne che per la strada di Castellammare, deliberò, tenendola assediata alla larga, e senza esporsi alle offese, e tagliando tutte le vie del soccorso, di volere piuttosto per fame che per assalto necessitarla alla resa. Non s'ingannarono gli assalitori nella risoluzione che fecero; perchè oltre che la Torre era per natura e per sito inespugnabile e difficile a prendersi per assalto, tra le molte cose più necessarle delle quali gli assediati pativano, era il pane ed il mieeio, che non più che per tre giorni ne avevano, e poco più a lungo avrebbero potuto difenderla. A D. Pietro Carafa, alle orecchie del quale giunse subito l'avviso di questo assedio, premeva grandemente di mandarli soccorso, perchè occupato che fusse quel passo dal popolo, oltre la comodità del commercio perduto, che riacquisterebbe il nemico, verrebbe la città di Castellammare a sentire li medesimi disagi dell'assedio di prima; ma considerato che l'esercito dell'avversario era troppo ingrossato di genti, e che senza evidente pericolo non poteva eimentarsì all'impresa, non osò di tentarlo. Volse però parteciparlo per mezzo di spediti messaggi al Tuttavilla, persuaso ehe ponderato da lui il gran pregiudizio che apportava agl' interessi del Re la perdita di quel passo, sarebbe venuto indubitatamente a soccorrerlo, siccome successe dopo il quarto giorno di quell'assedio. Ha la terra di Scafati dalla parte di ponente per tre luoghi l'Ingresso, per il primo che ha il mare a sinistra si va nella città di Napoll, per il secondo ch' è quel di mezzo verso il monte di Somma, e per il terzo che lambisce la riva del fiume si va verso Sarno ed altri villaggi di quel contorno. Considerando dunque il nemico che per una di queste parti dovendo venire, conveniva introdursi il soccorso prima che ad ogni altra cosa applicasse il pensiero, e serrandoli eon tre ripari di considerabile altezza vi pose la miglior gente che aveva in quell'esercito a custodirli. Dalla parte di levante, ch'è cinta dal fiume, non v'è per entrar nella Torre altro Ingresso del ponte, situato immediatamente sotto la Torre. Quindi 22

non potendo i ribelli accostarsi per le offese che ricevevano dal presidio si allontanarono per tanto spazio, quanto pareva loro, che non potesse colnirli il moschetto. Fuori del ponte si divide in due parti la strada. per l'una delle quali , ch' è quella di mezzogiorne, si va a Castellamare, e per l'altra che si stende verso levante, si viaggia a Salerno. La prima oltre le trincere, che con indefessa fatica vi fabbricarono, la divisero per mezzo in più tagliate. La seconda allargando a forza di zappe l fossi che le stavano per fianco, si lasciarono aperte per le condotte del vivere, che dalla città di Nocera e da molti altri villaggi venivano al campo. Perfezionate dunque o ridotte le trincere a tal segno, incominciarono di dentro li ripari a travagliar gli assediati con li archibugi, più con disegno di stancarli con la difesa che con speranza di nuocerli. All' incontro in tanta strettezza di assedio non sgomentandosi li spagnuoli, nè deponendo dal cuore la solita intrepidezza, che in quella nazione s'alleva con gli anni, infestavano talmente i popolari con le scariche del moschetto, che in molti luoghi li furono interrotti i lavori nel trincerarsi. Sostenuta finalmente per tre giorni continui la difesa, e non comparendo li aiuti fondatl da loro su le promesse dei regii ; incominciarono non meno a dubitar del soccorso, che a disperar del successo. Vacillavano maggiormente le speranze degli assediati non tanto per il terrore che loro arrecavano le armi nemiche, quanto per la penuria del pane che incominciava a mancare, e per difetto del miceio, che era affatto finito ; perchè essendo per cagione del fiume inaccessibile l'adito alla Torre, poco o nulla stimavano le forze delli avversarii. La necessità però, che nei casi più disperati rende gli uomini industriosi, insegnolli a formar le corde delli archibugi con li stracci delle proprie camice, e a risparmiare il pane con la parsimonia del vitto. Ma poco ad ogni modo avrebbero siffatti rimedii glovato a reprimere ll male di quello assedio. se fusse poco più tardi arrivato il soccorso del Tuttavilla. Anzi si sparse voce ( se pur non fu opera di lingua interessata ) che erano in tali angustie ridotti , che la tanto li assediati ricusavano di rendere la Torre al nemico, in quanto non erano sieuri d'affrancarsi la vita o di ricevere quartiere, usanza che in tutto quel corso di guerra non fu mai praticata dal popolo; il quale in tutte le imprese che fece ebbe piuttosto per oggetto l'esterminio del difensori, che l'acquisto delle Piazze. Divenuti per tal eagione gli spagnuoli, nel disperar la salute, più pertinael nella difesa, sostennero non meno angustiati dal mancamento delle munizioni, che dalle armi del nemico per cinque giorni i disagi di quello assedio, nel fine dei quali, quando meno sperayano li assediati il soccorso, comparvero su le 22 ore alcune

truppe dei cavalli del Tuttavilla , le quali distaccate dal corpo dell'esercito erano state mandate dal Generale battendo le strade, ed a scoprire il paese. Queste scorrendo in esecuzione degli ordini ricevuti verso Scafati , non molto s' inoltrarono che scopersero alcune squadre della cavalleria del popolo, che per il medesimo effetto scorrevano per quelle campagne. E perchè non meno in queste che in quelle era ardentissimo il desiderio di riconoscersi, non fu difficile l'incontrarsi. Ma venuta alla pruova, ed in procinto di attaecarsi al cimento, le nemiche non corrisposero all'ardimento dei regii : perche i popolari , che non avevano altra esperienza di valore che l' usato nell'incendi e nelle rapine, in cul non trovarono mai resistenza, non ebbero coraggio di sostener la faccia dei realisti; contro dei quali fatta la prima scarica delle pistole tanto lontano che fu vuota d'effetto, voltarono immediatamente le spalle. Fu nondimeno con tanta celerità seguito il nemico dai nostri, che la fuga non fu senza perdita di molti soldati che vi perirono. Passato di questo successo l'avviso al Tuttavilla, che marciava poco dietro col grosso, diede ordine che si spingessero tre altre truppe di cavalli la soecorso delle prime, le quali, essendo affatto sparsa di vista la cavalleria del popolo, poco per quello effetto giovarono. il popolo fra tanto, che stava dentro Scafati stringendo la Torre, accertato dalla fuga dei battitori della vieina venuta dei regii, si accinse senza punto atterrirsi, con risoluzione di vincere o di morire, alla difesa delle trineere, le quali o supponeva che non ardissero d'investire, o che senza effusione di molto sangue non potessero superarsi : opinione Invero fallace e di gente non avvezza ad altri cimenti che alle scaramucce dei boschi, nei quali sciolta dalla necessaria ubbidienza della milizia non osa di combattere, che riparata dalle piante, o nascosta dagli argini dei fossi. Arrivato finalmente il Tuttavilla e squadronato l'esercito e riconosciuti i posti del nemico. spinse due compagnie del fanti del terzo di D. Prospero ad investigare la trineera di mezzo. Fecero li popolari, conforme l'usato, la prima scarica contro degli aggressori, uccidendone aleuni delle prime file, ma incalzati dalla celerità con la quale proseguirono i regii l'assalto, si misero, abbandonando vergognosamente i ripari, immediatamente a fuggire. Impadronitosi il Tuttavilla della trincera, e splanata in un medesimo tempo da una mano dei guastatori, che per tale effetto stavano preparati, urtò con tale impeto la cavalleria regia sopra il nemico, che già si era posto fuggendo in manifesto disordine, che non potendo nè sapendo più rimettersi insieme per ostare alla furia del vincitore, che con accrescimento di nuove truppe mandate dal Generale si rendeva più formidabile, restò, lasciando le trincere e l'assedio con tanto

ardore intrapreso, totalmente sconfitto. Aggiungesi, che fuggendo i popolari che stavano dentro Scafati per la strada del ponte (essondo per cagion del fiume tutte le altre serrate) furono dal presidio della Torre con sì gran tempesta d'archibugiate assaliti, che anco quei pochi che prevenendo il pericolo si sottrassero allo sdegno degli assalitori, restarono insieme con alcuni dei regii, che seguendo in quella mischia i nemici si erano con loro confusamente tramessi, sacrificati dal moschetto degli spagnuoli. Ostinavasi nulladimeno la cavalleria del Re in perseguitare i ribelli verso Nocera, per dove si erano con la prevenzione di molto vantaggio incamminati: ma sopraggiunte a favore dei fuggitivi le tenebre della notte che sopravvenne, nell'oscurità della quale temeva di non incorrere in qualche disordine, il Tuttavilla comandò che si suonasse a raccolta. Restarono morti in questa battaglia (per quanto mi riferiscono coloro che vi furono presenti) più di 250 soldati del popolo, ed altrettanti feriti e prigioni, oltre l'acquisto di 60 cavalli. Col calore di questa vittoria si resero a devozione del Re la Torre dell'Annunziata, ed il villaggio di Bosco : l'una dizione del Principe di Gallicano, e l'altra del Conte di Celano, luoghi non più di una lega lontani dall' accennata Torre di Scafati per la parte di Napoli , alloggiandovi nella medesima sera una gran parte di quell' escreito.

La matina seguente avvalendosi il Tuttavilla dell' opportunità offertali dalla ficilità del successo, a i presentò con l'esarcito sotto la Torre del Greco, terra del Duca di Medina, e peco più che sei miglia distante da Napoli; la quale essendo stata como luogo di poco momento, lascitat dal popolo senza presidio all'arbitrio degl'invasori, se ne rese senza veruna resistenza padrone; la cui poca importanza sesendo considerata dal Tuttavilla, non volse impegnaryi gente da manteneria: lasciovi però, essendo assai più capace della Torre dell'Annunziata, da dicci in dodici feriti con l'assistenza di 50 fanti che no avessero la cura. Egli tornato indictro, e considerato di quanto profitto era allo cose de Re l'acquisto della Torre dell'Annunziata per la macina del grani che ne godeva il nemico, fortificolla in maniera che la rese a segon di Piazza non disprezzabile.

Il popolo di Napoli avvisato nella medesima sera del debole presidio che era timasto nella Torre del Greco, e della poca vigilanza che nava in custodirla, uscì la mattina seguente con un grosso di 3000 uomini per sorprendella, persuaso per avventura che alla vista di un secretio così numeroso non farebbero ostacolo i difensori. Non fu falso l' avviso, nó fallace il disegno, perchè stanchi dalle fatiche che sostemero nella passata batteglia, e d'assalti all'improviso dalle armi

del popolo, gli convenne di cedere senza combattere, restandovi morto al primo ingresso dei popolari più di 20 soldati che si trovarono per l'inopinanza del caso irresoluti. Gli altri, che sopravvissero all'ira del vincitore, ammaestrati dall'uccisione di tanti compagni e spayentati dall'imminenza del pericolo, nel quale si vedevano irreparabilmente caduti, si resero senza contrasto, e passarono al servizio del popolo. Penetrata nel medesimo tempo la nuova di questo avvenimento alle oreechie del Tuttavilla per mezzo di alenni che fuggendo prevennero la sorpresa del luogo, inviovvi 400 cavalli, la maggior parte di leva e composta di borgognoni sotto la condotta di . . . . . . . . . (1), il quale spintosi alla volta del nemico, laselatasi dietro l'accennata Torre del Greco, e seguendo verso Napoli la traccia del popolari che presentita la mossa dei regii l'avevano abbandonata, raggiunse poco più che due miglia distante dal villaggio di Resina la retroguardia del nemico, il quale alla vista dei regii fatto eoraggio, squadronò le sue gentl, e si pose in ordine per combattere, avvalendosi però del vantaggio di alcune colline, sopra le quali persuadevasi che non potessero con molta agevolezza giocare i cavalli. E in vero se i popolari fossero stati così valorosi in difenderle, siecome furono prudenti in occuparle, o conveniva di restarvi la maggior parte dei regii, o disperati del successo partirsi con poco onore dalla battaglia. Ma essendo la gente del popolo per la frequenza dei suoi consueti esercizii in cui si applicava poco avvezza alla guerra, e quella del Re, non meno per la regola della milizia che per l'esperienza di molti elmenti, assuefatta alle pugne, non fu meraviglia se restò dall'esito di quel successo abbandonato il consiglio del popolo, e delusa la speranza fondata nel vantaggio di quel sito, perelici avanzatosi. . . . . . . (2), e spintosi con le suo truppe per investirlo, fece il nemico (stile consucto del popolo) la prima seariea contro gli assalitori; ma nen avanzandosi gli altri squadroni, che subentrassero in luogo degli assaliti a far la seconda, e circondati da tutte le parti dalla cavalleria del Re che gli aveva, prevenendo la fuga, tagliata la strada, restarono finalmente dalle armi reali, non meno inesorabili di quelle del popolo, quasi tutti sconfitti, e con orrendo spettacolo trucidati. Mi raccontano alcuni che furono la quella battaglia presenti, che la soldatesca nemica non solo non ardiva di resistere

<sup>(1)</sup> Il condottiero, il cui nome reclesi omesso dall'Autere, convien ritenere cho fosso stato il Colonnello di Goelans, perché, socondo il Nicolai, era questi il comandante dei Borgognoni adoperati in quella fazione,

<sup>(2)</sup> Vedi quanto si è detto nella nota erecedente.

alle offese delli uccisori, ma rifiutando con generoso disprezzo la vita l'offerivano come vittima inestimabile in sagrifizio del popolo. Un lazzaro sopraggiunto da un cavaliere, che stava in atto d'ucciderlo, e dimandato chi vira, abborrendo la vita che in dono, confessando il suo Principe, gli offeriva colui, rispose con risoluzione del tutto ostinata, vira mill' anni il popolo. Ed un altro, che stava esalando dal corpo l'ultimo spirito e rendendo l'anima al suo Creatore, fu visto con il sangue, che copiosamente versava dalle ferite, formare un P. nella terra, per dimostrare che egli moriva martoriato dai regii per servizio del popolo. Perdette in questa battaglia la gente del Re, nella prima scarica fatta dagli avversarii, da dieci in dodici soldati con alcuni cavalli; dalla parte del popolo morirono sopra 400 soldati, oltre alcuni feriti, che si salvarono fuggendo per la strada della montagna per la quale non poterono inoltrarsi i cavalli. Ottenuta questa vittoria il Tuttavilla, ristorato per tre giorni l'esercito, e rinforzato il presidio della Torre dell'Annunziata con 130 cavalli, e con altri 300 la Piazza di Castellamare, marciò con tutta la gente alla volta di Nola.

# DOCUMENTI RELATIVI AL SECONDO LIBRO

Il manifesto che seque è quello di cui si è fatto parola nella nota a pag. 1/3 di questo Secondo Libro, e che fu diretto a tutte le Corti di Europa, e principalmente all'ambasciatore del Re di Francia in Roma, il Marchese di Fontenay Marcuil, per mezzo di un Finenzo Tonti.

#### MANIFESTO DEL FEDELISSIMO POPOLO DI NAPOLI

» Il fedelissimo popolo di questa città e regno di Napoli , dice , dieliara , a fa noto e manifesto a tutti di qualsivoglia diguità , stato, grado e condizio-» no si sieno nella Cristiana Religione, come avendo professato, e professando » esso fedelissimo popolo sempre fedeltà verso la Maestà Cattolica del suo Re. » e ritrovandosi con eccessivi pesi di diverse ed onerose imposizioni, e gabelle p quasi al pari del prezzo dei beni, senza mai cessarsi da nuove ogni anno » da' Ministri di detta Maestà Cattolica, la maggior parte di quelle procurate » con voci dei Nobili comprato o permutate con officii, o con violenze di man-» dati penali, o careerazioni, anco contro la forma dei loro privilegii e ragioni, essendono fra questi pochi anni di guerra che ha tenuta detta Real Co-» rona Cattolica in altri suoi regni e stati , cavati da quelle da cento milioni, » con quali esso fedelissimo popolo era ed è ridotto a tal necessità estrema, > che la maggior parte si vedeva famelica, e li padri, madri, e mariti a vi-» lissimo prezzo costretti a vendere il più caro tesoro dell'onestà e castità per p vivere, anco per le dure e violento esazioni di dette imposizioni e gabelle, » per le pretese fraudi delle quali, anco per ogni minima cosa, de facto essi del popolo d'ogni sesso ed età erano carcerati, esceuti e violentati a pagare pene eccessive ; permettendosi all'incontro a persone Nobili e potenti impune detto fraudi eccessive in detto gabelle ed imposizioni, con che molti si sono y visti ricchissimi con talo industria, e col comprare a vilissimo prezzo le poa lizo di quelli del popolo ereditori consegnatarii sopra dette imposizioni e ga-» belle, ai quali non si permetteva esazione, ma solo ai detti Nobili e potenti, s ed ai regii Ministri, ed a persone apposte dall'istessi sfillatori di quelle, permattendesi anne ai detti Volliti, patenti, o Titolati del regno impune offendere lo persono ed occupar li beni di essi del popole : per lo che la Divina Menta la permaise, che aiquanti piccioli o porretti figliundi di casa città,
a ai quali fu rivelato forsi quello che ai maggiori stava nascotto, s'inducessero
con dobbli camonece a comparire avanti l'Execulenza del Duca d'Arcos Vicerci in casa città o regno, sotto li T di laglio del presente anno 1637 per
alleriamento di cali peri; all'applano dei quali escende concercos ance esso
2 fedelississimo popole con le armi per difesa dei suai privilegii e ragioni, per
y quali ances o li premettera senza incerno di pena alcuna resistiere, con aver> fatto diverne dimostrazioni contro diverse persone, che erano pur state causa

vid tali pesi e d'amni.

» Ed avendo cio riconoscinto detta Eccellenza del Vicere del regno, con mo Collatard Canaglio, e di Stato o di guerra, si compiacque di togliero dette perfetto e vin regno; e da non in rinumerazione della perfetta o vin fadeltà dimortata da esso fedeltissimo popolo, di continuo o con vira voco gridando Fira Spagona, con fatti ceponendo per tutte le parti più principali della cità l'elligic del un 80, concesse nell'i desso tempo al- tre grazio e privilegii, pronettendo ancho fra tro mesi la confirma di quello da casa regia Manstà Catallota, dando anco fra questo licera di dicere dette la armi ad esso fedeltissimo popolo, o tutto ciò con pubblica e solenna stipulazione giunta nella Cataleratio di Napoli in presenza dell'Eminentissimo Cardinale della filomarino Arriversero di essa città. Estatosi dono da comi l'acci in mesta con mesa con cio e testatosi dono da cama l'acci in mesta con mesa con con controlo della catalla della controlo della superio in presenza dell'Eminentissimo Cardinale della controlo della catalla della controlo della controlo della catalla della controlo della catalla della della catalla della catalla della catalla della catalla della catalla della catalla della del

» E standosi in questo con pace e quiete, trattossi dopo da alcuni Regii Ministri, e da altri mal contenti per lor privati e particolari interessi di fare appariro che buona parte di quello era seguito fosse stato fatto contro ra-» gione, e non senza gravo delitto, e contro la volontà di esso fedelissimo po-» polo: E volendosi rappresentaro a detta Eccellenza del regno da molti cittadini di esso popolo nel suo real palazzo, furono all'improvviso assaliti di ar-» chibugiato dai regii soldati , per lo che fu costretto di nuovo pigliar l'armi » per sua difesa esso fedelissimo popolo sotto li 21 di agosto prossimo passato, sempro però con simili voci, ed atti di dimostraziono di sua vera fedeltà verso sil suo Re; onde detta Eccellenza con suo Collateral Consiglio di Stato e di p guerra li concesse nuove grazio e privilegii , rimediando anco al cho poteva s essere cagione di nnova molestia ad esso fedelissimo popolo, e con questo ridotta di nuovo la città e reggo a pace e quiete nniversale, mediante anco » la persona del detto Eminentissimo Cardinal Filomarino, quale a cavallo per s tutta la città andò assicurando esso fedelissimo popolo di detta pace e quiete, » seguendo dono similmento altro solenne ginramento della detta Eccellenza so-» pra dette nuove grazie e privilegii dentro la Chiesa di S. Barbara nel castel » Nuovo di essa città ai 7 di settembre.

» Ora aspettandosi la confirma di delto grazie o Privilegii di detta Real Cattolica Maestà, nel primo del presente mese di ottobre, essendo all'improvviso insorta voce, benelie pur dubbia, cho in questo porto con aranta reale entrava i "Alteza del signor D. Giovanni d'Austria figlio di cital Maestà, concorse tutto y gioisor cou universale applassuo esso pepolo ansioso di reclere personaggio tale.

s del sanguo del suo amatissimo Ro; e quando da giorno in giorno sperava veder-» lo, fu rappresentato cho non voleva venire in terra, se esso fedelissimo popolo non posava l'armi, quali subito furono deposte in loro case, ancorché non do-» vessero in conformità doi loro privilegii, talmento cho sabato matino 5 dell'istes-» so mese non si vedeva persona armata, ma ci era universal quiete. E mentre pur » stava anclando la vista di tal principe, dal qualo sperava altre grazio o favori, all'improvviso sn il mezzodi in un istante dai regii soldati da più parti dell'istes-» sa città a forza d'arme su occupata, entrando in molti monasterii e conservatorii, violando vergini, e commettendo altri enormissimi eccessi; o nell'istesso > tempo tutta la città assalita e battuta in ogni parte da più di tremila cannoni, » ed artiglierie di tre castella , e di più da quaranta vascelli , e galero per molti s giorni e notti continue, e poi fino al presente da tempo in tempo, per quali a p quest' ora, conformo credevasi, doveva essere spianata tutta questa si vaga e no-» bil città, giardino dell'Europa, con tutti i suoi nobilissimi edificii, Chiese, Monasterii d'ogni sesso e luoghi Pii, ed i suoi abitanti d'ogni età atterrati senza s atto alcuno di pietà o religiono. Ma Dio benedetto non ba permesso, che tali si » crudeli e fieri atti dei ministri di detta Real Maesta avessero in tutto l'effettu » da loro desiderato; per il che osso fedelissimo popolo è stato costretto ricor-> rere al natural rimedio della sua difesa, ed in quella conservarsi sonza aver » speranza di avere quiete, ne sicurtà delle persone, e beni di esso fedelissimo » popolo, ne prestar fede alle promesse di detti regii ministri; onde ha gindicato pur bene e necessario ricorrere prima alla Divina Maestà, alla Gloriosissima » Vergine madro di Dio, al Glorioso S. Gennaro, ed a tutti gli altri Santi Pro-» tettori di detta città e regno, e quelli invocando e supplicando ad assistere alla detta sua difesa, aiuto e protezione, con pregare anco siccome supplica, dimanda, e chiede con ogni interno affetto la Santità del Sommo Pontefice, sno » Sacro Collegio e prelati tutti di Santa Chiesa , le Maestà dell' Imperatoro , e dei Re, Repubbliche, Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni ed altri qualsivogliano in dignità, titoli, e gradi constituti, e ciascuno fedel cristiano, che a tanto con l'orazioni, quanto in tutti li altri modi che potranno e conosceranno nocessario, si compiacciano dare il loro agiuto e favore, e proteggero esso » fedelissimo popolo in detta sua difesa, che oltre la rimunorazione che potranno sperare dalla Divina hontă in atto di tanta giustizia e pietă, resteră esso s fedelissimo popolo perpetuamento obbligato di far il simile , o maggiore sep condo le sue forze in ogni loro occorrenza. Di Napoli li 17 ottobre 1647.

Di Napoli II 17 ottobre 1047.



## LIBBO TERZO

#### ARGOMENTO

Dichiarasi il popolo di Napoli di farsi Repubblica: millantasi di virere sotto la protesione del Re di Francia, e si acclama publicamente il suo nome—Si manifestano le lettore mandate dal Marchese di Fontané, con l'occasione delle quali si pubblicano diversi bandi per ordine dell'Annese collecte, centro la cui vist varia ratificii e macchine dal Duca d'Arces intuliamente si ordiscono—Il popolo per abbatere l'autorità dell'Annese solicita la remta del Duca di Chiss—Heccolansi vario fationi seguite tra regii e popolari: la resa di molte terre a devozione del Rei l'assalto data d'Conte di Conversano a Fratta Maggiore, con la perdita del figlio l'assello di Somma: il soccorso portato da D. Michele d'Almeyda e la difatta del popolo sotto quelle mura successa: la orpresa di S. Anatasia: la ri-lirata del Tuttavilla in Marigliano, e l'imprudenza usata da lui nel trascurare il beneficio della vittoria.

Erano fra questo mezzo nuori accidenti occorsi nella città di Rapoli, così degni di memoria come quelli che nel medesimo tempo avvennero fuori. Essendosi dunque risoluto il popolo dalla disperazione istigato, di mo lasciarsi più lusingare dalle promesse degli sagnuoli; giudicate affatto fallaci per l'esperienza delle cose successe: fece non solo lerare tutte le immagini degli austriaci, che stavano sotto ricchissimi baldacchini affisse per il luoglit priucipali della città, per argomento di roler affatto abolire la devozione che aveva con la fede tunti anni portan nel cuoro ma a persuasione di alcuni, che poco amavano la quiete del regno, e supponevano di cangiar fortuna con il moto delle armi, incominciò a stringere con maggior sollectitufine le praiche tenute sin dal principio con l'ambasciatore di Francia. Era dunque l'intenzione del popolo, o per dir megio il fina degli rinquiet, conforme pubblicamente per la città propalavasi , di sottrarsi con titolo di Repubblica dalla dovuta ubbidienza del Re Cattolio: ma ponderando, che le forze di un nuoro l'rinci-

pato, e con poca aderenza dei nobili, non erano sufficienti a resistere alla potenza degli spagnuoli, le armi dei quali dovevano con l'unione del baronaggio stimarsi per formidabili , studiò di comprarsi , per mezzo del Marchese di Fontanè, la protezione e li aiuti del Cristianissimo: l'assistenza del quale tanto più facilmente si promettevano i ribelli di conseguire, quanto maggiormente premeva agl'interessi della Francia abbassar la grandezza degli spagnuoli. Risedeva per tale effetto nella Corte di Roma Lorenzo Tonti popolare della città di Napoli, la destrezza e li ufficii del quale furono di tanta efficacia appresso l' Ambasciatore, che supposte le continue guerre e le invoterate inimicizie, che tra le due Corone regnavano, non fu difficile a conseguire ciò che seppe richiedere in nome del popolo. Pervenuto questo avviso tanto desiderato nella città ribelle di Napoli, e promulgato dalle pessime lingue di coloro, che per fine di privati disegni abborrivano la quiete, fece tanta impressione negli animi di quei lazzari, che perduto affatto il rispetto, e la venerazione serbata sino a quel tempo al maestoso nome del proprio Principe, incominciarono pubblicamento ad acclamare il nome di Francia e della novella Repubblica di Napoli. Confirmò Gennaro Annese questa gravissima risoluzione del popolo con la stampa delle monete, sopra delle quali volse che s'imprimessero l'arme della Repubblica. figurata all'uso dei Romani nelle quattro lettere che segnono S. P. O. N. Quanto dispiacessero gli atti di questa nuova ribellione alle persone civili, che per effetto di mera necessità vivevano sotto la medesima ubbidicaza del popolo, non è credibile a dirsi; perchè oltre l'avversione che per antipatia di genio avevano al nome francese, incorrevano aucora in gravissime pene il sognarsi di persuadere o consigliare a chi si fosse il contrario. Andavano però destramente e con varii stratagemmi disseminando, che le voci che erano insorte della protezione di Francia, si dovevano stimare piuttosto per invenzioni dei lazzari che per vere promesse dell'Ambasciatore. Potevano questi artifiziosi susurri del popolo civile, accompagnati dalla sagace destrezza di coloro che sapevano somministrarli il fomento, partorire qualche effetto di ragionevole sentimento nelli animi di alcuni, e forse nella maggior parte, che per concomitanza o per timore seguivano il partito dei ribelli; ma l'arrivo di alcune lettere mandate dall'Ambasclatore di Francia a D. Luigi del Ferro fece immediatamente abortire l'ottima intenzione di costoro. Era il contenuto di quelle lettere la confirmazione delle promesse fatte ad istanza del Tonti al popolo di Napoli, e l'assicurazione di mandarli fra poco una potentissima armata, con un milione di scudi per mantenere la guerra con li spagnuoli. Con l' occasione delle lettere si pubblicò per ordine dell'Annese l'editto seguente.

#### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DEL FEDELISSIMO POPOLO DI NAPOLI E SUO BEGNO.

» Essendo piaciuto alla bontà Divina per intercessione della Gioriosis-» sima Vergine del Carmine nostra Protettrice, e di S. Gennaro, e di tutti » li altri Patroni, d'inspirare all'Eccellentissimo signor ambasciatore di » Francia In Roma, che oprasse con Sua Maestà Cristianissima, che si » degnasse soccorrere le oppressioni inesplicabili di questa fedelissima » città, per la compassione che ha suscitato il Manifesto di questo fede-» lissimo popolo a tutti li Principi, et in particolare a detta Maestà. Ieri » 25 ottobre 1647 comparvero lettere dirette a D. Gio. Luigi del Ferro » ambasciatore per S. M. Cristianissima al popolo di Napoli, il quale » appena aperto Il piego, si conferì immediatamente dentro la Chiesa » della Madonna SS, del Carmine, e lesse ad alta voce la pronta offerta » che faceva l' Eccellentissimo signor Marchese di Fontané ambasciatore » cristianissimo in Roma, e fu con grandissima allegrezza accettata la n protezione di S. M. Cristianissima verso la Repubblica Napolitana, Per-» tanto si fa intendere a tutti li Titolati, Baroni, et Officiali maggiori » e minori di giustizia e di guerra del fedelissimo popolo di Napoli, che » da oggl avanti non ardiscano di ubbidire al Re di Spagna, suo figlio, » o Vicere, et altri Officiali, e suol Ministri, sotto pena di ribellione di » detto fedelissimo popolo, e della Corona di Francia. Avvertendo che » l'armata francese è di 50 vascelli d'alto bordo, e 24 galere, con soco corso di un milione per il fedelissimo popolo, oltre l'offerta fatta a parte all'ambasciatore gallico, dall' Eccellentissimo Tafeo Barberini » di un altro milione, e l'uno e l'altro è stato accettato dal popolo, a e si contentano vivere cristianissimamente sotto la di lui perpetua » protezione ; nè questo soccorso si può dire sia fatto per interesse d'acquistar Regni, ma per mera pietà, che à avuto la Cristianis-» sima Maestà del patimento inesplicabile del detto fidelissimo popolo. » Dato dal palazzo del Real Forte del Carmine questo di 26 di ottop bre 1647 p.

Dubticost nulladimeno, per invenzione degli affecionati di Spagna, il diesgno dei qualti era di rendere poco stimabile il rigore di quest'ordine, che le lettere accennate fussero state artificiosamento fatto dal Ferro e non mandato dall' ambasciatore, mentre non ventivano coferenate dalli avvisi del Residente, che avvera trattato il negozio: ma per opera finalmente di Francesco del Patti, che fu in Roma dal popolo a tale (fifti ospetilo, avveressi che realmente erano state sertite dal

Marchese di Fontané (1). Volse però l'Annese, per atterrire maggiormente il animi di coloro che detestavano l'erezione della Repubblica ed abborrivano la grandezza del popolo, che si pubblicasse il bando che segue.

GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FIDELISSIMO POPOLO, E DEL REGNO DI NAPOLI.

» Perché ci è venuto a notizia, che alcune persone inimiche di questa
» inclita Repubblica Napolitana, vanno seminando molte zizzanie e in-

(1) L'Ambasciatore francese inviava di fatti a Napoli, per mano del Patti, il seguente dispaccio, che fu pubblicato per mezzo della stampa, e che trovasi nella Raccolta del Duca di Cassano.

ALLA REPUBBLICA SERENISSIMA DELLA FEDELISSIMA CITTA' E REGNO DI NAPOLI.

Serenissima Repubblica - Quantunque con altre mie dei 28 del caduto abbia assicurato cotesto fedelissimo popolo della presta venuta dell' armata marittima del Re Cristianissimo mio Signore, in conformità dell'offerte già fattegliene con la viva voce del sig. Gio : Luigi del Ferro Ambasciadore Residente per la Maestà Sua appresso cotesta Serenissima Repubblica , non lascio tuttavia di confermarle mediante questa, di nuovo l'istesso, con l'occasione del vitorno a cotesta volta del Dottor Sig. Francesco de Patti , che avendomi a pieno rappresentato l'ardente desiderio di cotesta Repubblica Serenissima circa di questo, le testificarà, come in questo medesimo instante spedisco la felluca venuta di costi , assieme con Giovanni Airet al Sig. Duca di Richelieu Generale dell' armata suddetta , affine d' affrettar tanto più la sua venuta costi ; la quale non dubito punto dover sentire ogni momento , con i successi e felicità solite dell' armi vittoriose della M. S. contro quelle di Spagna; mentre io dopo il primo avviso della risoluzione di questo fedelissimo popolo circa di questo gli ho sinora spedito quattro corrieri in diligenza, tenendo per fermo che all' arrivo di alcuno di questi si sarà senza alcuna diluzione incaminato a cotesta volta a combattere l'armata nemica , non meno per obbedire alli ordini molto stretti avuti da S. M. di assistere ad ogni cenno di cotesto fedelissimo popolo, che per corrispondere all'ansietà non ordinaria che ne mostrano tutti i Capitani dell' armata suddetta : mentre riportandomi d'avantaggio al Sig. Dottor de Patti suddetto, a cui ho pienamente rappresentata la sincerissima intenzione del Re mio Signore in contribuire senza alcun risparmio tutte le sue forze per la stabilimento di una ferma quiete, e sicura felicità di cotesta Serenissima Repubblica, offine d'imprimere indelebilmente nei cuori di cotesto fedelissimo popolo altrettanti caratteri della Sua Regia benignità e magnificenza, quanti sono i stimoli che ne riceve dalle tante memorie de suoi gloriosi progenitori verso cotesta Città e Regno, le prego dal Cielo ogni vero bene. Roma il primo di Novembre 1647. - Di V. A. Serenisalma-Umiliasimo Servitore-Il Marchese de Fontane Ambasciatore di Francia.

In Napoli per Secondino Roncagliolo Stampatore del fedeli: simo popolo, 16.17,

quietando la gente, dando ad intendere che le lettere venute dall'ambasciatore del Cristianissimo Re siano finte, e perciò non se li debba
dar credito, e questo lo fanno per mettere dissensioni e risse frui cittadini. Però per evitare questi inconvenienti, si ordina, e comanda solto
pena della vita, e confiscatione dei beni, che da oggi avanti nessuna
persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca di andar dicendo simili cose, inquiestando detto popolo ut supra, che altriumenti si eseguirà detta pena con dare la terza parte delli beni all'accusatore, che lo ponerà in vero. Datumi in Napoi 29 ottobro 1647 >.

Ma siecome gll ordini del Duca d'Arcos, annessi con la speranza e col timore della pena e del premio, riuscivano poco fruttuosi per tirare al partito del reali li animi dei sollevati : così quelli dell'Annese apparivano poco sufficienti per contaminar la fede delli affezionati alla Corona; ai quali non riuscendo, per la potenza degli avversarii che con vigilanza indefessa osservavano non meno le operazioni apparenti che li occulti pensieri dei regii, di esprimere ciò che per beneficio della comune quiete stimavano necessario, costumavano di ridursi in alcune case di confidenti, in cui solevano con li amici, detestando la tirannide del popolo, le comuni sciagure di quel secolo deplorare. Ma pervenuto anco l'avviso di simili radunanze alle orecchie del Generale. al quale per la vigilanza che usavano le spie, che con larga mercede teneva beneficate, poche cose non erano manifeste; per aggiungere maggiori afflizioni alli aderenti del partito spagnuolo, ordinò sotto pena della vita, che nessuna persona di qualunque condizione si fosse oltre il numero di due, ardisse con altri per l'avvenire in qualsivoglia luogo congregarsi; il qual ordine supposto la severità del castigo, che non aveva capacità di perdono, fu a viva forza da tutti ed in particolare dalle persone civili inviolabilmente osservato.

Tra l'infinita moltitudine del popolo, e fra coloro che più di ogai altro estinatamente impuguassero il veleno delle rabbiose lingue contro la Corona di Spagna ( che nella corruttela dei costumi superaramo la pessima condizione dei lazzari) si vedevano non solo precipitare i preti, ma concorrere i frati, i quali o per desio di seioglitere l'indissolubil giogo della ubbidlenza doruta al Vicario di CRISTO, con l'introduzione di nuori dogni nel regno di Napoli, o per desiderio di secondare la cattiva inclinazione del genio, che col velame del proprio interesse offuscava la luce della giustiaia, o per altra cagione che lo diffido di ritrovaria, areano a segno tale ridotti, che evangelizzando per sante, con un Crocc-fisso nelle mani, le pretensioni e le cupidigie del popolo, andavano per le pubbliche piazze ceostando i ribielli al martirio, come se no ner altra

cagione pugnassero, che per la fede. Quale impressione facessero gli esempli di costoro negli animi della plebe più bassa, e qual vigore somministrasse al cuore degli erettori della nuova Repubblica, piacciati, cortese lettore, che io sospenda la penna, per non tacciarti, nella considerazione degli effetti che partorirono, di poco avveduto. Nè sazii con tutto ciò di suscitare con tall invenzioni lo sdezno dei popoli contro la Maestà del Principe naturale, e stimando simili esortazioni per arme poco bastevoli a difendere le ragioni della causa comune, tentarono alcuni preti, per essere anche essi a parte della crescente grandezza del popolo, armarsi di moschetto e di spada, e deposto il rispetto e la venerazione alla suprema dignità del Sacerdozio dovuta, impugnarle all' usanza delle altre milizie a danni dei regii. Ma prevenuti dalli ordini e dalli officil del Cardinale Arcivescovo, che opponendosi ai loro disegni, non volse che l'eseguissero : furono dall'autorità del Pastore necessitati a sospendere la risoluzione di quel fatto così detestabile (1).

In questo medesimo tempo, che sottrattosi dall' obbedienza di Spagna, si era il popolo con titolo di Repubblica posto sotto la protezione del Re di Francia, fu dal Brancaccio rinunziata la carica che gli fu conferita di Tenente Generale dell' arme, nè per qualunque istanza, che glie ne facessero i popolari, volse mai ripigliarla. La cagione di ciò fu attribuita da alcuni al soverchio rigore che usava l'Annese nel comandare ; oltre che nella spedizione degli ordini militari, in cui era molto poco versato, rare volte avvalevasi dell' assistenza o del consiglio di lui, con l'accortezza del quale difficilmente potevano mal regolarsi le imprese. Però la più fondamentale di tutte, che indusse a tale risoluzione il Brancaccio, vogliono che fusse originata dalla lettera del Ferro ; perchè essendosi commesso alla Consulta , che dovesse, o la falsità o la verità di quella decidere, e parendo a Gennaro che tardasse più che non conveniva in attendere la decisione dei consultori, gli fece sdegnosamente intendere, che se non li fussero rimandate immediatamente le lettere, si sarebbe risoluto di volerle con atti di violenza. Il Brancaccio, ch' era anche egli della Consulta, vedendosi offeso non meno dall' importunità di quest' ordine, che dal disprezzo ricevuto negli altri passati, per non esporsi ad inconvenienti peggiori , che ragionevolmente gli potevano per l'avvenire succedere, si risolse con molta prudenza a deporre la carica.

Ma per molti provvedimenti che facesse l'Annese, e per gran seguito che avessero li popolari, non potevano però schermirsi dalle con-

<sup>(1)</sup> Vedi la nota a pagina 142,

tinue insidie e dalle macchine degli spagnuoli, che facevano con l'aderenza dei fedeli dentro al medesimo quartiere del sollevati; perchè avvisato il Duca della felicità dei progressi che faccyano l'arme del baronaggio, e della penuria dei grani che era nella parte del popolo . la cui quantità ( conforme li veniva riferito da coloro che tenevano seco secreta intelligenza di dentro ) era appena per nn mesc bastevole : si studiava con simulati trattati di pacc di fare artificiosamente apparire la declinazione delle cose del Re, e la necessità degli aiuti necessarii che li mancavano; acciò insuperbendosi i ribelli di quel vantaggio, ed allettati da qualche nuova speranza, non si appigliassero a nuovi partiti, e trascurassero di fare i debiti provvedimenti per la difesa. Anzi per far cadere in simile credenza il partito degli avversarii, passarono con assentimento del Duca molti soldati spagnuoli e riformati sotto finta di fuggitivi dalla parte del popolo; i quali pubblicando non meno di essere strapazzati dal Governo del Vicerè, che dalla penuria del pane , fecero non solo credere al nemico per affatto abbattute e depresse le forze dei regii, ma l'indussero a tirarli con il meritato stipendio al servizio della Repubblica, che era appunto il fine principale che mosse il Duca a mandarli. Imperciocchè dovendo fra poco giungere la cavalleria con l'esercito dei Baroni a stringer l'assedio di Napoli, conforme gli avvisi che ne teneva dal Tuttavilla, persuadevasi il Duca, che con l'intelligenza di costoro, che stavano dalla parte del popolo, non fusse difficile volendo sortire dalla parte di dentro il farsi padrone di qualche posto. Il disegno del Duca poteva facilmente partorire per appunto l'effetto che ne sperava , ma caduti costoro , o per la frequenza di simili fuggitivi che dalla parte dei regii passavano a quella del popolo, o per altra cagione, la sospetto di alcuni che con avveduto accorgimento invigilavano agl' interessi della nuova Repubblica, restarono non meno deluse le speranze che le pretensioni del Duca, in vigore degli ordini che si fecero dall'Annese che l'impiego nella guardia dei posti meno sospetti. Ma dando nulladimeno Gennaro una ferma credenza alle cose che asserivano i fuggitivi, avendole per il medesimo artificio del Duca presentite da più relatori, volse, avvalendosi dell'opportunità che gli porgeva la creduta necessità degli spagnuoli, provare con nuovi ordini di tirare al partito della Repubblica alcuni di costoro, che non per zelo di servir la Corona, ma per tema di castigo non ricorrevano da lui, facendo pubblicare per tale effetto il bando seguente:

## GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO POPOLO. E REGNO DI NAPOLI.

» Volendo questo fidelissimo popolo, come padre amoroso abbraccia-» re tutti di qualsivoglia nazione, e officii, come Mastri di campo, Capi-

a fani, e chi si sia , che vorranno venire a servire questo fidelissimo po-

» polo, quall al presente si ritrovano combattendo dalla parte nostra con-

a traria, tanto di terra, quanto di mare, che possano liberamente ve-

» nirsene, che saranno cortesemente ricevuti, e si darà loro un buon

» heveraggio, eccettuatine però quelli, che nell'ultima eapitolazione

n e bandi sono stati dichiarati per nemici di questo fidelissimo popolo. » Napoli li 31 di ottobre 1647 ».

Ma crescendo sempre più in lui con la dolcezza dell'assoluto dominio che teneva nella nuova Repubblica, l'avidità del regnare, qualità che per natura e dall'uomo inseparabile, e con quella il sospetto che non si ordissero maechine per abbattere la sua grandezza, e già non ignorava ch'era divenuta abbominevole ai primati del popolo: sece egli, per togliere l'occasione a chi forse desiderava di congiurarsi contro di lui per insidiarli la vita, publicare un altro ordine, ch' è quello, che segue.

#### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO POPOLO, E REGNO DI NAPOLI.

a Acciò sia nota a tutti la schietezza e sincerità dell' animo nostro, a quale altro non è, solo, che la liberazione di questo regno di Napoli a dalle tante gabelle dazii ed imposizioni e oppressioni degli spagnuoli ed

altri inimici. Per tanto invocato prima il nome di Dio, e della Glorio-

a sissima Vergine del Rosario, di S. Gennaro, e di altri Santi nostri Pros tettori, ordinamo, e comandamo sotto pena di ribellione del detto fe-

a delissimo popolo a tutti li Capitani dell' Ottine di guerra, e Deputati, e altri Officiali, che non ardiscano radunarsi, e far ragionamenti, o de-

a terminar cosa alcuna senza la presenza della nostra persona, dichiarana doel, che dovendosi trattar di guerra, si chiamaranno gli Officiali di

a guerra, e dovendosi trattar di grassa, o d'altro si chiameranno li Capi dell'Ottine. E tutto eiò vogliamo acciò comparisca la sincerità del-

a l'animo di ciascheduno, e per evitare ogni fraude, inganno, e tradi-

n mento, che possa nascere in questi tempi si perigliosi. Dato nel Torriore del Carmine il 1 novembre 1647 ».

Dal rigore di quest'ordine, che fu fatto senza partecipazione dei eapi, dalla deposizione della carica che fece il Brancaccio per cagion dell' Annese, e dal soverchio fasto che usava nel suo governo, sdegnossi talmente contro di lui la maggior parte delli ottimati del popolo, che quantunque fussero in effetto di fazione francese, e zelosi di accrescere i vantaggi della nuova Repubblica, tentarono ad ogni modo di sottrarsi al suo dominio, divenutoli per infinite cagioni abbominevole. Ma come ehe nel maneggio di nn negozio si delicato, in cui il minor male era la perdita della vita, s'incontravano varie difficoltà per praticarlo, non volsero per allora ad altro risolversi, che di dare alcun contrapeso all'autorità di Gennaro; e considerando che altro che il duca di Ghisa non cra abile a moderarla, per il riguardo della propria persona, e per l'osseguio che si deve alla Corona di Francia, inviarono, ancorchè sapessero che era di prossimo la venuta di lui, Agostino di Lieto a sollecitarlo; il quale essendo cognato del Tonti, e mal soddisfatto delle operazioni dell' Annese, giudicavasi da chi lo mandava, che non dovesse partorire se non ottimo fine l'ambasceria di lui, conforme se ne vide lo effetto quando, con estremo contento di tutti, si scorse fra pochi giorni approdare nelle rive di Napoli.

Si affrettavano tanto maggiormente costoro, e l'Annese con essi (benche con diverso fine) a sollecitare la venuta del Ghisa, perche la fama della rotta successa nella Torre del Greco, e il terrore che generava in ciascheduno l'esercito del baronaggio, che non trovava chi potesse impedirli i progressi, aveva talmente atterrito gli animi dei ribelli, che angustiati non meno dal patimento del vitto che dal pericolo delle armi, incominciavano alcuni, meno colpevoli, non solo a vacillar nella fede ma a tentare alcun modo di passare dalla parte dei regii, trai quali solamente speravano di sottrarsi al castigo, che richiedevano i misfatti del popolo. Ond' era da loro sommamente desiderata la venuta di quel Signore, sì per la speranza che fondavano nelli aiuti di Franeia, come per inserirlo nel maneggio delle armi, chè non avevano capo d'esperienza. Nè si terminarono eon la sola partenza dei cittadini le afflizioni dei popolari, perché spaventate dal medesimo terrore, che apportavano le arme dei Baroni, poche terre restarono intorno Napoli. ehe spontaneamente non si dichiarassero a devozione della Corona. E tra le prime che inducessero le altre ad imitar con la resa l'esempio, furono Angri, la Cava, e Salerno, città di momento e di considerazione non mediocre, le quali alla prima chiamata dei regii alzarono lo stendardo reale: Gennaro nulladimeno, (che anco i plebei professavano la politica) considerando, che la fama dell'assedio di Napoli tenesse per l'incertezza dell'esito sospese le provincie del regno, e dubbiose in sostenere il partito del popolo, studiavasi occultando le angustic che gli assesidati pattivano, di far credere per mezzo di lettere che mandava al suoi confidenti, per vivincirici connipotenti le armi del popolo, e per deboli e abbattute quelle del regli. Soministravano in oltre qualche fomento di fede a queste sediziose dicerie che si spargovano per opera mento di fede a queste sediziose dicerie che si spargovano per opera dell'Annese, le lingue di coloro che dentro le medesime terre del Re millantavano per lunuparabile la potenza del popolo, pe potevano consente consistentiare con simili susurri il concetto delle armi sparente per la concentra del proposito del concentra del proposito del pro

Avvertito dopo l'Annese delle male soddisfazioni che ricevera il popole civile del sue governo, e fatto dai suoi confidenti capace del male che potera per simile cagione avvenirne, lasciossi intondere, a confusione di coloro che emularano la sua grandezza, con l'acpi della
Consulta (che non solo intervenivano nelle cose di guerra che negli
altri affari della città) ch'egli non per ambiziono di tenere l'assoluto
dominio del popolo, ma per evitar l'insidie che gli tendevano gli aversarii, si era mostrato desideroso d'intervenire nelle cose che si trattavano; e volse che si publicasse per tale effetto l'ordine che seçue.

## GERNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POPOLO.

» Perchè ci è parso molto espediente per li presenti bisogni congrega-» re un Consiglio di guerra così di Cappalunga, come di Spada, per at-» tendere maggiormente al servizio di questo fedelissimo popolo, e regno » di Napoli nelle cose concernentino a quello. Però congregati i Magi-» strati consultori, Capitani d'Ottina, Deputati d'Ottina, e Officiali maggiop ri, e minori di detta milizia, sono stati eletti per detto Consiglio milia tare li magnifici infrascritti dottori e persone di spada. Il magnifico a dottor Gio. Battista Costantino, il magnifico dottore Gio. Antonio Sa-» Ione, il magnifico dottor Andrea d'Acunzo, il magnifico dottore Gio-» vanni Antonio Scoppa, il Mastro di campo Domenico Mellonc, il » Mastro di campo Vittorio Zappullo, l'Agiutante Onofrio Felico, l'Al-» fiere Luise Volpe; alli quali se li sono attribuiti tutti e qualsivogliano » negozii, governo, ed espedienti concernenti al vantaggio di detta mili-» zia, i quali si giuntaranno per detto effetto nel castello del Carmine di n questa fedelissima città di Napoli, o altro luogo da essi deputando. Pern ciò s' ordina e comanda a tutti, e qualsivogliano persone tanto milita-» ri, quanto extramilitari di quasivoglia stato, grado, o condizione si sia, » che da oggi avanti debbano obbedire a tutti li ordini, che per detto Con-» siglio di guerra si daranno, sotto pena della vita, e confiscazione dei » beni alli trasgressori, applicandi a beneficio di questo fedelissimo po-» polo. Dato nel torrione del Carmine 8 di novembre 1647 ».

Oltre coloro , che per inclinazione di genio e per obbligo d'onore, esercitavano le armi per servizio della Corona, aderivano ancora al partito di Spagna alcuni particolari, ai quali per cagione di privati interessi patiti nell'abolizione delle gabelle, sopra le quali stavano situati gli effetti che possedevano, premeva con ogni ardore d'abbattere la grandezza del popolo, dalla quale dipendevano tutte le loro miserie, insinuandosi con tanto artificio e con tanto fervore appresso dei regil, che disminuendo il concetto delle forze del nemico, e ricusando i trattati di pace. l'instigavano a non decidere con altro mezzo la guerra intrapresa con li avversaril, che con quello delle armi. Gennaro per rimovere costoro dalla devozione degli spagnuoli, e per togliere simili cagioni che rompevano i disegni dei popolari ed impedivano lo stabilimento della puova Repubblica, procurò di tirarii al suo partito con la pubblicazione del manifesto che segue, con speranza ancora d'indurvi qualche parte dei nobili, che per non aver goduto cariche e maneggi d'onore, si erano assentati dal popolo.

## GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FIDELISSIMO POPOLO, E REGNO DI NAPOLI.

A nostra notizia è pervenuto, che molti creditori consignatarii sopra » li arrendimenti dismessi di gnesta Città, sospettando la perdita di detti » loro crediti, e per loro particolari Interessi, non attendono, nè accudia scono con gnella puntualità, che conviene nelli presenti bisogni del » comun beneficio. Per tanto di comun consenso ci è parso fare il » presente bando, e per far quello noto a tutti detti creditori consigna-» tarii, e altri interessati, che nella total qulete di questo fedelissimo po-» polo, come si spera, intende con modi già ritrovati, e altri, che magno giormente pareranno esserne espedienti, senza però imposizione di ga-» bella, ne di gravezza alcuna, soddisfare, e rifare la legittima, e giusta D quantità, del credito di ciascuno di essi creditori, e interessati, quali sl » sono dimostrati, e si dimostrano affezionati per il comun beneficio, e » hanno accudito, e accudiranno, secondo le loro forze alli presenti bin sogni, accettuandone sempre quelli, i quali hanno pigliato, e piglia-> ranno le arme, o la altro qualsivoglia modo si sono dimostrati, e si D dimostraranno inimici di questo fidelissimo popolo. Ma se fra due gior-D ni da oggi a rispetto di quelli che sono in Napoli, e suo distretto, a ri-» spetto degli altri, che si ritrovano fuori di questa città, e distretto, » fra lo spazio di dicci computando da un giorno per ogni venti miglia, » accudiranno ad esso fidelissimo popolo con armi, ed altro che potranno , s'intendono ammessi , con li affezionati di esso fidelissimo popolo, e aggraziati, e participeranno similmente della detta soddisfan zione dei loro crediti : altrimenti elasso detto termine, s' Intendono ome nemici incorsi nella pena della vita, e confiscazione dei loro » beni a beneficio di questo fidelissimo popolo, con darne la quarta parte al denunziante, o all'uccisore. E perchè anco abbiamo inteso, n che molti nobili, quall banno goduto, e godono nobiltà separata in » questa Città, e Regno, sospettando d'essere odiosl a questo fidelissimo popolo, e di non essere ammessi alli opori, prerogative, e officii di » quelli hanno pigliato, e vanno pensando tuttavia pigliare le arme, o accudire con altri contro questo fidelissimo popolo: ci è parso si-» milmente dichiarare, e far noto a tutti detti nobili, che se lasciaranno no fra ll detto termine le arme, e non occodiranno più con altri contro » esso fidelissimo popolo, avranno da godere, e goderanno tutti gli onori » e prerogative, e offici, che godono, e goderanno tutti li cittadini di » questo fedelissimo popolo, mentre ll fine comune non è stato, nè è aln tro, che s'attenda al sollevamento ed ingrandimento di questo fide-» lissimo popolo delia Città e Regno, e che ciascheduna persona possa » rendersi meritevole di conservarsi, e riccycre quelli onori, che sa-» ranno loro dovuti. Ma se fra detto termine non lasciaranno dette ar-» me, e accodirano da poi coi nostri nemici, incorreranno nella pena » come di sopra ».

Non era il Duca d'Arcos dall'altra parte men sollecito dell'Annese in procurare li vantaggi della Corona, se pure tal zelo deve attribuirsi a chi dominato dal proprio capriccio accelerava le ruine o la perdita del regno, non perchè a tal fine tendessero i suoi pensieri, ma per esser di natura e di genio risentito, la forza del quale l'aveva tolto l'uso della dissimulaziono, che è tanto necessaria a chi governa: lo testificarono non solo le sue operazioni negli avvenimenti passati, ma volse anco provarlo con l'immatura risoluzione che fece, nel caso che segue. Avca egli fatto carecrare Andrea Polito, che gli diede il posto di Santa Lucia del Monte nel primo giorno che attaccossi la guerra, e Onofrio Caffero, che gli fece cadere nelle mani il quartiere di Chiaia conforme accennossi di sopra. E avendoll dopo alcuni giorni di carcere convinti di felionia e d'iutelligenza tenuta con li avversarii, ai quali si erano esibiti ( conforme dicevasi ) di consegnare Il medesimi posti . li fece contro ogni dovuta ragione di Stato pubblicamente morire . perchè essendo fra tutti gli altri rispetti che mantenevano la ribellione del popolo, la diffidenza di ottenere il perdono delle colpe commesse: venne egli con la morte di costoro (ancorche per altri misfatti meritata l'avessero ) talmente a discreditar la sua fede, in sospetto della quale era appresso dei ribelli per altre occasioni caduto, che tutti li trattati di pacc che propose per l'avvenire, restarono per la medesima cagione interrotti. Anzi Ippolito Pastena, nel tempo che si era impadronito della città di Salerno, al quale il Vicerè per tirarlo alla devozione di Spagna fece proporre per mezzo del Duca di Martina alcuni partiti non disprezzabili, rispose che voleva pigliarne consulta dal Polito e dal Cafiero, che erano stati da lui con le medesime promesse ingannati. Oltre che l'opinione generale di tutti è, che il Vicerè facesse morir costoro, non per nuova ribellione che avevano commessa, ma per vendicarsi del poco conto che fecero di lui prima che giungesse D. Giovanni nel regno. Altri asscriscono, che avendo il Polito promesso al Duca di darli nel primo giorno dell' assalto fra sel orc la città nelle mani, egli confidato nelle sue promesse ricusasse, rompendo la guerra, li trattati di pace che gli furono più volte proposti dal popolo. Ma comunque si fosse la risoluzione del Duca non fu lodevole, se pure li avvisi della sieura vittoria che giornalmente rlceveva dal Tuttavilla, non lo resero impaziente nel vendicarsi senza badare agli effetti che ne potcvano derivare.

Ma con tutto che di momento in momento crescesse la riputazione delle armi reali, e che fra poeo dovessero soggiogarsi i nemici della Corona, non però vedevasi il Duca non coltivare oeculte intelligenze nella parte del popolo, stimando forse di non meritar quella gloria senza essere a parte delle fatiehe che la producono : sapeva egli che il più acerrimo difensore del partito del sollevati era l'Annese, il quale si per la naturale avversione che aveva al nome spagnuolo, come per il supremo dominio che godeva in quelle rivolte, non solo rigettava qualunque trattato di accordo che gli fusse proposto, ma per le pene che y'imponeva, teneva in tanto timore gli animi di coloro che bramayano la pace, che non era chi avesse ardimento di farne parola. Per opprimere la potenza di un nemico così risoluto si cra più volte il Duca provato di farlo morire, ma per molti maneggl che avesse dalla parte di dentro non fu mai possibile di vederne l'effetto, tanto era numerosa la fazione di Gennaro, e la vigilanza che usava in custodirsi. Ma non punto perdendosi d'animo per l'infruttuosa riuscita che facevano le suc maechine, volse ad ogni modo tramarne delle altre . e non desistere dall' impresa. Stavano in compagnia dell' Annese alla guardia del torrione del Carmine due fratelli carnali, l'uno Sacerdote detto D. Felice Giordano, e l'altro Francesco, persone degne di qualche impiego, e abili a commettere qualsivoglia misfatto per temerario e pericoloso che fusse. Pervenuta la notizia dell'abilità di costoro alle orecchie del Vicerè, per un tal confidente e conosciuto da loro, che per sotterranei condotti passava dal quartiere dei regil a quello del popolo, gli fece intendere che quando si fussero risoluti di toglier la vita a Gennaro, e dargli quel torrione in potere, oltre la taglia posta nel bando, nel quale fu promulgato per ribelle della Corona, sarebbe stato un così rilevante servizio con larghissimo premio riconosciuto da lui. I Giordani allettati dalle promesse del Duca diedero orecchio al trattato, e ne promisero l'effetto; supponendo siecome era facilissima cosa l'accidere l'Annese per rispetto della continua conversazione che tenevano seco, così fosse agevole ancora il farsi dopo la morte di lui padroni della fortezza. Ma incominciando a praticare così il negozio, incontrarono una troppo rilevante difficoltà nell'eseguirlo; perehè dovendosi da loro prima di ogni altra cosa inchiodare le artiglierie per assicurare la venuta agli spagnuoli, che in tempo di potte dovevano con le galere sorprendere il torrione, non potevano eimentarsi all'impresa senza l'intendimento di un Prete propostovi da Gennaro, dell'opera del quale dovevano necessariamente avvalersi. Persuasi però, ehe le mercedi promesse dal Duca, avessero forza ancora di espugnare la costanza di lui, tentarono palesandoli con poca avvedutezza il trattato di tirarlo alla congiura. La speranza del premio invaghi talmente l'animo di quel prete, che intricandosi nel medesimo laberinto dei Giordani, non mostro repugnanza in eseguirla: ma considerato dopo qualche intervallo con riflessione più ponderata il negozio, e atterrito dall'atrocità del castigo nel quale incorreva nel eommettere un tale eccesso, scoperse nel medesimo giorno il tradimento all' Anuese, il quale arrestati li autori della congiura, li fece dopo varil tormenti decapitare, benehè non altro confessassero, che di aver procurato di dare il regno alla Chiesa.

Ma non così tosto fu per opera del detto Prete seoperta la trama dell' accennata congiura, che il Duea ricchismi od ipartiti, e sollecito in procurare il totale esterminio del sollevati, applicossi con nuori artifuzi ad ordir la seconda. Sapera egli, per lunga e generale intelligenza che teneva con le persone civili dalla parte del popolo, che furono (tranne aleune poche) sempre divote della corona, quanto sperauze avessero concepite di sottrarsi dal dominio del popolari, alla vista dell' esercito dei nobili che era la quel tempo composto (oltre un considerabile numero di pedoni) di ottonila eavalli. No tampoco Ignorava quanto li fosse cara l'ocessione di spendere non meno la vita che le proorpie sostane per servizio del Be. Conosciuta dunnue

dal Duca l'ottima disposizione di costoro verso le cose di Spagna, e la naturale antipatia che avevano con l'odioso nome della Repubblica. l'indusse, per mezzo di alcuni che a contemplazione di lui erano passati nel quartiere dei ribelli, a prepararsi con le armi per darsi mano eol baronaggio nel tempo destinato dai regii a sorprendere i borglii di Napoli. Poteva per avventura questo trattato del Duca partorire il successo non dissimile dal disegno; ma come che era troppo numerosa la moltitudine di coloro che crano a parte della congiura, in cui non ha luogo la segretezza ehe ricerca il maneggio del fatto, pervenne per opera della moglie di un mercante a notizia dell'Annese; il quale dissimulando per allora il castigo che meritavano i eolocvoli si assicuro dell' imminenza del male con disarmarli. Furono queste le nuovo macchine di congiura ordite dal Duca, ma come che era scritto negli annali del fato, che le sue disavventure fussero istromento da ingrandir le glorie del Conte d'Ognatte, non produssero mai fine se non contrarii alli suoi disegni.

Erano fra questo mezzo varie fazioni seguite tra gli spagnuoli e popolari ehe stavano alla difesa delle trincere, nè senza qualche poca cifusione di sangue, ma come che furono di poco momento, e fatte dai soldati più per estentazione di vigilanza che per desiderio di sortire, ho piuttosto voluto rimetterlo alla considerazione del giudizioso lettore, che occupar la penna in descrivere successi di non molta importanza. Parmi però necessario di non tralasciare il racconto di un assalto marittimo, ehe diedero li spagnuoli al capo di Posilipo per impadronirsi di quella costa. Due miglia discosto e a mezzogiorno della città di Napoli , picgando qualche poco verso occidente , siede la deliziosa rivicra di Posilipo, nella estremità della gnale si sporge a guisa di un angolo una piccola collinetta che chiamasi volgarmente il Capo di Posilipo, dalla cui sommità si scopre tutto quel tratto di mare che si comprende tra Nisita e Posilipo, e tra Posilipo e Napoli. Onde avviene. che non possono passar barche da Napoli a ponente, o da ponente a Napoli, che non soggiacciono all' invasione del presidio di quel posto, quando per alleviare il travaglio dei naviganti non volessero con faticoso viaggio dilatarsi a sinistra. Quivi non solo si crano fortificati e provvisti i popolari di arme necessarie per la difesa del passo, avendovi condotto insino il cannone, ma con una grossa squadra di fcluche che vi tencvano, infestavano talmente quel tratto di mare, che non era barca ne brigantino dei regli per ben armato e provveduto che fosse, che potesse passarci senza il convoglio di qualche galera. I patimenti le l'angustie che da si fatte incursioni di marinari sentiva il quarticre degli spagnuoli, che non nvevano altri rinfreschi che quelli che li venivano dalla parte del mare, affliggevano talmente li abitanti e le soldatesche del presidio regio, che ridotti in estrema penuria, non era tra loro chi apertamente non biasimasse il governo del Duca, querelandosi di lui, che a vista di D. Giovanni e dell'armata reale, non ardisse di reprimere l'insolenza e gli oltraggi che ricevevano dalli corsari del polpolo. Il Duca per ovviare quel male, per cagione del quale poteva agevolmente nella città qualche nuovo tumulto originarsi, vi spedi col calore di tre galere una squadra di feluche con duecento uomini armati, con ordine che procurassero in ogni modo di seacciare il nemico. Giunti costoro nel capo di quella costa , e smontati senza verun ostacolo a terra, s'avanzarono con ammirabile intrepidezza all'assalto, il quale, ancorchè fusse con molto valore sostenuto dai popolari, poteva ad ogni modo, per il danno che nel medesimo tempo facevano le artiglieric delle galere con farli soccumbere, eagionare la perdita del posto: ma calate in soccorso degli assediati le milizie di quei vicini villaggi, che avevano da varie parti presentita la mossa dell'esercito regio, rinvigorissi non meno negli animi loro la speranza della difesa, che l'indubitata certezza della vittoria. Non intiepidissi però con la venuta del nuovo soccorso l'ardimento dei regii ; perelie zelosi di non denigrare l'onorato concetto che si aveva del valor loro con la perdita dell'impresa, si ostinarono con più fervore al combattere; ed avrebbero forse potuto, benehè con molto sangue, trionfar dei nemici , ma soggiungendo nuove genti in aiuto degli avversarii, e infestati anco dai sassi dall'altezza di alcune colline dai popolari occupate, furono finalmente costretti di ritirarsi, abbandonando, con quattro soldati che vi morirono, infelicemente l'assalto. E a mc si conceda fra tanto, dalla cortesia di chi legge, che ritorni in campagna.

Tra le piazze che in poca distanza dalla città di Napoli restavano, più per efficio di conginutare che per violenza di genio, a dirozione del popolo, mantenevasi ancora quella di Somma, che è la mia patria; la quale essendo non meno per la fertilità dei suoi campi, che per le ruine di tanti incendii famosa, poco asrebbe di mestieri di essere con nuori encomii celebrata; ma perchè non restil il candore della più succida plebe del popolo osarono di sollevarsi, benchè mai contro Sogaga, mi si conceda che io giustifichi con la verità dell'istoria le calunnie, che forse appoggiate sopra le sinistre relazioni d'altrui, gli sarebbero attribuite dai posteri; oltre che la rotta che sotto le sue mura riceverono dai regii le armi del popolo, portà più di ogni altra cagione renderla memorabile. Siede la terra di Somma sopra le falle del Vestro (d. che i preced il nome) non memo di totto miglia lontana dalla parte

orientale di Napoli, in sito pluttosto collinoso che piano. Dividesi in tre quartieri di moderata grandezza: in due si compreudono i borghi di Pliniano e Margarita, I quali non essendo per l'apertura di molti luoshi che sli danno l'ingresso capaci di presidio, il farne menzione sarà di poco profitto. Il terzo che è da mura considerabili circondato, è detta la Terra, di figura piuttosto tonda che quadra, e gira un lungo quarto di miglio, però la moltitudine degli edifici che gli stanno vicini lo rende men forte di quello che potrebbe stimarsi, ma sono così alzate le mura, che con il calore di un castello, che sta fuor del recinto dalla parte della montagna, potrebbe per qualche tempo difendersi. Sollevatosi il popolo di Napoli, e uscito per ordine di Tomasaniello d' Amalfi Onofrio della Pia per le terre del regno, astringendo con intollerabile violenza la fazione dei regii alla osservanza delle capitolazioni fatte col Duca d'Arcos, li primi vassalli di Sua Maestà, che mostrando finezza di fede se gli opponessero, furono I cittadini di Somma, i quali trovandosi affatto scemati di forze, e in mauiera abbattuta la potenza degli spagnuoli, che dissimulavano con necessaria connivenza qualunque sorte d'eccesso senza castigo, osarono nondimeno d'uccidere sette compagni d'Onofrio, e di arrestarne non meno d'altrettanti prigioni, nulla o poco stimando per sì fatto servizio del Re l'indignazione del popolo, che poteva la quel tempo ad un minimo cenno opprimere l'intiere provincie, non che una piccola piazza. Cagionò questa risoluzione dei cittadini di Somma tanto sdegno negli animi dei popolari di Napoli, che se li amorevoli ufficii, che furono interposti dal Duca, non sospendevano la vendetta, sarcbbe difficilmente restato impunito l'eccesso deell uccisorl. Rimasero però tanto atterriti dalle minacce del popolo offeso, che quantunque la più ricca industria del Sommesi consistesse nel ritratto che cavano dalle condotte di varii frutti che portano in Napoli, soffrirono piuttosto di vivere nella povertà della patria, lasciandoli marcire su gli alberi, che riporre la vita in mano dei lazzari per desiderio di venderli, ritirandosi con le intiere famiglie per molte notti a dormir nella campagna: In tale stato di fedeltà si sarebbero senza alcun dubbio mantenuti insino all'arrivo del baronaggio, ma siccome furono diversi per la varietà del tempo gli accidenti che occorsero, così restarono ancora, con esito diverso dalle speranze, vanate le cose. Regnava una particolare ed inveterata inimicizia tra la famiglia dei Maioni, e quella degli Orsini, l'una e l'altra nobile di quella terra, originata parte dall'emulazione della stima, e parte dalla forza dell'interesse nato forse tra loro o per cagione di parentela o per altro immaginario rispetto. Adcriva al partito degli Orsini Orazio Strambone con Pompeo e Muzio suoi fratelli, per avere il primo qualche anno avanti

del tumulto ammazzato Matteo Majone, ch' era dell' istessa famiglia. Prevalevasi dalla parte dell'ucciso più di ogni altro in quel tempo Carlo Majone, il quale per l'esperienza che si aveva del sno valore, era non solo stimato sufficiente a contraporsi alla potenza degli avversarii, ma tenuto da loro in maggior concetto degli altri. Gli Orsini, che erano più sagaci di lui, e consideravano il male che poteva col tempo apportarli un siffatto nemico, si risolsero d'ammazzarlo, e ne segui l'effetto, con ritrovarmi ancor lo per accidente a si funesto spettacolo presente. Morto Carlo, e considerando i suoi parenti che li avversarii erano con l'unione degli Stramboni divenuti più potenti di loro, e difficile il tentare con le proprie forze la vendetta di questa offesa, applicarono Il pensiere a trovare altri mezzi per risentirsi. E perche tanto gli Stramboni, quanto li Orsini si erano ingcriti, e con le armi e col consiglio, nella morte dei compagni di Onofrio, che morirono (conforme accennai) nel princlpio della sollevazione di Napoli, ebbero ricorso al popolo, col quale talmente s'insinuarono, che ne ottenero un ordine, in virtu del qualc furono dichiarati ribelli del fedelissimo, con promissione di grossissime taglie a chi l'avesse, o morti o vivi, pigliati. La esecuzione di questo bando fu commessa ad alcuni lazzari del quartiere di Margarita, i quali ancorchè temessero il medesimo male degli uccisori, per essere comune la causa e complici nel delitto, si avevano però col mezzo degli stessi Maioni comprata la perduta grazia del popolo. Ma come che costoro aspiravano piuttosto a componere gli Orsini in qualche somma di denari, non ebbe altro fine la sollevazione di questo quartiere che a servire i nemici che l'istigavano, e ne furono quelli da loro immediatamente avvisati. Alla prima notizia di quest'ordine, Giuseppe Orsino, che reggeva il peso di tutta la mole, ottenne, per mezzo della corrispondenza che teneva ancor esso col popolo di Napoli, non solo la revocazione del bando, ma per abbattere maggiormente le macchine dei suoi nemici, che con assidua vigilanza attendevano alla vendetta, fece in virtù di nuove commissioni dichiarare un suo confidente per capopopolo della terra, con le quali ordinavasi, che non ad altri che a quello dovesse per l'avvenire obbedirsl. Ma non così tosto fu publicato costui per capo del popolo, che pochi giorni dopo in vigor di nuovo ordine spedito ad istanza degli stessi Maionl, depose la carica, sostituendoglisi un altro del medesimo quartiere di Margarita. A questo ne successe per opera di Giuseppe un altro in contrario, che per la diversità dei voleri che governavano le cose del popolo , non era difficile a conseguirsi, tanto da questi quanto da quelli, qualunque cosa sapesse desiderarsi; e così di mano la mano talmente procurò ciascuna delle parti avvantaggiarsi nei suoi interessi, che con la frequenza di tauti

ordini, e con l'ingordigia del guadagno che ne traevano gli esecutori , in tal maniera si domesticarono col popolo di Napoli, che anche i nobili divenuti nell'apparenza esteriore per necessità popolari, furono costretti di soffrire le continue insolenze dei lazzari, che condotti a squadre intiere sin da Napoli a Somma, ora all'uno, ora all'altro partito aderivano. Ma non parendo alle persone civili, che fusse rimedio bastevole al male che minacciavano i lazzari patriotti, il farsi conoscere popolari, incominciarono a prepararsi con le arme alla difesa, dissimulando con molta prudenza la pessima Intenzione di alcuni, che da varii andamenti chiaramente appariva. Ma come che la fazione dei nobili era più numerosa che ricca, e le case nelle quali abitavano erano per la grandezza della terra molto distanti, riusciva di molto incomodo il potere un congresso di tante persone mantenersi non separato. Non fu però bastante il difetto della lontananza a dividere l'unione degli animi, perchè radunatisi insieme, concertarono fra loro, che dividendosi in tante squadre secondo la vicinanza dei luoghi dovesse ciascuna per la sua parte immediatamente aecorrere dove per avventura si fosse inteso tumulto. Questo buon ordine tenuto dai nobili, raffrenò talmente l'insolenza dei popolari, che insino a quel giorno che fu rotta la guerra dai regii, non fu cosa operata da loro che apportasse alcun pregiudizio a gl'interessi della Corona. Rotta la guerra, e prevalendo in quel tempo per l'aderenza che aveva del popolo di Napoli la fazione dei Maioni, Antonio dell'istessa famiglia, e il maggior nemico che avevano gli Orsini, fattosi non per altro effetto che di vendetta capo d'alenni lazzari di S. Anastasia e di Napoli, venne a Somma, ed unitosi con altri che il medesimo partito seguitavano, pose in tanta confusione i seguaci del Re, che avviliti dal timore che apportavano le armi di tanti nemici, si studiarono piuttosto di mettere in salvo la vita, che sostener senza profitto la difesa della Corona, Trovavasi in quel tempo a governar la piazza di Nola, lasciatovi nel passagio del Tuttavilla in luogo del Marchese del Vasto che condusse seco a Scafati, D. Ferrante Caracciolo, il quale avendo parte col trattato, e parte col terrore delle armi molte terre e villaggi di quel contorno ridotti a devozione di Spagna, fece anco per mezzo del Principe di Ottaiano, che era seco rimasto con le sue genti, intendere alli Eletti di Somma, che mandando alcuna persona confidente da lui, a trattare alcune cose che doveva per servizio del Re conferirle, sarebbe stato di notabil beneficio a quella terra. Costoro considerando il tenore della proposta, e allettati dalle promesse del Principe, mi chiamarono segretamente, e m' imposero, che conferendomi in Nola, udissi ciò che mi proponevano quei signori. Io (no'l nego) per non cadere in sospetto del popolo, l'ira del quale rare volte con la ragione si affrena, ricusai dal principio l'impiego, ma assigurato poi dal consenso universale di tutti, che non men con preglui che con violenze m'indussero, ricevendo le istruzioni da loro di quanto doveva operare. mi risolsi ubbidire. Ma come che l'uomo è sempre facile a cadere nelle cose che piaeciono, perchè quantunque la ragione sia repugnante, rare volte non resta dalla forza del senso abbattuta, non fu maraviglia se dal governo di Somma, che fu tumultuariamente eletto in tempo di Tomasaniclio a voci dei popolari, mi fussero date commissioni affatto contrarie al servizio del Re, ordinandomi, che io ricusando qualunque condizione mi fusse da regii proposta, altro non mi obligassi a promettere, che la neutralità della terra, con la quale siccome non si proihiva agli abitatori il portar rinfreschi nella città di Napoli, così non s'apportava giovamento all'arme del baronaggio, che la tenevano assediata per angustiarla di viveri, lo conoscendo nulladimeno, che le indiscrete pretensioni degli Eletti (due dei quali erano pertinacissimi popolari) non potevano se non rendermi diffidente dei regii, ed infruttuosa la fatica del mio viaggio, non mi arrestai però di proseguirlo, col disegno di trattare alcun modo col Principe per abhattere la potenza del popolo, ed introdurre se fusse possibile nella piazza qualche corpo di genti. Non fu diversa dal fine l'opinione che io feci di quel viaggio, perchè proponendomi il Principe ehe la terra si dichiarasse a devozione di Spagna. ed jo rieusandolo in conformità delle commissioni avute da quel Governo, mi soggiunse che io riferissi a chi mi mandava, che l'arme del Re sarebbero state sufficienti a conseguire con la forza ciò che per termine di piacevolezza gli veniva negato. Io che non avevo altro fine, che di vedere la mia patria liberata dalla tirannide del popolo, che non era sorte d'empietà, che non commettesse : gli replical che quando si volessero i regil impadronir della piazza, jo confidato nell'intelligenza che teneva con la maggior parte dei nobili, gli avrei somministrato un facilissimo modo di conquistarla. Udimmi il Principe, ed insieme D. Ferrante che vi era presente, e resto non meno appagato del mio parere che dell'offerta, dicendomi che si sarchbe fra pochi giorni, con darmene avviso per mezzo di persona di fede incorrotta, avvaluto del mio consiglio. Ritornato che fui esposi agli Eletti, con guella sincerità che l'intesi, l'ambasciata del Principe, la quale essendo direttamente contraria alla perniciosa inclinazione del popolari, che allettati dalla doleezza del dominare, abhorrivano il governo dei nobili, non è possibile a dirsi quanta commozione cagionasse negli animi loro, c lo sdegno che contro me concepirono; asserendo che io per tirarli al partito del Re, figurava le proposte del Principe così min acciose. Quello ehe per tal cagione io soffersi nella vita e nei beni , per non esser causa comune, e per non provocare con tragico racconto a commiserarmi chi legge, tralascio di scrivere, rimettendolo a coloro che per lungo tempo vedranno le ruinose vestigie della mia casa. Fece il popolo immediatamente sonar le eampane all'arme, serrò con altissimi ripari tutte l'entrate dei borghi, fece, per corrière a posta spedito, intendere all' Annese la dimanda dei regii , inviandoli nota di tutti coloro che aveva per diffidenti e sospetti, ed ordinò che sotto pena della vita, non fusse alcuno che ardisse uscir dalle trincere. Queste deliberazioni del popolo accoppiate con un bando così rigoroso atterrirono in maniera li affezionati della Corona, e in particolare coloro che erano più degli altri stimati per tali, che appigliatisi al mlo consiglio, e prevenendo gli ordini che si attendevano dall' Annese, ad onta della vigilanza di coloro che guardavano i posti, partirono nel medesimo punto per Nola, dove con l'unione di molti altri gentiluomini, che erano per la medesima cagione dalla lor patria fuggiti, formarono una compagnia di cavalli sotto al comando dell' istesso Principe d' Ottaiano. I nomi delli quali, aceiò non restino sepolti nell'obblivione del tempo, furono il Sergente Maggiore Gio. Lonardo Orsino capo degli altri, Giuseppe, c Autonio suoi fratelli, Pompeo, Orazio, Muzio , e Scipione Stramboni similmente fratelli , Gio, Berardino di Stefano, e Giuseppe suo padre, Giuseppe Capograsso, Gio, Battista di Tommaso, e Gio. Angelo suo figlio, Francesco Russo, ed lo, Carlo delli Franci di Palma, Vincenzo Vaccaro di Castellamare, ed altri dei quali per essere in quel tempo distolto dalla novità di varii accidenti non tenni memoria particolare; è però vero che trapassarono il numero di 40. Costoro desiderosi di mostrare non meno il zclo del servizio del Re, che della libertà della patria, che era oppressa in quel tempo da tanti tiranni, si esibirono al Governator della piazza, che dandoli 200 fanti , si sarebbero senza perdere un sol soldato impadroniti della terra; promessa la vero che poteva facilmente affettuarsi per la scercta intelligenza che avevano con quelli di dentro. Fu l'offerta dal Caracciolo sommamente gradita, ma scusossi di non potere del richiesto ainto servirii insino al ritorno del Tuttavilla . la venuta del quale stava colà da Scafati di momento aspettandosi. Fratanto accortosi il nopolo-di Somma, poco dopo l'effetto seguito, della fuga di costoro, i quali conforme agli ordini venuti dall'Annese erano nella medesima sera destinati al macello; ammazzò per sospetto che avesse intelligenza col Principe di Ottaiano l'accennato Francesco di Tommaso, con tre altre persone stimate con affettato pretesto dello stesso delitto colpevoli. Indi persuadendosi che l'assenza dei fuggitivi. non poteva se non che macchinare la depressione dei popolari , rinforzò quel presidio con un grosso di cento fanti, che gli furono da Gennaro mandati da Napoli; trai quali assisteva, se non come capo, almeno como partecipe del governo dell'arme l'accennato Antonio Maione. Ma trascorsi non più che tre giorni dalla venuta di costoro, un tale che risiedeva sopra la soldatesca con patente di Mastro di Campo. avendo richiesto al governo di Somma il consucto stipendio che gli spettava, ed essendogli da quello negato, con dire, che in quel tempo non si badava ad altro interesse che al servizio del popolo , carcerò l'Eletto del quartiere di S. Margherita, volendo per via di tal violenza tirarlo alla soddisfazione pretesa. La temeraria importunità di costui concitò talmente il popolo di Somma a difendere l'Eletto, che per liberarlo dalle sue mani, e prevalendo, con l'accreseimento di nuove genti armate che concorsero al tamulto, la fazione dei terrazzani, si udi immediatamente gridare il desiderato nome di Spagna, inealzando con l'armi e con l'iterazione di simili voci i popolari di Napoli. Gio. Antonio di Palma, che non era fuggito con gli altri, per dar libera entrata al ritorno dei fuggitivi con la venuta dei regii, conforme il convenuto fatto tra loro quando partirono per Nola, essendo accorso al tumulto, e conosciuta la disposizione generale dei cittadini a favore della Corona , non perse l'occasione, ma chiamati gli Eletti, gli disse, ehe prima che da Gennaro Annese fussero nuovi aiuti mandati in soccorso dei Napolitani (che si erano salvati nel Monastero di S. Martiuo ) era bene di prevenirli con la chiamata dei regii i quali , egli , sc ne restassero contenti , avrebbe fatto da Nola immediatamente venire. Fu in un medesimo tempo approvato ed eseguito il consiglio del Palma; perchè ricevutone gli ordini dalli Elettl, e giunto nella città di Nola nel medesimo punto che arrivò l'esercito del Tuttavilla, ottenne dalla magnanimità del generale quanto seppe desiderare; ordinandosi ad istanza di lui, che marciassero in quel medesimo istante, con la scorta di Fra Gio. Battista Caracciolo e del Princine di Ottaiano, trecento cavalli e duecento fanti alla volta di Somma; dovc entrati, non fu Chiesa che col suono delle campane non manifestasse gli eccessi dell'allegrezza.

Si erano fratanto al terrore, che col solo nome apportava il Daca il Castel di Sangro, resi non solo alcuni villaggi che stavano alla parto occidentale di Nola, ma quante terre e castelli si contano della tenuta di Nola verso oriente insino alla città di Arellino, compresori ance la terra di Palma, che gli siede per fianco dalla parte di mezzogioruo. Nè restava altro da rendersi a devozione del Rc, che quelle di Marigliano e di Lauro, le quali persistendo nella solita contumacia, ano volsero mai appigilarsi alle cortesi offerte del Duca, o per ca-

gione della fidanza che avevano nella fortezza del sito, o perchè fosse troppo noioso l' ubbidire a chi incominciava a godere la dolcezza del comandare. Ma come che l'acquisto di queste due piazze premeva grandemente al Caracciolo, si per la vicinanza che avevano con quella di Nola, come per gli aiuti, che di genti e di viveri somministravano agli assediati di Napoli , non lasciò cosa intentata, nè trascurò diligenza per ottenerle. Avevano le sue persuasioni, accoppiate con alcune promesse non disprezzabili, fatta qualche apertura nel petto del capopolo di Lauro, ma venuto finalmente al ristretto di perfezionare il trattato, non trovò D. Ferrante la medesima disposizione negli altri; i quali ricusando qualunque offerta per vantaggiosa che fusse, gli fecero assolutamente intendere, che non crano per partirsi dalla devozione del popolo. Non meno pertinaci di costoro si mostravano nel rendersi i popolari di Marigliano all'istanza di D. Ferrante; perchè divenuto, per il troppo rigore usato contro i ribelli nel principio del suo governo, odioso al partito dei sollevati, era non solo da loro generalmente abborrito il suo dominio, ma quanto poco intese, tanto meno credute le sue promesse, ne per qualunque partito che gli facesse, fu mai possibile di tirarli al suo disegno. Ma come che li animi ostinati , per mostrar di non cedere, più facilmente sogliono piegarsi alle scosse di una cortese piacevolezza che alle minacce di un rigoroso comando, quel fine che non furono bastevoli a conseguire le forze e la potenza del comandante, partorirono gli amorevoli ufficii di Monsignor Lancellotto Vescovo di quella città, dal quale furono fra pochi giorni con la forza delle lettere, che qui sotto si vedono, indotti alla resa, ma con condizione però, che non altri dovesse governare quella piazza che Cesare Zattera loro antico padrone, il comando e la benevolenza del quale avevano, nel tempo che gli furono vassalli, con estremo contento provato.

#### LETTERA DI MONSIGNOR DI NOLA AL POPOLO DI MARIGLIANO.

3 Dilettissimo popolo di Marigliano, e Casali. Io come vostro padre amorevolissimo, prevedendo il danno e male, che vi può succedere, e o considerando, che con la vostra pertinacia non potete soccorrec al- 1ri, nè ricorve soccorso, e aiuto, e che fate la guerra a voi stessi: ven- 2 go ad esortarvi con ogni sinecro affetto a deponere la propria passione, o e com maturo consiglio ponderare il fine del vostro procedere, acciò con 2 qualche buono, e onesto temperamento vi renditae sicuri con le vostre 2 case, mogli, e figli. lo sono quà dove si trattano si nilli uegozii, e molte sterre, e città sono venute all'ubbidienza, tanto potenti quanto voi e

» più. Prego Dio, che esandisca, le mic orazioni, e a voi conceda lume » di vedere la verità, e la sua santa grazia, con darvi la mia Benedizio-» ne. Nola 6 novembre 1647 ».

Questa medesima lettera scritta dal Vescovo al popolo di Lauro non patro il il medesimo effetto, perchei sessodo più numeroso di genti, e composto conseguentemente di diversi volcri, che difficilmente s' accordano in uno, non fiu meraviglia se trovò disposizioni differenti negli amini. Ma come che il fine di quel prelato, non era altro, che il scrizio di Dio e del Re, non solo non mostrò segno d'alterazione per la Repubblica, ma ritendò di ilmril al partito di Spagna con l'esagerazione di molti inevitabili mali che espresso nelle due lettere che seguono, con tutto che di ninna ne ricevesse risposta.

## AL MIO DILETTISSIMO POPOLO DI LAURO.

» Non avendo ricevuto risposta alla mia, stimolato dal zelo e afa fetto, che vi porto, non posso mancare d'avvisarvi quello, che passa. Buona parte della cavalleria regia, e fanteria tra quali sono duemila caa labresi, dell' ottomila che il Duca di Monteleone ha mandato al signor Vicerè, verso la Torre del Greco l'altro giorno assaltarono seimila fanti » del popolo di Napoli, e dopo gran battaglia, l' hanno tutti uccisì, e les vatorli molti, e buoni cavalli, che si vendono qui oggi a prezzo vilissi-» mo, essendo qu'i tornati li vincitori: donde è nato, che il popolo di Som-» ma spaventato di tanta perdita, si è dichiarato per il Re, avendo ama mazzati molti del popolo di Napoli , che erano stati chiamati in loro ajuto, e ha mandato qui messi a dare ubbedienza a Sua Maesta, i quali a sono stati ricevuti dal signor D. Ferrante Caracciolo con ogni benevon lenza, e amore; e io ne ho veduto alcuni, che sono parenti del mio Arp clorete di Somma, che è quà in mia casa. Vedete in che termine siete. a e vedete anco il fine di Marigliano, sc per tutto dimane non s'arrende, » e dichiara per Sua Macstà. Vi prego a non fidarvi sopra le vostre forze. a perchè a comparazione di tanta cavalleria, c fanteria regia, sono debi-» lissime, c stimate nulla. Ma di grazia considerate sc voi difendete Laup ro . come potete difendere Marzano, e gli altri casali, che sono aperti, o e pella planura? lo per me li vodo perduti, e pure sono vostri fratelli, p e confederati; li vedrete tutti consumati, arsi, e spogliate le case, e dea solate. Questa notte vanno a Somma trecento cavalli, e duecento fanti p per assicurarsi della terra, in caso venisse altro soccorso di Napoli, ai molti che stanno assediati, del popolo Napolitano. lo dico quello, che » vedo, e per amor di Dio pensate a casi vostri, e abbiate compassione di 26

p quelli poveri casali, che noo hanno forza di difesa, e Dio vi guardi.
p Nola 10 novembre 1647 ».

Questa seconda lettera del Vescoro parera che fusse bastante al debito Pastorale universale: ma perché oltre gli ufficii, che si debbono in simili casi interporre dal Prelato, premeva a lui di ridurre quel popolo alla devozioce del Re, per doverne conseguentemente alla resa di quella terra succedere la liberatione del Marchese suo nipote, che per sospetto che non seguisse il partito spagnuolo, era stato nel principio di quella genera ritentu o dai suoi vassalli: non ricusò con la terza che segue di reiterarli di nuovo.

## DILETTISSIMO POPOLO DI LAURO, E CASALI DI TAURANO, MOSCHIANO, E QUINDECI.

» Mi tenerete per importuno, scrivendovi la terza volta. Non è impor-1 tuno chi fa il suo debito, come faccio io con voi, che vedo siete ingannati, e male informati di quanto succede, ed è successo sin ora, San-» piate dunque, che da Scafati sino alla Torre del Greco inclusiva stà in » ubbidienza di Sua Maestà, e da Santa Maria dell'Arco sin quà è l'istes-» so. Voi siete solo li contumaci ed ostinati. Venne il popolo di Napoli » unito con quello di Santa Anastasia con duecento cavalli, e mille e » trecento fanti ad assaltar Somma. Pigliarono li borghi, e da quelli li din fendevano, si ritornò nella terra murata dove si fecero forti. Venne poi nil soccorso, e ammazzò gran quantità di popolo di Napoli, del quale molti pochi si salvarono: la cavalleria solo di ducento si è salvata fug-» gendo. Si diede la mattina seguente il sacco a S. Anastasia crudelissi-» mo, flerissimo, e tutto è andato a fuoco. Per questa rotta sono prigioni » ceoto settantaquattro del popolo di Napoli: ieri ne furono scoperti quà » tre, ed altri alla Cerra dal signor Principe di Montesarchio. Quaranta-» quattro ne sono rimasti a Somma per curarsi le ferite, e gli altri furo-» no condotti a Marigliano dal Tuttavilla, e avranno il lor fine, o di » morte o di galera. Non vi dico bugie, se non credete, mandate a vederlo » vi prego quanto posso a risolvere di toroare all'ubbidienza di Sua Mae-» stà, e mi protesto avanti Dio, di aver con questa soddisfatto al debito a di Pastore, essendo voi miei figliuoli spirituali, che come padre tratto » coo vol. Ma perchè non basta il pregare, ed esortarvi a dar consiglio. » se non si mostra il modo, che dovete tenere, e tenerei io, se fussi in » voi. Vi propongo dunque, che chiamate Spagna, e vi diate al signor » Principe di Montesarchio, dal quale vi prometto, che riceverete ottimi

» trattamenti, e sarcte protetti. Per amor di Dio vi prego di nuovo a ri-» solvervi. E Dio vi guardi. Nola li 18 di novembre 1647 ».

Queste sono parole del segretario, ma quelle che seguono sono di proprio pugno del Vescovo.

» So non credete a quanto vi avviso, eleggete tre o quattro, che vadano a vedere le terre, che gli fanò avere il passayorto. Ma con ragione posso palamentarnol di voi, perchè avendo scritto al popolo di Marigliano, non a solo mi rispose con cortesia, ma si rimise a me, e l'ho accordato, e vive quieto; e voi, con i quali ho maggiore interesse, e affetto, non voblete ascoltarmi: almeno rimettetevi a me, con farmi questo onore, che priesero per grazia e vi procuperro orni buon partito 2.

Dopo la caduta di Marigliano, essendo sollecitato il Tuttavilla con replicati messaggi dal Duca d' Arcos a conferirsi in Aversa, per di la passare all'attacco dell'accennato passo di sopra, ch'è tra la città di Pozzuoli e quella di Napoli, partissi con un corpo di 400 fanti e 4000 cavaili a quella volta. Nel medesimo tempo, che fu dal Tuttavilla soccorsa la Torre di Scafati, entrò con mille e duecento uomini il Conte di Conversano nella provincia di Terra di Lavoro; il quale desideroso, mentre marciava alla volta d'Aversa, di mostrar qualche effetto del suo zelo in servizio del Re, si presentò con disegno di tiraria per via di trattato all'ubbidienza di Spagna sotto Fratta Maggiore; la quale terra quantunque non sia circondata di mura, era stata però così ben fortificata dai terrazzani che si poteva per qualche giorno agevolmente difendere. Ma troyandosi colà D. Antonio Gattolo cavaliere della Piazza di Portanova e parzialissimo del partito reale, il popolo che molto si riferiva al suo consiglio, diede a persuasione di lui subito orecchio alla chiamata del Conte, mandandovi in nome degli assediati l'Abate Durante fratello del Capitano Gio. Domenico: il quale si era con tanta destrezza insinuato nella grazia del Conte, che quando li terrazzani si fussero contentati di ricevere il presidio delle sue genti, era senza alcun dubbio per seguirne l'agginstamento; ma ricusando i popolari d'ammetterlo, e persistendo il Conversano nel volerlo introdurre, fu sciolto il negozio civile col trattato delle armi; perchè sdegnatosi il Conte, che alia vista di un esercito armato, presumesse un popolo, avvezzo più tosto (come egli forse credeva) al mostier della vanga che all'esercizio delle armi, di venir seco a contesa, e praticar con vantaggio, vogliono che dicesse; Dunque permetterò che questa vilissima canaglia riceva tante soddisfazioni dal Conte di Conversano? e dato immediatamente

il segno della hattaglia, si mosse con le sue genti all'assalto. Ma essendovi nei primi colpi che si tirarono caduto un suo figlio, e conosciutato l'impresa per difficile a proseguirsi senza notabilissima perdita (se pure era maggiore della morte del figlio la sconfitta di quella genale) resiò non prima principitate che dercilita, lasciandovi anco la vita dalla parte del popolo l'Abate Durante, che trovatosi fuori delle trincere, fu piuttosto per effetto di selgno, che per ragioni di guerra ammazzato.

Attendeva fra tanto con indefessa sollecitudine il Priore Fra Giovabattista Caracciolo a fortificar le mura della piazza di Somma; le quali sì per la voracità del tempo come per le ruine dell'incendio si vedevano in molti luoghi abbattute, e già con la vigilanza che usovvi il capitan Gio. Domenico Durante, lasciatoli dal Tuttavilla per la molta esperienza che aveva nelle cose di guerra, se n'era buona parte rifatta. Quando la mattina del terzo giorno dopo la resa, che fu ai 13 di novembre s'insorse una voce, ch'erano usciti di Napoli con disegno di venire a sorprendere la terra di Somma mille e duecento nomini del popolo, con i quali s'era congiunta una quantità di banditi, che ricusando le grazie del Tuttavilla, volsero piuttosto fuggendo aderire al partito dei ribelli, che restando con li altri godere i comodi della patria. Il Caracciolo oltre i soliti cavalli che avevano incombenza di battere le strade per non trascurare le diligenze che si devono usare in tempo di tanta rilevanza, spedi anco per simile effetto Gio. Berardino di Stefano, commettendoli, che in tutti i modi procurasse informarsi del vero. Fu l'ordine da costui immediatamente eseguito, ma non riporto alcuna certezza del fatto, che la relazione di un contadino di Santa Anastasia, il quale condotto da lui prigione avanti al Priore, riferi di non sapere altra cosa di nuovo eccetto che di aver inteso per mezzo d'alcuni passeggieri che venivano da Napoli, che Giuseppe Palombo fingendo di andare all'assedio di Somma, si era ribellato dal popolo, e passato con cinquecento nomini nella Torre del Greco. Se la relazione di costui fusse dettata dalla semplicità contadinesca, o dall'artifizio di un nuovo Sinone, io non lio argomenti di poterla attribuire alla prima cagione senza far pregiudizio alla seconda, prevalendo in quella la schietezza d'un discorso non affettato, e la questa l'astuzia d'un tradimento ordito. È però vero, che l'ottima opinione che si aveva in quel tempo delle armi del baropaggio, lo stato calamitoso del popolo, e l'essere il Palombo in concetto di regio, fecero non solo le parole del contadino credere per vere, ma trassero il giudizio di più d'uno in far cogettura, ch'egli per non provocare li effezionati del popolo a proibirli l' uscita, l' avesse con quel titolo figurata. Ma come che anco i più savii sogliono talvolta ingannarsi, restò poco dopo l'opinione di costoro dall'esito delusa; per-

chè prima delle 20 ora, quando ogni altra cosa pensavano i regii, videro il nemico presentato in ordinanza di guerra sotto le mura. Ritore nata che fu la piazza di Somma all'ubbidienza del Re, alcuni lazzari del quartiere di Margarita, temendo più lo sdegno dei nemici, ch'avevano offesi, che la giustizia dei regii, dai quali erano stati perdonati. ricorsero insieme con quei popolari di Napoli che carcerarono l'Eletto, a querelarsi con l' Annese; al quale diedero a credere, che concedendoli un corpo di genti avrebbero con l'intelligenza di dentro, e con l'unione del popolo di S. Anastasia, quella plazza indubitatamente ripresa, e figurarono per tanto facile il terminar l'impresa, che Gennaro convinto dalle loro dimande, vi spedi con la scorta di Giacomo Rosso ottocento fanti e duecento cavalli, i quali uniti con li terrazzani dei vicini villaggi, fecero un grosso di mille e cinquecento uomial, oltre Il cavalli, che non comparvero sino alla mattina seguente. Al primo grido d'allarme, che s' udi nella plazza, non fu soldato del presidio, ne cittadino che non corresse intrepidamente alla difesa delle mura; sopra le quali accorse moltitudine così grande di difensori, che non restò parte o luogo di quel recinto in cui superando il bisogno non si vedessero di vantaggio. Marciava il nemico lontano dalla muraglia non più d'un piccolo tiro d'archibugio, con tanto disprezzo degli assediati, che pareva che supponesse, o che le armi dei realisti non sapessero colpire, o che la vita dei ribelli avesse del fatale: ma avvedutisi finalmente del danno che riceveva dal moschetto dei regii, avanzossi piegando alla destra ad occupare un casino ch'era poco distante dalla parte occidentale della piazza; con disegno di travagliar di la dentro i difensori della muraglia: però non li fu conceduto di conquistarlo senza perdita di molto sangue, perchè essendo l'ingresso di quello patente alle mura, ed esposto alle offese, vi restarono parte feriti, e parte morti non meno di quindici soldati prima che l'occupassero. Tanto prezzo dunque costò l'acquisto di quel casino a Giacomo Rosso, e nondimeno dopo averlo tenuto per la decima parte di un'ora, conosciuto, seguita la morte di tante persone, quanto fosse il poco profitto, l'abbandonò saccheggiato dal suoi; e considerando che non era impresa da popolari l'investir le muraglia s'incamino con le genti all'invasiono dei borghi. Vi furono alcuni di genio spiritoso, che nel partir del nemico, si offersero di sortire, e travagliarlo alla coda, ma dal Duca di Castel di Sangro, che era nell' istessa mattina, poco prima dell'arrivo del popolo, venuto da Nola, non gli fu conceduto. lo, che insino allora faceva somministrare munizione di guerra ai difensori della muraglia, in vedere il nemico accingersi all'occupazione dei borghi, proposi al Priore, che sarebbe stato di molto vantaggio dei regli il maudare un cor-

po di genti a difendere il monastero di S. Martino, il quale essendo col giardino contiguo alla muraglia della plazza, poteva, divenuto che, ne fosse padrone, il nemico stringer più d'appresso l'assedio senza esporsi all'offese. Mi udi cortesemente il Prlore, e considerata l'importanza del posto, mi comandò che andassi con dieci soldati a difenderlo: ma stimando più d'uno pericolosa l'impresa, non troval se non elnque soli, che mi seguissero, trai quali furono Pompeo Strambone, e Vincenzo Vacearo. Arrivato appena nel monastero, comparve il nemieo a vista d'un piccolo posto guardato dai medesimi cittadini del borgo; ma salutato dalle palle dei moschetti ehe grandinavano , non ardi d' inoltrarsi all'assalto con tanto pericolo, restando non meno scoperto dalle finestre di S. Martino, che dalle guardie della trineera, Tentò pulla di meno di avere l'ingresso dalla porta del giardino del monastero, ma fu tale il valore di alcuni cittadini che la difesero, che con la perdita di molti popolari che vi morirono rluscì l'esito dell'assalto non meno fallace del primo. Da principii così funesti, e da difese così gagliardi, restando Giacomo Rosso non solo confuso ma spaventato, pareva che vaeillando incominciasse a disperar dell'impresa; quando aleuni lazzari del quartiere di Margarita, che non ad altro aspiravano, che a rapine ed a sacchegglare le case dei pobili. l'introdussero per altra strada nel borgo, la quale per essere conosciuta da pochi non cra guardata dal regii.

Entrati finalmente e divisi în più squadre, îl primo atto d'ostilità barbarica che usassero I nemiel, fu d'ardere e rubare Indifferentemente le case dei cittadini più comodi, i quali nel ritirarsi dentro al recinto per assicurarsi la vita, l'avevano laselate esposte al furore degl'invasori, che non sazil solamente di saccheggiarle si pregiavano ancora grandemente di vederle incenerite: ma non potendo la facoltà di pochi cittadini, che abitavano in quel piccolo angolo di borgo, saziare l'avarizia di molti, sl avanzò una grossa squadra di lazzari verso il monastero di S. Martino, in cui non solo supponeva il nemico che vi fussero i migliori averl degli abitanti riposti, ma sapeva che li stavano vicine alcune case delle più facoltose che fussero nella terra. Non sarebbe stata fallace l'opinione del popolo, se dalle genti del monastero non li venlva impedito l'accesso; le quali scoprendo dall'altezza del sito tutto quel tratto di borgo, non era luogo in cui s'avanzassero i popolarl, che col tiro degli archibngl non li colpissero. Aggiungesi, che essendo arrivato colà di rinforzo la squadra di Giovanbattista Panico, con quella del principe d'Ottaiano, con Teodoro Mazzoeca, e Ottavio di Angelo, ehe n'erano capi, fu talmente infestato il nemico dalle genti di costoro. che ritiratosi con molta perdita dalla Impresa, non ad altro in tutta quella notte applicossi, che a rendere più gloriosa la fama di tanta barbarie, con le fiamme di molti edificii che incendiarono, scorgendosì nulladimeno frai popolari un silenzio così continuato, che se io non avessi creduto che ciò derivava dalla tema di qualche assalto improvviso, mi sarei facilmente persuaso, che raccolto il bottino si fussero partiti. In quel poco di tregua (se pure è tregua il non riposare) che godemmo la notte, considerai il sito di una casa che stava all'incontro del mopastero, dalle finestre della quale poteva talmente, accupandola il popolo, infestare le genti del Rc, che rimaste senza difesa, conveniva loro pecessariamente di ritirarsi. Io per riparare all'urgenza di questo pericolo, deliberai d'introdurvi un corpo di gente prima che mi prevenisse il nemico; ma perchè non poteva scemare il presidio del monastero, che cra molto debole in riguardo alla grandezza del recinto che aveva, mi risolsi quando appena fu giorno di riferirlo a D. Ferrante Caracciolo. Udi cortesemente il Duca le mie dimande, ed approvò per lodevole il disegno, ma non volse compiacermi delle genti (che non più che dieci soldati ricercai ) dicendo che non conveniva di sguarnir la piazza murata per difendere un borgo. Gli replical, che la piazza allora è maggiormente difesa, quando più n'è lontano il nemico che può stringerla con gli assalti; oltre che avendo la ritirata sicura poteva in eveuto di vedermi soccombere, e sopraffatto dalla moltitudine degli aversarii, ritornare con la medesima gente che mi sarebbe concessa dentro le mura. Ma ne per queste ne per altre ragioni di non minore eficacia che io l'apportassi, volse mai il Caracciolo ritrattarsi. Mi soggiunse bensì , che io non più che per altre tre ore attendessi a difender quel posto, perchè sarebbe fratanto venuto il soccorso ch'egli indubitatamente aspettava; (ne aveva, nel comparire il nemico, avvisato il Tuttavilla e D. Pietro Carafa) ed io uniformandomi al suo volere. mi offersi di mantenerlo per sel, siccome per appunto successe.

Era fratanto comparsa col sole del nuovo giorno la cavalleria del popolo di Napoli, composta di 200 cavalli, la quale credendo di aver libera l'entrata nel borgo, si spingera verso quel posto, che la sera antecedente era stato con poca fortuna assaltato dal Rosso: ma salutata dalla torre di S. Martino con alcuai tiri di scoppette rigate (armi consuete alle genti di squadra) tornò di nuovo alla larga. Non così fecero il ipopolari alloggiati nel borgo; percile risoluti di voler ad oggi modo lumpadronirsi dei monastero, in cui forse credevano di trovare i crichezze della citti riposte, principlarno un riparo in mezzo alla piazza a dirittora delle finestre del monastero, alto non più che quanto bastava a coprilli dalle offese dei nostri: ridotto a perfezione sufficiente al bisogno, incominciarono non meno di dicei passi più oltre ad alzare il secondo, portando riparati dal primo le materie per fabbricario: al secondo, portando riparati dal primo le materie per fabbricario: al se-

condo successe il terzo; e finalmente facendo di mano in mano nuovi riparl, s'avanzarono verso le ventiquattro ore di quel giorno, non più che un tratto di mano lontani dal monastero. Li regii si erano, prevedendo il disegno degli aversarii dalla fabbrica di tanti ripari, provveduti di una gran quantita di sassi e d'acqua bollente, affine d'infestare il nemico con tal sorte d'offese, in caso che presumesse di attacar fuoco alla porta, ma li assalitori più sagaci di loro, temendo per appunto le insidie che potevano in quel caso macchinarsi dai nostri, prima che ad altro si cimentassero, s'impadronirono di quella medesima casa, che introducendovi gente, aveva jo discenato levarli; la guale occupata che fu dal nemico, non ebbe fine l'impresa diverso da quello che nella notte antecedente fu da me preveduto; perché scacciati, dall'altezza delle finestre superiori a quelle del monastero, li regii dalle difese; i lazzari, che stavano su l'avviso dietro al riparo, attaccarono immediatamente fuoco alla porta. Gli fu dai nostri per qualche tempo contesa l'entrata : ma inoltrandosi a guisa di diluvio ondeggiante la moltitudine del popolo, che anche dalla parte del giardino si aveva aperto l'ingresso, si ritirarono, abbandonata l'impresa, nel recinto della piazza.

Preso in un medesimo tempo e saccheggiato il monastero, Invigorita dal calor della vittoria si avanzo una squadra di 50 lazzari verso le mura, plù con disegno di far mostra di valore, che con speranza di buon effetto; perchè sapeva il nemico, che oltre il presidio ordinario della piazza, ch' era più di dueccuto soldati, v'erano più d'altretanti cittadini accinti alla difesa, e distribuiti dal capitan Durante in diverse parti del muro ; oltre altri che nella piazza d'arme accudivono alla persona del Comandante. Il primo assalto che dessero più con grida che con valore i popolari, fu dalla parte di tramontana in un luogo detto la Cupa, dove per la frequenza delle acque che calano dalla montagna, vedevasi una patente rottura nella muraglia, ma fatta quasi inaccessibile dalla profondità d'un fosso cavato dalle lave, per la quale si figuravano forse di penetrare nella piazza: ma venuti al cimento, e tentato con più mosse la costanza degli assediati, fu così ben difeso quel posto dai cittadini che lo guardavano, che non ebbero mai ardimento d'inoltrarsi a strettezza dell'assalto. Auzi Giovanbattista Panico, che stava similmente alla difesa di quel posto, conoscinta la viltà degli aggressori, che non ardivano di avanzarsi, sorti con un altro compagno, e troncata la testa a un di coloro che avevano sotto le mura lasciata la vita, la portò dentro la piazza ad onta di una infinita moltitudine di lazzari.

Ma contuttocché il vantaggio del sito, la fortificazione dei posti, e il valor degli assediati rendessero incapugnabile la piazza, perché soglio-

no gli nomini il più delle volte non ingannati ingannarsi, il Caracciolo incominciando a disperare il soccorso, vedendo mancata la munizione da guerra, ch'è l'anima della difesa, e persuaso più dalla tema che dalla ragione d'un cavaliere, il cui nome per degno rispetto tralascio, si risolse d'abbandonarla. Un cittadino (1), che presente la risoluzione del comandante non arrischiandosi, per essere di natura troppo severo, di consigliarlo alla difesa, rivolto al Priore suo fratello, ch'era di genio più dolce, gli disse non convenire abbandonare nna piazza non meno cinta di mura, che piena di difensori, lasciando all'arbitrio dei popolari le sostanze e la vita di coloro che avevano con tanta allegrezza ricevuto ii presidio di Sua Maestà; e se dal valore di pochi era stato difeso per 27 ore il monastero di S. Martino, luogo per la grandezza e per le aperture che tiene poco abile a mantenersi, potersi benanco conservare con minor travaglio una piazza, non solo difesa da gagliardissime mura, ma dal valore e dalla fede di tanti soldati. E dato che debba eseguirsi il parere e la risoluzione di D. Ferrante, essere miglior espediente, per non atterrire li abitanti, e accrescere l'ardire al nemico, tentar la fuga di notte, perchè potrebbe fratanto la piazza liberarsi con la partenza del nemico, o con la venuta del soccorso. Udi le ragioni di costui il Priore, e mostrò segni di non disprezzarle; ma conferitele con D. Ferrante, divennero infruttuose; perché temendo, che dalla cavallerla nemica non gli fusse tagliata la strada, sollecitossi con maggior fretta a partire: benchè com' egli mi disse la più potente cagione che a ciò l'inducesse, fu la penuria della munizione, ch'era affatto mancata, avendo io medesimo veduto quando Fra. Giovanbattista Caracciolo fondeva le palle degli archibugi col piombo delle vetrate. Uscì dunque il comandante dalla porta della montagna, non da altri seguito, che dal Principe, dall'istesso Priore, e daile gentl familiari di casa, lasciando quasi tutto il presidio nella piazza, benchè poco dopo susnrrandosi la partenza di lui, non fu chi restasse a difenderla. Fratanto Giacomo Rosso conoscinto per impossibile l'acquisto della piazza, ed afflitto per la perdita di più di 40 soldati , morti nella presa del casino e del monastero, aveva raccolta la maggior parte dei suol, e squadronatili fuori del borgo, con disegno d'incaminarsi verso S. Anastasia, dove faceva pensiere d'alloggiar quella notte; ma come che n'erano ancora molti occupati nel saccheggiar la case e nell'assalto delle mnra, lasciata la gente raccolta sotto al calore della cavalleria, era tornato nel borgo per soliecitarli alla marciata; e già li assalitori della piazza, ricevuti

<sup>(1)</sup> Al margine del manoscritto si legge la seguente nota — Fu Giovanbattista Piacente questo cittadino, autore di questa istoria.

gli ordini suoi, abbandonavano l'impresa, per eseguirli, quando dalla parte di dentro alenni della fazione del popolo fecero segno al nemico, che s'aecostasse alla porta; sospettarono li popolari nel principio di qualche inganno, ma chiamati con segni plù certi, ed assicurati della partenza dei regii, non ricusarono l'invito, nè s'Ingannarono, perchè avendo il presidio, seguendo l'esempio del capo, abbandonato la piazza, e rimasta senza gnardia la porta, quei lazzari, che più per timore che per affetto erano con la venuta delle armi reali tornati all' ubbidicuza della Corona, l'aprirono immediatamente all'appressarsi del viucitore. Entrati appena poco più di 25 soldati del popolo nella piazza, un lazzaro del quartiere di Margarita Incominciò, gridando, a persuadere i compagni, che si mettesse fuoco al monastero delle monache, che stava appunto nell'entrar della terra, incolpandole d'aver cooperato all'esterminio del popolo, per avervici tenute le soldatesche spagnuole: ma non proferi iutieramente queste ultime parole, che quello scellerato disegno fu non meno prevenuto che castigato per le mani dei regii dalla giustizia del Ciclo. Nel medesimo punto che giunse l'avviso a D. Pietro Carafa dell'assedio di Somma, fece mettere in or line per la mattina seguente duecentocinquanta cavalli, con due compagnie di fanti spagnuoli, i quali partiti nel tempo prefisso, ed unitisi con altri 100 cavalli nella Torre dell'Annunziata, marciarono alla volta di Somma. Arrivato verso le 22 ore nella Chiesa di S. Maria del Pozzo, luogo non più che mezzo miglio lontano dal nemico e dalla piazza, fecero, col calor d'una grossa squadra di cavalli, avanzare i pedoni verso le mura, e nel medesimo tempo certificati del luogo in cui si era squadronato il nemico, si spiusero in più truppe divisi per atlaccarlo. Pervenuta la fantaria senza verun ostacolo sotto la piazza, e visto il nemico che disordinato e confuso s' affrettava ad entrare, non fu lenta nel prevenirlo; perchè spintosi avanti ed occupata con la morte di molti popolari la porta s'impadroni della piazza, facendo risonare, con giubilo universale di tutti coloro che dovevano sagrificarsi in quella sera all' ira del popolo, il reverito nome del Re. In questo medesimo tempo le monache cantavano le Litanie, e nel proferire S. Maria li spagnuoli entrarono nella terra, proferendo similmente S. Maria, eh'era il nome datoli dal capo di quel soccorso. Onde evidentemente si vide il miracolo della Beatissima Vergine, che così opportunamente esaudi le orazioni delle monache. Gli altri lazzari che sopraffatti fuor delle mura dall' improvisa venuta dei regii non ebbero tempo d' entrare, furono mandati a fil di spada dalla gente a cavallo, ch' aveva seguito i pedoni. lasciando lastricato quel vuoto che si vede avanti la porta di tanti cadaveri. Ma strage assal più fuuesta e miserabile fu quella, che fece dei ribelli nel piano della campagna il grosso della cavalleria dei Baroni, la

quale siceome superò tutte le altre vittorie che ottenno in quella guerra, così fa di mestieri che con distinzione differente dall'altra io la descriva.

Aveva il Rosso, disperato affatto (come accennai di sopra) d'impadronirsi della piazza, squadronata la fanteria verso Napoli in luogo piano, e non più che un lungo tiro di moschetto lontano dalle mura, per calore della quale stava in più troppe divisa la cavalleria nemica dalla parte di Somma, di modo che volendo marciare alla volta di Napoli, conveniva di occupare la retroguardia; e altro non si attendeva per dare il segno della mossa, che le reliquie dell'esereito. Condottiero dei regii era D. Michele Almeyda, seguito dal Principe di Forino, dal Duca di Cerifalco, dal Marchese di Bracigliano, dal Duca di Elsi, dal Principe di Valle, dal Duca di Sciano, dal Duca di Cinquefronde, e altri spagnuoli di portata non disuguale, i quali inoltratisi con la debita ordinanza di guerra verso il nemico, non molto si spinsero innanzi, che avvisata dell'arrivo dei regli, dalle solite sentinelle di guardia, la cavalleria del popolo si mosse intrepidamente per incontrarli. Alla vista del nemico che s' avanzava, i baronali che non avevano altro fine che di combattere, non ricusando l'incontro inviarono a sostenerlo non più che tre truppe di cavalli. Ma avvicinatisi a segno da potersi investire, il nemico cli' aveva la solita codardia per naturalezza annessa all' animo, fatta la prima scarica in tanta distanza che fu vuota d'effetto, voltò vergognosamente le spalle : e perchè non se gli apriva in quel caso più comoda la strada per agevolarsi lo scampo, che quella in cui stava formato lo squadroue dei fanti, disordinandolo con la fuga che prese, lo pose tutto a scompiglio. Arrivate colà in siffatto disordine le genti del Re, che iucalzando seguirono i fuggitivi, incominciarono senza ne aneo avvalersi delle pistole a far con le spade orribile strage dei popolari ; i quali eredendo che fusse la medesima cavalleria della Repubblica, si dichlaravano del partito del popolo, e si dolevano degli uccisori come fussero amicl. Ma irritati per vecchie e nuove cagioni i regii alla vendetta, e banditi affatto dal core li affetti della pietà, fu tale e sì grande il maeclio che fecero dei nemici, che fra tanti soldati non ebbe un solo fortuna di potersi salvare. Solo nel petto di Cerifalco, in tempo di tanta fierezza parve che qualche raggio di pietà rilucesse; perchè mentre ogni altro eavaliere sacrificava col ferro la vita dei popolari alla giustizia del Cielo, egli divenuto piacevole fra i rigori delle armi, non era avaro in donarla, a chi rendendosi prigione, gli chiledeva supplichevolmente la vita, godendo non meno di vincere con la graudezza dell' animo che col valor della mano. Restarono morti in questo conflitto più di 400 uomini del popolo, e sopra 200 prigioni, seuza perdersi un sol soldato del Re, eccettuandone D. Andrea d'Eboli, che morì fuori della battaglia. Questo cavaliere seguendo nel principio dell'attacco le truppe l'uggitive del popolo, e mischiandosi in una fila dei cavalli nemlet, da lui creduti per regli (ea egil di pochissima vista ) lo spiase tant'oltre lo zolo del servizio reale, che allontanato dal suoi, ed arrivato nel villaggio di S. Anastasia gli l'u da coloro tugliata la testa, nel quale atto mi riferiscono acuai, che disses l'o moro contento, perché moro per til Remoia-

Il Rosso, che aveva di già radunto le reliquie delle sue genti, accrotal della cavalleria ventat in socorso degli assediati, e vista con gli occhi proprii, e con estremo terrore di se medesimo, che non cra molto lontana la miserabile strage dei suoi, si trattenne dentro I ripari del borgo occupato insino alla notte. A due ore della quale, sucito dalla parte orientale di quello, che era la più lontana da tregit, e vatando a sinistra, marciò con un corpo di 130 soldati, avanzati per supremo favore della fortuna da quella sconfitta, verso il couvento di S. Vito, luogo non più discosto da Marigliano, che un luago tiro di moschetto dalla parte di mezzogiorno. Quindi volgendo il cammino, similmente a sinistra, al condusse finalmente dopo aver traversate infinite campagne nel villaggio di S. Anastasia, conducendo seco più di 20 prigioni, che avera nel giorno precedente fatti nel borgo di Somi

La mattina seguente comparve per il medeslmo effetto di soccorrer la plazza il Tuttavilla ; il quale per ristorare i fanti dalla stanchezza del viaggio, si cra nella sera precedente alloggiato con tutto l' esercito nella terra di Marieliano luogo due sole miglia lontano da Somma dalla parte di tramontana. Udita in arrivando, e vista l'uccisione di tanti nemici fatta dai regii, drizzò le arml e il cammino a danni di S. Anastasia, villagglo un grosso miglio lontano da Somma dalla parte di Napoli. Siede Santa Anastasia nell'estrema falda della montagna, e in sito non differente da quello di Somma. Dividesi in due quartieri di moderata grandezza; il maggiore è quello che è detto la piazza di S. Maria, e ha di lunghezza un piccolo quarto di miglio, che col tratto di una pubblica strada, che si stende tra levante e ponente, vlen misurato. L'altro che chiamasi Il Ponte, siede nella parte più alta, ed è più montuoso e men praticato dai viandanti ; ma tanto questo quanto quello non avea altro muro per la difesa, che fortificazioni fatte dai terrazzani. Arrivato dunque il Tuttavilla, e considerato il sito dell' uno e dell'altro, deliberò di assaltare i ripari del primo, perocchè sedendo nel piano, ed lucludendo strade più larghe, potevano in esse più liberamente rotti che fussero giocare i cavalli. Però prima che ad alcuno atto di ostilità si venisse, tentò, con la chiamata fatta per via di un trombetta, di tirare gli animi degli assediati alla resa, offerendoli vantaggi e condizioni non disprezzabili; ma ricusando coloro qualunque partito

gli fusse proposto dai regii, mi riferiscono alcuni che vi furono presenti, che inginocechiatosi il Generale avanti l'immagine della miracolosa Madonna dell' Arco, si protestasse con sentimento di cristiano zeloso, che egli non era cagione delle ruine che ne dovevano indubitatamente avvenire. Fatta questa protesta, e condotto l' esercito a vista del nemico, ordinò che si avanzassero ad assaltare un riparo che era sotto la Chiesa di S. Maria due compagnic dei fanti del terzo di D. Prospero; i quali mentre ubbidienti si mossero ad investire, e furono dagli assaliti gagliardamente respinti, il Principe di Montesarchio smontato da cavallo, quasi sdegnoso di non essere a parte dei primi pericoli, con una squadra delle sue genti, rotta una porta che per via di un giardino s'apriva l'adito nella piazza, portossi così d'improvviso alle spalle dei difensori, che diffidati di mantenersi, e abbandanata la difesa del posto si ritirarono nel campanile della medesima Chicsa accennata, con disegno di non rendersi al vincitore insino all'ultimo spirito della vita: però, entrando per l'abbandonato riparo e per altri che nel medesimo tempo restarono senza presidio di terrazzani, che per la medesima cagione avviliti sl erano fuggendo in varle parti salvati , quasi tutto l'esercito del baronaggio, uccidendo e tagliando a pezzi chiunque ancorchè supplichevole se gli parava d'avanti, furono finalmente costretti di rendersi a discrezione del Generale, il quale disfatte in tal guisa le forze del ribelli , dato a sacco il villaggio, e fattone 80 prigioni , marciò con tutto l'escreito alla volta di Somma, Morirono In questa sorpresa più di 40 del popolo, e dalla parte del Re un capitano, ed un alfiere di fanteria nel primo assalto del posto.

Giacomo Rosso, abbandonati i prigioni che fece nel borgo di Somma, per supplizio dei quali aveva piantato le forche, fuggi pel quartiere del Ponte, e ritirossi finalmente ferito nella città di Napoli ; dove, solendo la fama apportatrice degli avvenimenti sinistri precorrere i messaggicri che recano la certezza del fatto, non fu meraviglia se prima dell'arrivo del fuggitivi giungesse all' orecchie dell'Annese, il quale quantunque restasse grandemente atterrito al primo avviso che ne ebbe, si studiò nulladimeno (divenuto statista) di nascondere quanto più poteva il timore, diminuendo con varii artifizii il divulgato grido della vittoria dei regii : ma ricoverandosi con continuato concorso nella città non solo li avanzi dell' esercito vinto, ma le intere famiglie dei villaggi vicini . che per tema di non essere invase dal vincitore , poco curavano di lasciare le proprie case in abbandono ed esposte alle prede . Ingrandirono talmente la fama della sconfitta, che non era popolare fra loro per coraggioso che fusse, che non la stimasse due volte maggiore, persuadendosi di vedere di ora in ora il nemico sotto le mura. Li villaggi di Portici, di Resina, della Barra, di Ponticello, di Massa, ed altro terricciuole, che dalla parte orientale di Napoli fanno quasi corona alla montagna di Somma, stimavano così per sicuro che il regii seguissero la viltoria, che rimasero affatto vuote d'abilatori, portandosi le cose di maggior pergio che avevano nella città.

Il beneficio di questa vittoria, abusato o non conosciuto dai regil, se pure non militavano più per ambizione di gloria che di profitto, provocò talmente a sdegno la fortuna delle armi reali, che volgendo affatto le spalle a chi sinora si era mostrata propizia, fece conoscere quanto sia grande l'Imprudenza di coloro, che fuggendo l'opportunità che essa prepara non sanno del suo favore avvalersi; imperciocche avvilendosi il vincltore nell'ozio, e non correndo, come egli doveva con tutto l'esercito alle porte di Napoli, il cui popolo atterrito dalla disfatta di tanti soldati , altro non temeva di spaventevole che l'irata faccia dei regii; e quasi che, non dico, stimavasi dentro la clità poco sicuro, perse non meno l'occasione di vincere e debellare in pochi giorni il nemico, che gli onori e le glorie in quella guerra acquistate; dando, col trattenere il felice corso alla vittoria, occasione all'abbattuta fazione degli avversaril di rimettersi in piedi e di formare escreiti non solo potenti per la difesa dei vinti, ma bastevoli ancora a raffrenare l'ardimento dei vincitori.

Nella consulta che si tenne sopra tal materia nel convento di Santa Maria del Pozzo, dove con li capi dell' esercito era montato il Tuttavilla. alcuni che col parcre di Conversano, di Montesarchio, e d'altri di genio spiritoso, sostenevano che si dovessero Immediatamente assaltare i borghi di Napoli, dicevano, non doversi ritardare il corso della vittoria, occupando l'esercito nell'acquisto di picciole terre, perché dando tempo al nemico di rifarsi, potrebbe facilmente la fortuna che ora si mostra favorevole, dipingersi d'altro colore la faccia per cagione della imprudenza dei capi che governano le armi; che queste portandosl vittoriose alla vista di Napoli, potrebbe il timore già penctrato nel core dei sollevati, e per la recente sconfitta confusi, tenerli piuttosto applicati alla custodia delle mura che alla difesa dei borghi , i nobili e la civiltà dei quali , essendo non meno per avversione nemici del popolo che per simpatia affezionati alla Corona, non è dubbio che saranno i primi a rimuovere li ostacoli, sollevandosi, per preparargli l'ingresso: che fatto l'acquisto del borghi, che stimavasi iudubitato, non sarà terra e villaggio del partito contrario che non debba cadere in mano dei regii , perchè la cavalleria che sarebbe in quel caso padrona della campagna, potrebbe non solo con la violenza dell'arme, ma anco con l'opera di officiosi mezzani guadagnarsi l'affetto dei popoli conviciai, i quali trovandosi privi del commercio della metropoli onde cavano con la frequenza delle condotte che vi portano il ritratto del vivere, verrebbero alla resa pluttosto dalla necessità che li muove che dalla forza che li costringe: che potrebbero i regli fabbricando un forte reale nel ponte della Maddalena, e un altro in Poggioreale su la strada di Capua, non solo impedire la comodità delle vettovaglie e d'altri rinfreschi che riceve il nemico dalle terre vicine. ma somministrare per la via del mare ciò che avessero di bisogno gli assediati del quarticre spagnuolo, i quali più di ogni altra cosa pativa o di frutti, di legae, e di verdure; conseguentemente potevasi coa tale strettezza di assedio, togliendoli affatto i soccorsi del vivere, ridurre il acmico fra pochissimo tempo in estrema agoaia. Soggiungevano inoltre, che occupandosi in altre imprese di miaore importanza l'esercito regio, e portando la lungo la guerra, si potrebbe per mancamento di paghe agevolmente dissolvere; perché consisteado la maggior parte, e forse tutto in cavalli, che ricercano spesa intollerabile, non poteva dai Baroni, ai quali incominciava a mancare il danaro, essere per lungo tempo mantenuto, ed in tal caso sarebbe non meno irreparabile il danno della vergogna.

Ma tutte queste ragioni, benchè fussero essenziali, venivano rigettate dall'opinione del Tuttavilla, e di molti altri signori di contrarlo sentimento; i quali asserivano non potersi negare, che il fine dell'armi regie ad altro non tendesse che a stringer l'assedio di Napoli, dalla di cui sollevazione derivavano i tumulti del regno, ma non esser prudenza di un Capitan Generale impegnarsi all' attacco di qualche piazza col nemico alle spalle; perchè oltre il pericolo al quale soggiaeciono le terre devote, che lontane dall'arme spagnuole restano con poco presidio, ne segue necessariamente che i viveri, che si ricercano per mantenimento degli assediati, non possono senza grosso convoglio condursi all' esercito, potendo il nemico con poca fatica sorprenderli: che Marano S. Antonio, Giugliano, Melito, la Fragola, e altri villaggi confederati del popolo, che si frammezzano tra la città di Napoli a quella di Aversa, dalla quale devono portarsi le vettovaglie nel campo, devesi credere, che persistendo nella medesima ribellione di prima, non tralasceranno atto di ostilità per ridurre l'esercito regio in estrema penuria di vivere : che non deve fondarsi la speraaza nel grano della provincia di Puglia, perche conveaendo coadursi a forza di soma, oltre il pericolo che porta d'essere invaso dai popoli. all'assalto dei quali è grandemente sottoposto il viaggio, sarebbe appena bastante al presidio delle terre fedeli, per il mancamento che ne banno : e finalmente dicevano che essendo l'esercito regio composto di

gente collettiva, e scarso di fanteria, col valor della quale sogliono facilitarsi le imprese ed espugnarsi le piazze, non può sperarsi felicità di successo nel cimentarla agli assalti; perchè sciolta, e non avvezza alle leggi della milizia, sarà sempre scorta per poco ubbidiente in escguire gli ordini dei capl. Ma di tutte queste ragioni da costoro apportate, non fu se non quest' ultima sola giudicata considerabile anco da coloro che tenevano l'opinione contraria; perchè essendo la città di Napoli assai numerosa di gente, non potevano le trincere guardate dalla soldatesca del popolo superarsi senza un grosso corpo di fanteria veterana, ed abile per lunga esperienza alle sorprese. Fu però risoluto, che trattenendosi fratanto l'esercito nella piazza di Maragliano, luogo dalla parte di levante non più che due ore di cammino lontano da Napoli, si scrivesse al Vicerè, che cavando cinquecento fanti dal presidio del quartiere spagnuolo li mandasse per la strada di Castellammare all'esercito. Udi con sommo dispiacere il Duca la dimanda del Generale, perchè trovandosi circondato da infinita moltitudine di nemici, e scarso di genti in riguardo della grandezza del recinto e di tanti posti che gli conveniva necessariamente guardare, non poteva, senza esporsi a qualche pericolo, di sì grosso numero di fanti spropriarsi; parendoli troppo duro che dovesse la quel bisogno soccorrere con le soldatesche di dentro l'arme di fuori, nelle quali aveva soprattutto fondato la speranza della vittoria. Deliberò nulladimeno, per la premura che teneva di dar fine alla guerra, di soddisfare, se non appieno, in qualche parte al desiderio del Tuttavilla, ma come che bisognava supplire con nuovo numero di genti alla difesa di quei posti, onde faceva pensiero di cavare trecento fanti spagnuoli, si trattenne in eseguirlo più che non ricercava la necessità della richiesta, e ne successe finalmente conforme appresso dirassi la disfatta totale dell'esercito regio.

Non crano fra questo mezzo state oziose le armi dei sollevati nella tità di Napoli. Avera presentilo l'Annese, che nel posto della Salata, luogo couliguo a S. Lucia del Monte, erano luvece di una quantità di spagnuoli, levati per mandarii nel campo del baronaggio, subentrate alcune squadre dei calabresi conolte dal Duca di Montelone; le quali non essendo agguerrite nell'esperienza delle armi si figurava egli, che assaltando quel posto non fusse difficile ad ottener-lo, e a rendersi conseguentemente padrone di tutto il quartiere fedele, perchè essendo dall'altezza di quel sito non meno la cettà dominata, che l'istesse castella, conveniva di cadere per effetto di mera necessità nelle mani del popolo. Stavano di presidio nel quartiere del Sangue di Cristo, luogo non molto lontano dal posto accennato, a letuni

soldati della città della Cava, i quali avendo in più di una fazione seguita con gli spagnuoli mostrato segni di provato valore, non volse Gennaro ad altri che a loro commettere l'impresa. Ricevuto l'ordine da costoro ed accettato l'impiego, si spinsero con altri duecento soldati delle milizie del popolo all'invasione del posto. Ma perchè potevano i regii , non solo dalla porta dello Spirito Santo ma anco da quella di Medina, uscire in soccorso degli assaliti alle spalle dei cavaioli, ordinò Gennaro, per evitare il pericolo, a Matteo Carola, divenuto da guantaro capitano dei cavalli, che fermandosi con la sua compagnia a vista dell'una e dell'altra, dovesse in tale occorrenza ed impedire la sortita agli spagnuoli e darne nel medesimo tempo con un segno concertato fra loro l'avviso agli assalitori, affinchè prima che fussero posti in mezzo dal nemico potessero ritirarsi. Venuti dunque al cimento si pugnò per qualche ora dagli uni e dagli altri con valore non disuguale; quantunque per il vantaggio del sito prevalessero i calabresi, facendo dalla cortina della tripcera non mediocre strage dei popolari: si erano questi tanto ostinati nella contesa, ed inoltrati tanto vicino al 'riparo, che già la fortuna incominciava a scoprirsi parziale degli aggressori: quando non so da quale impulso fusse mosso il Carola. fece, nel punto che stimavasi terminata l'impresa a favor del popolo il segno della ritirata, la quale essendo per la tema, come avviene in simili casi, fatta dai cavajoli con qualche disordine , riceverono notabilissimo danno dal regil, che avvalendosi dell'occasione sortirono dal posto a travagliarli alla coda. Calati poscia nel piano, ed avveratasi la certezza del fatto, e che non era ne da Porta Medina ne da quella dello Spirito Santo uscito il nemleo, arrestarono il Carola, incolpandolo non meno di codardia che di perfidia, e quantunque fosse dall' autorità di molti personaggi protetto, fu l'infelice finalmente necessitato a pagar con la testa la pena del suoi delitti, facendolo Genparo per mano del suo ministro decapitare avanti la porta degli Studii, insegnando con la sua morte qual fine sortisca la temerità di coloro, che per applicarsi senza merito a cose maggiori lasciano l'esercizio consueto.

Questo successo però fu compensato con l'acquisto che fecero alcuni soldati del popolo di molte some di farina, con la disfanta di più di dice soldati spagnuoli; i quali conducendole con un corveglio di cinquanta cavalli da quella d'Arersa alla città di Pozzuoli, furono dal popolari soper al villaggio di Quarti con tanto valore, e così d'improvviso assaliti, che lasciando in poter dei nemici ciò che portavano, ebbe appena tempo chi sopravvisos all'assalto di salvarsi in Aversa.

Non meno fortunate succedevano al popolo le imprese di mare, per-

chè non era feluca, o è briganlino, per bene armalo che fusse che potesse senza convoglio di qualche galera da Castollammare o Pozzueli pussare al quartiere degli spagnuoli, e non esporsi all'invasione delle barche nemiche; le quali non meno dal Capo di Positipo, che dalla spiaggia di Resian uscivano con tanta franchezza ad incontrarti, che l'armata reale, che torpeva in quel Porto senza darli soccorso, era divenula in quel tempo quasi fasola di oznuno.

Di questi e di alcuni avvenimenti poco felici, beschè non fussero di momento, perrentuta la notizia all'orecchio del Vicerè, inconinciò a giudicare l'esito di quella guerra assai più lungo di quel che nel principio si aveva forse immaginato. Supeva ben egli, che sopra tutte le cose delle quali pativano i popolari, penurivano grandemente di pane, e che misturavano le farine con vettovaglie di poca valuta (1): ma non erano però diali i patimenti che si potessero fra poco e totalimente domare con la fame; perchè non era villaggio del contorno che per ingodigia del guadagno, che era assai maggiore della valuta della roba, non il somministrasse alcuna cosa da vivere. Si conosceva ben egli potente con Parmi di fuori, et abile non meno a reprimere la potenza

(1) Per essersi deviato le acque dei molini, e per gli ostacoli frapposti dai reggi al trasporto delle granaglie dalle provincie, si pativa nella città tale difetto di pane che fu mestieri di farmo la partizione giornaliera per mano dei Capitani delle Ottine, como si rileva dal seguento Bando che leggesi nello annotazioni dell Marchese Cannito al Diario del Canceclatto.

## GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POPOLO E REGNO DI NAPOLI.

Per il presente Bando si ordina a tutt'i panettieri di questo feddissina cità di Appli, che sotto pena della vita, non ardiscono vendere pane nelle loro forna, ma quello debbinon consegnare alli magnifeci Capitani delle Ottine di questo fedissima cità, dalli valui sva d'ocsagnate il presso di delto pane alli medesimi fornari; e sotto la medesima peta si ordina alli cittadini et alsi tatti in cusa deliteriama città, delli ven on ardiscono andare nelle dette forne a comprure pane, ma per la compra di esso debbinos accudire olti detti magnifici Capitani dello Uttine: e di più si ordina alli medenimi panettiri, che sotto la medesima petani, con vandino alle molina per la consegna delle farrine, ma la senio quelle disidere dalli Considi dell'arte della panettiri e, de atto la medesima pena. Datum dalla fortezza del Torrino del Carmine 192 stà di etotore (Aff. — Ganaro ofnare Garcatissimo di questo feddisimio popolo eregno di Nopoli — D, Luigi del Ferro primo Consigliere e Conreale dell'artiplicari — Loe, si q.

In Napoli per Secondino Roncagliolo stampatore di questo fedelissimo popolo 1647. quasi abbattuta la quel tempo dei sollevati che di qualunque altro nemico della Corona, si grande era l'opinione che avera delle forze
del baronaggio: ma non Ignorava, che ciò non poteva eseguirsi con
quella prestezza che ricereava il bisogno, e che portandosi in lungo
la guerra, o doveva per mancamento di pagine disfarsi l'esercito regio,
o ricevere i ribelli qualche soccorso straniero di gente ausiliaria. Vessato dunque dall' agitazione di cure così nione, e pentito forse di non
essersi appigliato al consiglio che gli propose il Toraldo per la quiete
del regno, tento di rinovare col popolo qualche nova pratica di pace.

Teneva Monsignor Altieri Nunzio di Napoli facoltà dal Pontefice di potere in nome della Sede Apostolica ingerirsi alla composizione delle differenze del popolo con l regii , quando però gli fusse stato dall'occasione concesso. Ma perchè pareva al Duca, che fusse troppo vantaggio del popolo, e poco convenevole alla riputazione della Corona di Spagna, che con l'autorità del Papa tornassero i sollevati all'antica obbedienza del Re, o pure, che supponesse di poterli domare con la forza dell'arme, non volse mai permettere che gli ufficii dei Principi stranleri s'interponessero a tale effetto. Ma avvedutosi poi che le turbolenze di quel tempo non potevano tranquillarsi per via di violenza con la quale tanto più s'inasprivano gli animi dei popolari, procurò cangiando pensiero che il Nunzio, la conformità degli ordini che teneva da Roma, incominciasse a farne le pratiche. Mosso dunque quel Prelato dall' istanza del Duca, e zeloso non meno del servizio della Sede Apostolica che di quello della Corona di Spagna, vi spedi immediatamente ( ottenutone passaporto dal popolo ) Antonio Biangi suo auditore, Giacinto Aurelio cameriere, e Giovanbattista Lacedonio, i quali superato nel passaggio una Infinità di pericoli per l'odio intenso che portavano i lazzari a coloro che trattavano d'aggiustamento. furono finalmente Introdotti nel torrione del Carmine, dove con i primati del popolo risedeva l'Annese; il quale udita l'ambasciata del Nunzio con animo in questo particolare molto composto, rispose, che al popolo premeva grandemente di non poter servire sua Signoria Illustrissima perchè trovavasi impegnato col Re di Francia, sotto la protezione del quale aveva deliberato di vivere con titolo di Repubblica : esibivasi però , che quando non avessero effetto le promesse del Cristianissimo non avrebbe consentito, altro Principe che il Pontefice, che trattasse l'aggiustamento del popolo con li regii.

Licenziati che furono dall'Annese gli ambasciatori del Nunzio, insorse immediatamente per la città un nuovo susurro di pace, il quale crescendo di momento in momento per opera ed artifizio degli affezionati alla Corona, era a tal segno yenuto, che pareva, che non fusso l'effetto molto lontano: quando Gennaro, che aveva risoluto di non deporre se non con la morte il supremo governo del popolo, fece per atterrire gli autori di queste voci, prima che più si disseminassero, uscir dalle stampe l'ordine che segue.

### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FIDELISSIMO POPOLO, E REGNO DI NAPOLI.

n Abbiamo inteso, che alcuni particolari, e forse anche alcuni pochi capi di milizia, non molto amorevoll di questo fedelissimo popolo, per loro particolare interesse, e contro il comun volere, vanno » seducendo molti di questo fidelissimo popolo, in trattato o voce di pace. con Ministri spagnuoli, per così distraerli dalla comune difesa, e aiuto di questo fidelissimo popolo, per farlo ricadere nelle mani, ed ira » Inestinguibile di detti Ministri ; quali è ben noto per l'Istorie che con » altri popoli, con li quali ebbero forsc minor differenza, dopo una con-» clusa, e lunga pace di più anni sfogarono la loro ira, e vendetta, con n farne ammagzare più di quarantamila persone, e con putti e figliuoli » di quelle usarono tanta crudeltà, con farli calpestare dalla cavalle-» ria, che il sentirlo non che il vederlo atterrisse; ne hanno mostrato » minor atto di crudeltà contro questa città, e fidelissimo popolo dopo a duplicati giuramenti di pace. Al che volendo or provvedere e rimea diare, di comune consenso ordinamo e comandamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione si sia ardisca, nè presuma di trattare o nominare pace, con detti ministri spagnuoli » sotto pena della vita, ed essere impune ucciso, con perdita dei suoi » beni, con applicarsi la metà di essi al denunziante, o uccisore che » lo ponerà in vero, e l'altra metà al benefizio del fidelissimo popolo, Dato nel Torrione del Carmine, li 12 novembre 1647.

Col rigore di quesi ordino, in cui una manifesta mentita contenevasi, percich mais viul che la nazione spagnuola usasse ordeldia così barbara) i desiderii della pace che tuttavia pullulavano nel cuore dei benaffetti s'intiepidirono ma non si estimere; perchè dotre le vosi che con l'occasione dell' ambasceria del Nunzio insorsero, alcuni affezionati della Corona, che col pretesto dell' indulto concedutoli dall' honese crano dalla parte spagnuola passati ad abitar nei borghi di Napoli, e in particolare in quello dei Vergini, persuadevano le persone civili a non sottoporsi ad altro domislo che aquello di Spagna. Ma come che non potevano costoro per le pene imposte dall' Annese, propulare con la bocca il desiderio della pece che coltivazano nel petto, disposero

e sedussero le mogli a pubblicarlo, le quali sitigate dell' csortazioni dei propri martil, da applicate per naturale inclinazione alla quiete, fecero per tante lingue risonare il nome di pace, che portato di quartiere in quartiere, fecero non piccola impressione nell' animo di Gennaro; quale credendo, che fusse concitazione generale del popolo, disponevasi con le sue genti a prepararsi alla difesa. Cerificato poi onde aveva portata l'origine di quel grido, e considerando che fra la moltitudine di tanti del partito spagnuolo era difficile a distinguere l'autore, si risolse di togliere la cagione con l'ordine che sogue.

# GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DEL FEDELISSIMO POPOLO, E REGNO DI NAPOLI.

» Perchè a motte persone, ch' erano dalla parte del nemico, e hanno y voluto passare dalla parte del fteleissimo popolo, e in vitti del no- s stro bando se l'è dato quartiero, e adesso è pervenuto a nostra no- tinia, che dette genti a chi se l'è dato quartiero, sono andate ad abita- renegli borghi di questa fidelissima città. Perciò ordinamo, e comandamo a dette genti, che subito dopo la publicazione del presente Bando, sotto pena della vita, e confiscazione del iror beni, se ne deb- bano entrare nella città, e vir abitare, e dare nota distinta alli Capitalo della como con como della vita della como i, e cago colli padroni o delle case dove vanno ad abitare, e il tutto per alcune cose moventi- no la nostra meste.

E perchè era stato avveritio l' Annese, che molti officiali delle mi lisie tenevano intelligenza col Duca per mezzo d'alcuni, che ora dall'una ora dall'altra parte passavano rapportando ciò che facerati nel quartiere del popolo, egli per togliere la facottà di potere, con l'occasione della dimora che facevano per più d'un giorno gli officiali in un posto, far qualche macchina in prejudicio della Repubblica, ordino che al sopradetto bando s'aggiungessero le seguenti parvolecitino che al sopradetto bando s'aggiungessero le seguenti parvole-

> Et essendoci anco perrenuto a notizia, che il stare li soldati per spazio di molti giorni, e notte in un posto, ne nasce inconveniente prande, e disservizio del fedelissimo popolo. Per questo ci ha parso so no il prescate Bando ordinare a tutti i magnifici mastri di Campo Sargenni maggiori, Capitani, e altri Officiali della milizia, che sotto pena della vita, confiscazione dei loro beni, e privazione dei loro ofbeci, subito dopo la pubblicazione del presente Bando, ogni di debta pia no mutare li soldati delli posti di questa feclelissima città, e boni promissione dei loro ofbeci, subito di posti di questa feclelissima città, e boni si

» faccia al contrario sotto le sudette pene e disgrazia del fedelissimo » popolo. Dato nel Torrione del Carmine 14 novembre 1647 ».

Avvertito poi l'Annese, che dentro al medesimo quartiere del popolo abitavano, a contemplazione del Duca, molte persone congiurate contro di lui, e che quantunque sortissero le macchine degli sagguolul esito poco felice, dagli afficzionati nondimeno della Corona giornalmente su nacerano delle nuove; e perchè anche il Vicerè avera promesso grossissime taglie a chi si fusse conidato d'ucciderlo: egli non solo accreble le guardie della sua persona, ma fece per ordine del popolo pubblicare il sevenuele bando contro la vita del Duca.

IL PIDELISSIMO POPOLO DI NAPOLI. o Convenendo a questo fedelissimo popolo, e Regno di mantenere e di-» fendere le persone, che svisceratamente si faticano per la difesa di » esso, ponendo a pericolo la vita, le robe, e quanto hanno per servizio » di questo fidelissimo popolo; e perchè li giorni passati dopo la morte del Toraldo, elessimo di comun consenso a viva voce Gennaro An-» nese nostro vero et amatissimo cittadino, persona commodissima e » fedelissima nostra per nostro Generalissimo. E vedendo che questa n elezione sia dispiaciuta assai ai nostri nemici per non potere usare con » esso nessun termine ingiusto in nostro pregiudizio, e non bastando al Duca d'Arcos, olim Vicerè, d'avere due volte falsamente giurato so-» pra li santi Evangeli di osservare quanto nelle capitulazioni si con-» tiene. Il primo giuramento sopra il sangue di S. Gennaro, mentre lo » teneva nelle mani l'Eccellentissimo e Reverendissimo signor Cardi-» nale Arcivescovo Filomarino dentro al Tesoro del detto Glorioso S. Gen-» naro in presenza del popolo, il secondo giuramento sopra il SS. Sa-» cramento a S. Barbera dentro al Castelnuovo. Non bastandoli d'aver a traditorescamente fatta venire una armata a nostri danni : non bastan-» doli d'aver tirate a questa bellissima Città centocinquantamila cana nonate; non hastandoli d'aver visto, e sentito, che la protezione di » MARIA VERGINE, e S. GENNARO, e di tutti li Santi nostri protet-» tori, han difeso e difenderanno questa Città e Regno da tanti tradi-» menti da esso orditi, e che in tanti tiri d'artiglierie non hanno am-» mazzato venti persone per grazia di Nostro Signore : non bastandoli » quanto di continuo fa e pensa di fare, che il tutto li viene al contra-» rio, e che non contento di tutto questo, voglia arrabbiatamente pone-» re le mani sopra la testa del fedelissimo nostro Generalissimo, con » aver posto di taglia diecimila ducati. Onde noi tutti di commun consenso uniti siamo condiscesi (per vendicarci di tante malvagità di sun tanto traditore e nostro e del suo Re) d'indultare quattro case

a degli incendiati, e darli una terra dei ribelli nostri in premio a sua

selezione a chi ci porterà la testa di detto duca d'Arcos, o ci farà costare vera la sua morte, o a chi altro si fusse, che farà l'istesso, e

» volesse aggraziare la sua persona se li daranno cinquantamila du-» cati di contanti (accettuando però di tale indulto il duca di Maddalo-

ni) oltre che ne saranno maggiormente da Dio premiati, chi leverà

a da sopra la terra un tanto iniquo, e crudele tiranno, che fa andare

» sperse per la Città tante verginelle sue spose, devastando, e profa-

nando li sagri Tempii, che per giusta vendetta questo fedelissimo popolo ha fatto il presente indulto, con giurata fede di osservario. Dato

nel Torrione del Carmine li 14 novembre 1617.

Ma per tante e sifiatte diligenze che usasse l'Annese in sertizio del popolo, e per essere generalmente creduto da tuttia cerrimo difensore del partio ribelle, non ebbe però fortuna di schemirsi dall'emulazione degli aversarii, nata per mille cagioni nelli animi di più d'uno, i quall esacerbati per la troppo alterigia ch'usava nell'ammioistrazione del suo governo, non tralasciavano occasione di morderlo, e di renderlo dolson alle genti del popolo, detestando le sue operazioni come troppo licenziose, e indipendenti dal consiglio di guerra, a chi doveva in ogni caso prima di larie deferirisi (1). Si offendevano principalmente del suo

(1) Le prepotenze e l'alterigia dell'Anneso erano giunte a la segno che, alla cocasiono dei soppetti intoro alla falsità delle lettere che dicerana i spedite dal- l' Ambasciadore di Francia, dei quali si è discorso a pag. 183, non ebbe ritegno di minacciare e di commettere violenze al Tenento Generale Brancaccio e al afficianta di guerra riminiti in S. Locenzo, imperiosamente chiedendo la retifiuzione di quei dispacci. Fu chiamato a render conto di tanta baldanza, ma trascorso eggli in eccesis maggiori, i quali sono così naratti ald Capecelatro.

Feron ancera i capi raunali del popolo ciur Cennaro Anceca a dire avanti levo le un ragioni, valendo lo privaro del carico, appoendoli chi e i era asunta quell' autorità che lui von aveca; alla qual ciusione rispose branando
l'annese, che quel che egli avea fatto, era che nalizo a che coi la arrebée mantenuto, e taplitato a pezzi chi lo avesse contradetto. Onde impauriti coloro voltero la seconda volto, quando si raunarono in Santo Apatino duentia vomisi
in lor guardia, e futto da capo citar Generaro, rispose ancer minacciando; ma
alla terza voltento i capi di stratag pirardo del vuo carizo, disso che ono volca
comparire in S. Apostino, ma a S. Lorenzo, one o avrebbe resunto, o arrebte in
viata susi nunzi a dire le une discaple. Ed untiti cogi del popolo col Brascaccio, e ci duenila somisi in lor guardia, poco stante sopravenuero cispuecato macciateri e altti distitori della contrada del Merezo invisità dell' Amere.

dominio piuttosto assoluto che limitato molti capi delle milizie, come sopra accennai, I quali venivano alle volte da lul plu per capriccio che per necessità comandati, dal che ne succedevano molti disordini, che non sarebbero segulti se le risoluzioni che si facevano fussero state regolate col giudizio degli altri. Di ciò se ne dolsero apertamente con esso, non solo coloro che abborrivano di vederlo sormontato in quella grandezza, ma anco i suoi più confidenti, che avevano con mille artifizii cooperato all'ingrandimento delle sue fortune, parendoli che con i suoi andamenti volesse non meno riprovare il parere di chi concorse ad eliggerlo, che a dare occasione al popolo di farlo deponere con l'elezione di nuovo capo; il quale per essere ad altri obbligato, non gli avrebbe conceduto quelle medesime grazie che si promettevano di ricevere dall'Annese. Contuttociò egli risoluto ad ogni modo di non ammettere chi si fosse per compagno al governo, e di non volere da altri che da se stesso dipendere, disponeva col proprio arbitrio le cose, pulla o poco stimando i cicalamenti degli altri, tanta era la confidenza che aveva nello genti del suo quartiere. Mosse però questa sua pertinacia la fazione degli emoli, che non aveva potuto con simlli doglianze moderare l'alterczza della sua natura, a procurare altro modo di malignarlo: e comecchè aveva egli trattato il negozio della pace con li ambasciadori del Nunzio senza parteciparlo con li altri, fecero insorgere una voce, ch'egli per accomodare i suoi proprii interessi trattava di aggiustarsi con Spagna senza saputa del popolo. La fama di guesto grido, che si era in breve per tutta la città propalato, trafisse inconsolabilmente l'animo di Gennaro, parendoli, che con tali dicerie si poteva scemaro grandemento il concetto della sua fede e l'opinione nella quale viveva in quel tempo appresso dei sollevati, nei quali potevano facilmente far qualche valida impressione i fomenti che suggerivano i malaffetti. Egli dunque per troncar la cagione di questo male, che serpendo negli animi dei popolari, incominciava a contaminarli, fece pubblicare il negoziato di quella ambasceria con il manifesto che segue, col quale, quantunque ebbe fine di giustificare l'imputazioni che l'erano dai suoi nemici attribuite, volse nondimeno far credere che fusse per altro effetto emanato, conforme si comprende dalle parole che seguono.

che posti in fuga senza far altro contrasto i duemila popolari che colà erano, si dispersero e fugarono parimenti i Capitani di strada e gli altri capi del popolo colà raumati,

### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POPOLO E REGNO.

» Essendoci stati inviati questa giornata 14 del corrente più ambascialori per parte di D. Giovanni d'Austria, e di Monsignor Nunzio, e tutti » con trattamenti di pace, ove riconoscendo Noi che le paci passate siano » quelle state a nostra rovina. Con il presente Bando ordinamo a tutti, » che non ardiscono di trattare o parlare di detta pace con simili Nazioni » stante la chiamata di nova protezione; e quelli che incorrezanno in simili trattamenti, si debbano impune uccidere una con la perdita dei » lori beni servata la forma degli altri Bandi da noi emanati. Nè si faccia il contrario, atteso così è la volontò del fedelissimo popolo. Dal Torrione del Carmine. Il 14 novembre 1647.

Con la pubblicazione di quest'ordine, non meno si acchetarono li amici mal soddisfatti, che li emoli dell'Annese; parendo a quelli che con l'emanazione di tal bando si togliesse il sospetto nel quale era forse caduto appresso del popolo. Però la cagione principale che sospendesse l'avversione del suoi nemici in detestaro le suo operazioni, fu l'arvisio che giunse in quel medesimo giorno della venuta del Duca di Ghisa, con l'arrivo del quale non solo speravano di abbassare con la competenza d'un tal personaggio la grandezza dell'Annese, ma di reggere e regolare con nuovo modo di governo le cose della Repubblica: e nell'attenzione di ciò, perchè con l'assistenza del Ghisa nuove coes successero, io per potere con maggior soddisfazione di chi legge spiegarle, al nuovo Libro er rimetto il racconto.

# LIBRO QUARTO

#### ARGOMENTO

L'arrivo in Napoli del Duca di Ghisa: si narrano la accoglienzo fattegli dall'Annese, e gli apparecchi di guerra per uscire in campagna-Raccontasi il giuramento dato nel Duomo di proteggere il popolo, e la deliberazione d'invadere Aversa - Descrivesi il sito d'Aversa : incaminasi il Tuttavilla a guella volta - Il Duca di Martina s'azzusta presso Cardito col popolo, e vi muora D. Carlo Acquaviva - Inclina Giugliano alla resa, ma l'uscita del Ghisa rompa la praticha, combatte con l'escreito del baronaggio, e si ritira con perdita-Ippolito Pastena assedia e prende Salerno - S'impadronisce Paolo di Napoli della città d' Avellino-Si avviliscono per tante perdite i realisti: si scopre il tradimento ordito dal presidio di Baia-Compare l'armata francese, batte la città di Castellammara, cimentasi con la spagnuola, e si ritira - Muore D. Ferranta Caracciolo nella sorpresa di Tofino-Si narrano i progressi di Papone con la presa di S. Germano e di Sessa - Giuseppe d'Arezzo assedia Fondi, e se ne impadronisca con la caduta di Sperlonga-D. Giovanni fa nuove pratiche di paca col popolo-Il Ghisa vien eletto per Doge della Repubblica: so ne turba l'Annese, e si acqueta --Raccontasi la prigionia del Duca di Tursi con la caduta di Aversa in mano del popolo, l'assedio di Nola, e la partenza da quella città del presidio regio - Si partono molti Baroni per mancanza di denaro-Muore il Principe di Macchia: sollevasi quasi tutta la Puglia - E deposto il Tuttavilla: Luise Poderico succede al comando delle armi,

Sollecitato frattanto il Duca di Ghisa non meno con lettere che con messaggi del popolo di Napoli da Agostino di Licio e dal Residente del-la Repubblica a partirsi da Roma, e ricerute le istruzioni dall'Ambasciatore, e dalla Consulta di Francia di quanto dorca operare, si mise finalmente con 16 feluche in vitaggio. Passato il monte Circelto, che sie-de all'incontro dell'isola di Ponza presso i confini dello Stato Ecclestatico, se gil mossero contro tre galere, che vi furono, regolate dagli arvisi del Conte d'Ognate, mandate dal Vicerè: ma favorite dal vantaggio del tempe o da una priccio la burrasca di mare poco opportu-

na al cammino delle galere, e facendo artificiosamente l'altre feluche, divise in più squadre, in varie parti fuggire con disegno di confondere i regii nel dargli la caccia, diede in terra con tre sole di quelle che lo seguirono. Quindi imbarcatosi e proscguendo nella medesima notte il viaggio, giunse finalmente, ad onta delle istesse galere che lo tracciavano, nella riviera di Napoli. Però la tema dell'armata reale che ingombrava tutto quel seno di mare lo costrinse, pigliando la voga alla larga, a costeggiare la parte destra del lido non senza pericolo di lasciare la vita, per le molte cannonate che presaghi della sua venuta gli tirarono i vascelli. Appena uscito di barca fu lumediatamente incontrato dai Consiglieri di stato c di guerra (1). Seguito dagl' istessi e da moltitudine infinita di popolari, entrò nella Chiesa del Carmine, avanti alla cui Sacratissima Vergine avendo orato per qualche spazio di tempo, usci nella plazza del Mercato, e montato a cavallo in compagnia dell' Annese fu per tutta la città, con manifesti segni d'allegrezza e con applauso universale dei lazzari, acclamato per difensore del popolo. Fu la sera da Gennaro condotto e alioggiato nelle sue stanze, che stavano dentro al medesimo monastero del Carmine, dove come foss' egli dall' indiscretezza di quel zotico trattato, e con quanta sofferenza dissimulasse Errico (tal' cra il nome del Duca) l' inurbanità dell' Annese, per essere avvenimenti succeduti in personaggio, che armato non meno d'arteficii che di corazza, guerreggiò per lo spazio di 3 mesi nel regno di Napoli contro la Corona di Spagna, mi conceda il cortese lettore che io non lo trapassi in silenzio. Entrato il Duca nelle stanze di Gennaro, che non erano più che due, fece seco sederlo senza veruna distinzione di grado, e senz' atto convenevole al merito d'un tanto ospite. Nel medesimo tempo che discorrevano tra di loro di varie cose concernenti all'interessi di quella guerra, si alzò l' Annese, e tolto un berrettino di tela bianca, che si avea posto in testa quando entro nelle stanze, lo mise per termine di compitezza in testa del Ghisa levandogli di propria mano il cappello, ed accompagnando quell'atto con queste precise parole: Quando Vostra Altezza farà un figlio maschio, io glielo farò d'oro. Anzi soggiungono alcuni che Gennaro alzasse nel medesimo tempo la gamba destra sopra la sbarra della sedia ; ma perchè clò mi fu riferito da persone , che non vi furono presente, lo lo stimo per invenzione di lingue sfacendate. Venuta l'ora di cena, non fu meno indiscreto in arrogarsi la maggio-

(1) Il Duca di Ghisa, Enrico di Lorena, sbarcò alla foce del Sebeto ove ebbe luogo il ricevimento narrato dall'Autore. Lo seguivano un tal Fabrani in qualità di segretario, ed il P. de Iulis Carrellitano. Vedi il Capecclatro ed il Donzelli. ranza del posto nel sedersi al capo della tavola. Il pasto fu più comodo che suntuoso, secondando così nel mangiare come nelle altre azioni l'inciviltà del suo genio. Ma quello, che più di ogni altra co-sa ferisse amaramente l'animo del Duca, fu la comunanza del letto, perchè credendo il Chisa, dopo che fu coricto, che Genanor uscisse fuori e se ne passasse in altra stanza a dormire, egli posta una piccalo sedia di paglia dalla sponda sinistra del letto, spegliossi, e medicatosi alla presenza del Duca il cauterio, si mise nel medesimo letto adormire. Quanto e in che maniera restasse mortificato da tall accoglienze il Duca di Chisa, io non posso misurario colla bassezza dei mici natali, e lo rimetto alla considerazione di coloro che nacquero nella serie del Principi. Ma comecche l'ambizione del regnare insegna anco al grandi a soffrir con dolezza le punture dell'indecenza, il Ghisa dissimulò quella tati non coverecovil al suo decoro (1).

(1) Lo stesso Duca di Ghisa nelle sue Memorie, pubblicate in Parigi nel 1668, descrive minutamento i particolari del suo incontro con Genaro Anna-se, come fia da costiui capitato, e quanto altro avvenne nei primi due giorni dal suo arrivo in Napoli. E potici trattati di circustanze curiosissime, che in parte retificano le narrasioni del nostro Autore, così abbiam creduto di darne qui la transcriino.

Comme j' achevais d'entendre la Messe , le beau frere de Gennaro Annese me vint saire un compliment de sa part, et des excuses de n'être point venu me recevoir , ne se croyant point en sureté hors du tourjon des Carmes , ou il m' attendait avec une impatience extreme. le m'u rendis aussitôt, et le trourai sur une petite terrasse à l'entrée de son logement, ou par un compliment ussez mal arrangé, il me témoigna autant que son ignorance et son incapacité lui purent permettre la joie qu'il avait de me voir... C'était un petit homme de fort méchante taille, fort noir , les yeux enfoncées dans la tete , les chereur courts, qui lui découvroient de grandes oreilles, la bouche fort fendue. la barbe rase, qui commencoit à grisonner; le son de sa voix était fort gros, et fort enroue, ne pouvant dire deux poroles de suite sans hésiter, continuellement en inquietude, et si rempli d'agpréhension, que le moindre bruit du monde le falsait tressaillir. Il était accompagné d'une vingtaine de gardes, dont la mine n' était pas plus relevée que la sienne. Il avoit un collet de bufle, des manches de velours cramoisi, des chausses d'écarlatte, un bonnet de toile d'or de même couleur sur la tête, qu'il eut assez de peine de m'ôter en me saluant; une ceinture de velours rouge, garnie de trois pistolets de chaque coté : il ne portait point d'epée, mais en récompense il tenait un gros mousqueton dans la main. La première caresse qu'il me fit, fut de m'ôter mon chapeau, et pe me faire apporter en sa place dans un bassin d'argent un bonnet tout pareil au sien, et me prenant par la main, il me conduisit dans la salle, don il fit en diligence fermer les portes , defendant à ses gardes de ne laisser entrer per sonne. . . . Aussitot que nous fumes assis, je lui présentai la lettre que MonLa mattina seguente chiamato il Ghisa nella consulta, che si tenne nel torrione del Carmine sopra gli affari correnti, ed informato appieno

sieur le Marquis de Fontenay m'avait chargé de lui rendre . . . Ayant ouvert la lettre que je lui avais rendue ; il la parcourut toute de la vue, et faisant la même chose après l'avoir tournée de tous les quatre cotes, il me la rejetta, en me disant qu'il ne savait pas lire, et en me priant de lui en dire le contenu.

Sur ces enirgiaites, l'on vient heurire à la poirt... et la voir étant étée de delors que c'était Montieur l'Ambaraadeur de France qui me voulait voir, elle lui fui ouverte... le fur surpris de voir un homme auns chapeau (Giovan Luigi del Ferro) l'épée à la main, deux gros chapelet d'eremite au cel, l'un pour prire Dieu pour le Roic, et l'autre pour le peuple; qui e coochant tout de son long, et jettant son épée, vint embrasser mes jambes, pour me baiser les siècles.

Nous extendiuses un grand levait, dans la rue, du tumulte du peuple, qui demandait à me veiir pour satisfier à la cariosité je me mi à une feptire, et Genaron duquat fuit apportir dans deux bazzins, un suc de sequins, et un autre de monney blanche, je les jetieus sur le peuple, et durunt qu'il se battaient pour les rumasser, je crus qu'il était temps de demandre d'diner, n' agant point sunapé depuis Rome, de cuuse de la grande bonarque que j'acuit courne sur la mer. Genaron me fit des excuses de la méthante chère qu'il me frensi, n' ounnt, de peur d'être emploanné, es servir pour cuininier, que de au fenme, aussi mal-adreite de centière, qu'à faire la personne de qualité. Elle apporta le prémier plat, habilité de lam robbe de broard bles, no hovémie d'argent, avec un gard infunt, une chaîne de pierreries, un beau collier de perles, cos pendaux d'ertiles de démans, toutes déponite de la Decherce de Matalon; et en ce superbe équipage, il la fainait beau voir, faire la cuisine, layer les plats, et se divertir l'appendiné à blanchir, et étendre du lier.

Le reste de la journe se passa dans le Conseil, qui se troumat à toute heur intervonpu par l'arricée des geas que Cenna cavali cavajé pour saccager les maisons, où i on his domait aist que l'on pouvail faire quelque bin, y agant de l'argentarie cockée, ou quelques mestles de priz, e qui était au principale occupation, faistant au hazard la conduite de toutes les autres aprincipale soccupation, faistant au hazard la conduite de toutes les autres quitres, no fais que bien avant dans la mui. — Le passait se reste de la cortée à recevoir des conspitueux de tous les particuliers de la ville, sans pour con reconnative qui une extraordimetre confaison, une isospostié générale dans teus les chifs, tant pour les chânes de poiles, qui pour celles de la guerre, teus les chifs, lant pour les chânes de poiles, qui pour celles de la guerre, teus les chifs, la lassitude thait si grande d'amoré été si imprime les carmes à la main, que personne ne voulait plus domeurer la nuit une postes amens, à moiss que de se pluire dien payer, et cur qui avaieut de quoi, fuisaieut faire leurs gardes par quelques pauvres miserables, et êcu relournaient coucher, cheane chea soi. —

Je fus assez surpris, quand j'appris de Gennaro, qu'il voulait que je eouchasse avec lui. A quoi m'ét...ut opposé autant qu'il m'était possible, ne voudello stato delle cose; tra le imprese che si proposero, volevano risolutamente alcuni officiali delle milizie, che con ogni prestezza pos-

lant point donner d'incomodité à sa femme, en prenant sa place : il me dit qu'elle coucherait sur un matelas decant le feu avec sa soeur, et qu'il importait à sa suret qu'il me donnat la moitif de son lit. . . . .

Il me conduisit pour me eoucher dans sa cuisine, ou je trouvai un lit fort riche, de brocard d'or , et au pied dans un berceau un petit eselare noir agé de deux ans, tout couvert de petite verole : force vaisselle d'argent, et blanche et vermeille dorée qui était en pile au milieu de la place ; plusieurs cassettes à demy ouvertes, dont sortaient des chaines, des bracelets, des perles, et autres pierreries ; quelques sacs d'argent , et d'autres de sequins à demi répandus ; des meubles fort riches, et quantité de beaux tableaux jettés confusément, faisaient assez voir combien il avait profité dans les pillages des maisons des personnes les plus riches, et les plus qualifiées de la ville, sans que de toutes ces richesses, il ait voulu jamais assister le peuple de la moindre somme . . . L' on voyait de l' autre coté de la cuisine en grande quantité , toutes les choses qui y peuvent être necessaires, et qui avuient été pillées en différens endroits, avec toutes sortes d'armes, le tout dans une extraordinaire confusion. Les présens et les contribut ons qu'il recevait tous les jours de toutes sortes de chasses, de gibier, de volailles de chairs salées, et de toutes les choses que l'on peut manger, en tapissoient les murailles. . . Luigi del Ferro ne voulut pas souffrir que personne utapprochat pour me débotter, maintenant qu'il n'appartenait qu'à lui de me rendre jusqu'au moindre service; je le refusai : ma's Gennaro m' exhortant à le laisser faire, s' en fit déchausser pour me montrer l'exemple . . . Gennaro aussi-tôt se vint mettre auprès de moi, et mettant une chandelle sur le lit , et se débandant une jambe pour la penser, je lui demandai si c'était quelque blessure ; il me répondit, qu' etant replet naturellement, et chargé d'humeurs, un médecin de ses amis lui avait ordonné de se servir d'un reméde que je ne nomme point, de peur de donner autant de dégoût , qu' il me fit de mal au coeur .....

Le Samedi au matin, deis que je fus leel, je m' en allai arec Gemaro entandre la messe en l'Eglic etc Cermes, qui ne manquait point pour teinr son vang de Girderal du pouple, de presentre toijours la droite sur moi. Luigi del Ferro marchant devant nous saux chapeau, l'épie me, et pour paroite mieux è la Françoite, auce de grands chercus; il avait une persupue noire de crin de la Françoite, auce de grands chercus; il avait une persupue noire de crin de cheval , pareille aux coffiera que nous domons nes furies, dans not balets, et criait incessamment: vire lo pouple, le Général Gennaro, et le Duc de Guise, et transport, ou de joie ou de fulbi, il fraquait de grands coups d'épet tout ce qui se trouveuit en son schemin, et blessa tant de gens, qu'il faitlit d'en cririer une mente. Je fur cortraint, pour m'en défaire, de la vidonner une committion. Je trouvait du grands coups le Religieux des Carmes acce la croite et l'eu beuin et et le Péqui et le Religieux des Carmes acce la croite et l'eu beuin et et le Péqui m'angant fait une haraque, on commespa à chanter le Tu Deum, et je fur conduit dans le balustre du grand antel, pour gettendre la messe un un drop de joir duj uit ne açuit ét prépa-

sibile se dovesse, in vendetta della sconfitta riceruta dal popolo sotto le mura di Somma attaccar quella piazza prima che fusse maggiormente fortificata dai regil. Ma egil, che per allora non aveva altro fine per oggetto che l'utilità della Repubblica, dissuase l'Impresa dicendo, che l'arni non dovesano in altra parte portarsi che all'espugnazione di quelle piazze, dalle quali si poteva-per allora ricerere qualce soccorso di granl per mantenimento del popolo; il cui benedicio non poteva conseguirsi dall'acquisto di Somma, terra non d'altro abbondante che dei vini e di frutti, di quali son avea in quel tempo la città mancamento. Concorsero in questo parere del Duca, non meno la maggior parte del Consiglio di guerra, che Vincenzo d'Andrea proveditore generale del popolo; i quali conoscendo, che lo stabilimento

ré, ou Gennaro se mit à genouz à ma droite. La messe etant achevée, je fus reconduit de la même foçon avec un grand opplaudissement, et des bénédictions de tout le peuple, jusques hors de l' Eglise, ou je trouvai un cheval que l'on m' avait amené pour aller me faire voir par toute la ville, et en visiter tous les quartiers . . . Apres avoir fait le tour du Marché , ou quantité de monde était accouru pour me voir , j' allai visiter le quartier de la Concherie, ou je trouvai Penpe Palombo à la tête de tous ses gens sous les armes ; qui m'ayant fait un grand compliment, me temoigna beaucoup de deplaisir de n'avoir pù me venir rendre ses devoirs, n'entrant point dans la maison de Gennaro, pour qui il avait une inimitié extrême . . . Je le fis sur l'heure même maître de camp du regiment d'infanterie que je voulais lever sous mon nom, et lui ordonnai de se tenir auprès de moi pour porter mes ordres par tout, en qualitè de mon Aide de Camp général . . . Il me protesta qu' il dépendroit toute sa vie aveuglément de mes volontes : j' enfis l'épréuve sur le champ, en lui commandant de bien vivre avec Gennaro, et de se raccommoder avec lui, qui le craignant, comme le plus dangereux de ses ennemis, fit paroître uns extrême joie de cette reconciliation; et pour la rendre plus assurée, la femme de Peppe Palombo etant accouchée le jour même, je l'obligeai d'en tenir l'enfant sur les fonts. Je fis en même temps abattre les retranchemens qu'ils avoient fait faire l'un contre l'autre.... le visitai ensuite tous les quartiers de la ville, suivi de plus de cinquante mil personnes. Vincenzo d'Andrea, Provediteur general, me dit alors qu'il n'était pas roisonnable qu'il restât dans cette rejouissance pubblique, des miserables dans la ville, et qu' il falloit faire ouvrir toutes les prisons; ce qui s'exècula des que je passai devant la port de quelqu'une, et principalement à la Vicairie. . . Dans toutes les rues, ou je passai, je les troupai toutes tapissées, les fenêtres garnies de femmes qui me jettoient des fleurs, des eaux de senteurs, et des dragées, accompagnant ces témoignages de respect et de joje de mil benedictions. . Les gens qui sortoient des portes, venoient étendre sous les pieds de mon cheval des tapis, et leurs manteaux, et les femmes arce des cassolettes venoient bruler des parfums au nez de mon cheval, et les pauvres gens de l'encens sur les tuiles,

della loro nuova Repubblica consisteva nel portare in lungo la guerra, e che ciò non poteva succedere senza provvedersi prima sufficientemente dei grant, per tenere con tal provvisione, temporeggiando, i regii lontani da Napoli insino all' arrivo dell' armata francese : proposero, che si tentasse l'impresa d'Aversa, dentro la quale nel principio della guerra erano state dal Tuttavilla riposte tutte le vettovaglie di quei villaggi. Approvato dunque per ottimo il sentimento di costoro, e commessa al Ghisa la cura dell' impresa, si conchiuse che la mattina seguente dovesse con 6000 uomini incamminarsi all'attacco di Aversa. Ma fatti notificare i capi delle milizie, e venuto al ristretto della marcia, non si trovò tra 40 mila persone che allora stavano armate in servizio del popolo, chi volesse seguirlo, tanto era il terrore che avevano della cavalleria del baronaggio. Ma Enrico che era ricchissimo di partiti , e conosceva che siffatte milizie non potevano , per la disubbidienza che portavano al capi, se non confusione e danno partorire in pregiudizio della Repubblica, e perchè desiderava per gli occulti fini che avea di tener soldatesca dipendente dal suo comando , persuase l'Annese e gli ottimati del popolo a fare una nuova levata di fanti, dei gnali avesse potuto avvalersi in quell'occasione tanto necessaria. Fu il consiglio d'Errico quanto più conosciuto per opportuno, tanto più volentieri abbracciato: ma perchè non avea egli denaro per assoldarli, fu per tale effetto sovvenuto dall' Annese di 7000 ducati, con la forza dei quali accoppiata alla piacevolezza dei suoi costumi domo talmente l'ostinazione dei lazzari, che (oltre 3000 fanti che si arrollarono) fu seguito da numero non minore dalle milizie sciolte, tirate dal desiderio di servirlo. Ma prima che gli fusse dato dal popolo il supremo governo dell'armi (1), e che incominciasse ad esercitare il comando, promise con solenne giuramento per se snoi eredi e successori, di proteggere e difendere la Real Repubblica di Napoli, non solo con l'arme, e con gli averi , ma con il sangue , e con la vita conforme potrà vedersi dalla forza del giuramento, che in quel tempo usci dalie stampe. Entrato poi nel medesimo giorno con Gennaro che li andava a sinistra, e segnito dai capi della Consulta nell'Arcivescovato di Napoli, fu ricevuto nella porta della Chiesa dal Cardi-

<sup>(1)</sup> Quasta supremo gocerno delle armi del popolo vanae afficia al Daca di China cen parisser inlacciatagi dia Germaro Annese nel giorno 19 norembre 1647, inteso il Supremo consiglio di garra; o perché fasse agli riconosciuto in tutto il regono el grado attribuitogii, fir pubblicato un Randa ese giorno medesimo. A piesa intelligenza dell'uno e dell'altro documento, abbiam creduto utile di ri-portagi internati in fine di questo Quarto Libro.

nale Arcivescovo, dal quale dopo le debite cerimonie, che in simili funzioni sogliono usarsi, gli fu ad istanza del popolari henedetto lo stocco (1). Escio fuori del Duomo, ed acclamato con generale applauso dal popolo per difensore della Repubblica, si ritirò nelle solite stanze del Carmine dando ordine preciso agli officiali delle milizie che si pre-parassero per l'imeresa d'Aversa.

Di questi preparamenti e disegni del popolo avvisato il Duca di Maddaloni, che allora governava le armi nella città d' Aversa, ne diede subito parte al Tuttavilla, sollecitandolo a passare con tutto l'esercito a quella volta. Il generale, che stava ancora nella terra di Marigliano aspettando l'accennata fanteria del Duca d'Arcos per assaltare i borghi di Napoli, vedendosi, per la tardanza usata dal Viccrè nel mandarla, prevenuto dalla sollecitudine del nemico, e considerando di quanto pregiudizio fosse alle cose del Re la caduta di quella piazza, si mosse immediatamente con tutta la gente a soccorrerla. Arrivato sotto Caivano, e fermatosi a vista di quelle mura, intese non meno dagli abitanti del luogo che dai battitori delle strade, che il nemico uscito da Cardito, villaggio non più che un lungo miglio lontano dall' esercito regio e duc picciole leghe da Napoli, scorreva liberamento prendendo bovi ed altri animali per quelle campagne. D. Vincenzo, che fu sempre avarissimo della vita dei suoi soldati, ne voleva avventurarli in fazione di poco momento, come era quella che portava l'occasione presente, e conoscendo che in quel caso era difficile a contenersi la generosità di quei figliuoli che militavano seco nell'esercito, ordinò, sotto rigorosissime pene, che nessuno avesse per qualunque cagione ardimento di partirsi dal suo posto, ma pregato, con deliberazione risoluta di volersi battere, dal Duca di Martina e da molti altri cavalicri, fu finalmente costretto di darli licenza. Partiti questi figliuoli sotto la condotta del Martina con 200 pedoni del terzo di D. Prospero. con la compagnia di Sua Eccellenza, e con altre tre di cavalli, s' incontraro no con 200 fanti del popolo in luogo non molto discosto dal-

Riportiamo in fino di questo Quarlo Libro al n. 3.º la formola dell'atto del giuramento prestato dal Duca di Ghisa,

<sup>(1)</sup> Narra lo atesso Duca di Chisa nelle sue Memorie che la spada, benedetta di Cardinale od fermolarie dei ritulato, gli fu consegnata da Genmanor Annese dopo che egli ebbe prestato ad alta voce il giuramento, tenendo la mano dritta sul libro degli evangell. Il termino di questa cerminoni fa acclamato dal populo sirato nel Tempio con grida cutuaistiche di giubblo, e da tutti coloro cho travansia sotto le sarnii si fece una salva di moschetteria, alla quale corrisposero le artiglierio delle trincere o del castello del Carminio.

l'accennato villaggio. Alla vista dei regii s'accinsero i ribelli intrepidamente alla difesa; ma comecche si trovavano in pianura, nella quale potevano facilmente restare dalla furia dei cavalli disfatti , s'andarono con tal ordine ritirando verso il villaggio, e con la perdita finalmente di pochi si posero in salvo : però quanto questi , resi dal pericolo accorti, usarono prudenza nel ritirarsi, altrettanto quei fanti, per la troppo generosità inavveduti, mostrarono poca accortezza nello inseguirgli; perchè le stesse trincere, che chiudevano gli aditi del villaggio, non furono bastevoli a ritenere l'impeto e l'ardimento di quei figliuoli, i quali rotta con l'opera dei fanti a viva forza la prima, e superata la seconda, entrarono incalzando i nemici con l'istessi cavalli dentro la terra; dove non trovando i pedoni chi gli contendesse l'entrata, e credendo che se ne fosse affatto partito il nemico, si posero disordinatamente e senza precetto dei capi a saccheggiare le case degli abitanti. I popolari che, oltre il riparo della terza trincera che ritardava il vittorioso corso dei regii, si erano fortificati dentro al castello, incominciarono talmente a travagliare col moschetto la cavalleria dei Baroni, che dopo avervi perduti da cinque in sei soldati senza notersi difendere, furono finalmente costretti a ritirarsi, restando ferito in un braccio il Marchese di Grottola, e nella testa D. Carlo Acquaviva, che ne perse fra pochi giorni la vita.

L'infelicità di questo successo afflisse grandemente l'animo del Tuttavilla, recandosi quasi a vergogna di perdere i migliori cavalieri del campo in fazioni di poco merito nelle quali anco le vittorie si stimayano di poco profitto. Era egli tanto geloso della vita dei suoi soldati, che quantunque trovavasi allora poderoso di genti, e con esercito non meno valoroso che formidabile, ambiva ad ogni modo di tirare piuttosto le terre ribelli alla devozione del Re con la forza dei trattati, che con quella delle armi; il che tanto maggiormente promettevasi, perchè ritirandosi in Aversa, che era piazza murata e facile a potersi difendere, supponea che tutti quei villaggi che le siedevano intorno seguendo il partito del popolo, dovessero atterriti dalla vicinanza delle armi reali, che con continue incursioni devastavano quelle campagne, cadere necessariamente nelle sne mani senza arrischiarsi agli esiti, che per il più sono incerti, delle battaglie; siccome gli era felicemente avvenuto con le terre che stavano dalla parte orientale di Napoli. Conferitosi dunque in Aversa da simili speranze nodrito, nella mattina del giorno seguente non ad altro applicossi che a fortificare con sollecita vigilanza le mura della piazza. Siede Aversa, non più che due leghe e mezzo lontana dalla parte occidentale di Napoli, in sito tanto piano, che senza l'erezione di qualche forte non vi è luogo da potersi cannonare. È di tanta grandezza che fra le città che siedono intorno Napoli altra non può trovarsi che la pareggi, girando sopra un miglio e mezzo di circuito. Le mura che la circondano sono così deboli che difficilmente potrebbero per qualche tempo resistere agli assalti di un esercito veterano; perchè, oltre che si scorgono in plù di un luogo rovinate dalle rosure del tempo, non hanno fosso intorno al recinto che possa ritardare l'inoltrarsi degl'invasori. Siede però dentro la parte occidentale della piazza, e poco lontano dalle mura, un castello così ben situato e così forte, che essendo provvisto di viverl e di munizione da guerra potrebbe per lungo tempo dagli assalti di qualsivoglia nemlco difendersi; perchè, oltre che signoreggia la città con l'altezza del sito, viene circondato da fosse così profonde, che qualunque assalto che si tenti per occuparlo riuscirebbe infruttuoso. Risarcite ch' ebbe le mura il Tuttavilla , presidiati i luoghi più soggetti all' invasione con nuovi corpi di guardia, e serrati con ripari considerabili l'ingressi del borgo che si stende verso oriente, fece per un lungo miglio fuor della piazza (perchè non d'altro era ricco che di cavalleria ) spianare alcuni luoghi collinosi, ed aprire alcune chiusure dei vadi per togliere in occorrenze d'assalto l'Impedimento alle sortite dei cavalli, i quali si sarebbero facilmente potuti per la strettezza del luogo sopra le medesime truppe dei regii caricare.

Nel medesimo tempo che fortificavasi la piazza, non era men sollecito il Tuttavilla nel far pratiche di ridurre all' ubbidienza del Re le terre del partito nemico. È perchè fra tutte quelle che allora seguivano la fortuna del popolo, chi con maggior pertinacia delle altre si opponesse ai disegni degli spagnuoli era quella di Giugliano, D. Vincenzo non tralasció diligenze da farsi per tirarla con via di trattati alla devozione della Corona. Ne perche scorgeva in quelli abitanti, armigeri per natura, una ostinazione troppo indomabile, si vedeva egli meno assiduo del solito in procurare con la piacevolezza degli ufficii la resa di quel villaggio, il popolo del quale, vedendosi finalmente non meno angustiato dalle continue scorrerie dei cavalli che allettato dalle cortesi promesse del Generale, pareva che incominciasse a non dispiacergli le pratiche dell'accordo che era senz'alcun fallo per seguirne l'effetto. Ma pervenuta la notizia del trattato, per via d'alcuni che poco inclinavano alla quiete, all' orecchic del Ghisa, sollecitò immediatamente la marciata, e portossi in quella terra con 5000 fanti, e 400 cavalli (1).

(1) Il Duca di Ghisa, prima di uscire in campo ed impegnarsi in fazioni guerresche a pro della Repubblica, volle per via di un Manifesto far noto alle popo-

Sconcertati con l'opportuna prevenzione del Ghisa i disegni del Tuttavilla, e dissipate affatto le speranze d'impadronirsi di Giugliano per via di negozio, incominciarono non solo a mutar faccia le cose, ma quasi che si videro ancora le armi del baronaggio prepararsi piuttosto alla difesa che agli assalti; perchè supposta l'estrema penuria dei viveri che pativano i popolari di Napoli, si persuadevano i regii che le armi della Repubblica non avessero altro fine per oggetto, che d'impadronirsi d'Aversa, nella quale non solo di grani, ma di ogni altra cosa necessaria poteva il popolo provvedersi. E comecche in ciò non punto s'ingannava il Tuttavilla, e considerava che la fame era non meno bastevole che l'arme a debellare il nemico, deliberò di non volerlo combattere e di stancarlo, temporeggiando con l'istessa penuria del vitto, eccettuandosi però la occasione di un notabile vantaggio il quale era indubitatamente per nascere nelle occorrenze degli assalti che si movevano dal Ghisa. Risolutosi dunque di avvalersi di tal beneficio, e di non cimentare gl' interessi della Corona con un esercito disperato, che non per altro effetto pareva che provocasse le forze dei baroni, che con disegno di rimettere in piedi, con l'esito favorevole d'una battaglia, la depressa fortuna del popolo: non volse ad altro applicarsi, che alla difesa della città, ricusando il consiglio di alcuni che, prevedendo dal maneamento del denaro la dissoluzione dell' esercito regio, erano di contraria opinione. Avea però stabilito il Generale di tenere quanto più fosse possibile lontano il nemico dalla " piazza, e di contendergli con ogni sforzo l'accostarsi alle mura, si per non iscemare l'ottimo concetto in che stavano in quel tempo le armi reali, come per non perdere il vantaggio che potevano godere i cavalli fuor del recinto.

Giace non più di mezzo miglio lontano dalla porta orientale d'Aversa una Cappella situata in mezzo la strada di Napoli, dalla quale in evento che volesse da Giugliano sortire il nemico, era per l'apertura di quelle campagne facilmente veduto, oltre gli avisti che se avverano issino alle prime case del villaggio. Quivi a tal effetto po-

lazioni del regno le circostanze che lo averan determinato a secondarco le richiete dei capi del popolo recandosi in Napoli, e lo stato in cui arera trovato lo cose, per nulla corrispondente a tutto quello che erasi dato ad intendero in Roma a lui, al Cardinale d'Aix, e all'Almassicadoro Marcheso di Fontena, Protesto impertanto che cgli era determinato ad assolvere il 100 compito, mettendo a servigio della Republica la sua vita o le suo sostanze, Questo Manifesto, che fu pubblicato a stumpa nel 4 dicembre 1617, vien da noi riportato tra i documenti storici in figa di questo Quarto Libro a in . 4.".

se il Tuttavilla di guardia tre truppe di cavalli, con ordine che osservando gli andamenti del nemico, che non era più che mezza lega lontano, dovessero immediatamente mandare di ogni picciolo motivo la notizia in Aversa. Il medesimo precetto con simile incumbenza fu dato da lui ai battitori delle strade, i quali scorrendo per varie parti di quelle campagne, non era tentativo fatto dai popolari, che non osservassero. Collocate in tal maniera le guardie per la difesa della piazza, e dati gli ordini necessarii agli officiali di guerra da osservarsi in oceorrenza d'invasione, trascorsero tre giorni senza che succedesse alcun fatto di ostilità d'ambe le parti : quando ai 15 di dicembre essendosi provveduto il Ghisa di tutto ciò che stimava necessario per l'assedio, si mosse con 5000 fanti, e 400 cavalli alla volta d'Aversa. Il Duca d' Andria, che era in quel giorno di guardia alla Cappella, avvisato dalle sentinelle della venuta del nemico, in un medesimo tempo ne diede parte al Tuttavilla, e si spinse a riconoscerlo. Sostenne egli colla spada alla mano ed intrepidamente il primo impeto delle trappe del popolo, ma caricato finalmente dal grosso della cavalleria nemiea incominciò caracollando a ritirarsi e a porsi in qualche disordine : però sovvenuto poi dalla compagnia del Marchese di S. Ginliano, mandatagli in soecorso dal Tuttavilla, e da quella del Capitan Latino, che si teneva dietro in poca distanza, si sottrasse dal pericolo in cui, come vogliono aleuni, per colpa del Tuttavilla che per far piazza d'armi all'avviso della mossa del Ghisa era stato tardi a soccorrerlo, poteva facilmente cadere. La cavalleria del popolo alla vista del Montalvo, e di alcune altre truppe regie che le venivano incontro, mostrando poco cuore di sostenerle, volto immediatamente le spalle ponendosi piuttosto in sembianza di fuga che in atto di ritirata. Il Marchese, che era non meno dotato di generosità che di valore, nou potè contenersi di non seguirla, ed aveva di già preso tanto vantaggio sopra i nemici, che incalzandoli alla coda, n'era più di uno rimasto sotto i colpi della sua spada privo di vita. Ma giunto finalmente al ponte di Frajano, luogo non più che mezza lega lontano dalle mura di Aversa, e posto fra mezzo a due picciole osterie nella medesima strada di Napoli, fu da un grosso numero di moschettieri del popolo, che vi stavano in aguato, assaltato così d'improvviso, che con la perdita di cinque o sei soldati dei suoi restò da più colpi di moschetto mortalmente ferito, e ne perse fra pochi giorni la vita. Il Latino che veniva immediatamente dietro di calore, essendo per la medesima strada costretto a seguire il nemico per evitare quanto più si poteva la disgrazia succeduta al Marchese, si strinse e chiuse in maniera con la sua truppa, che facendo forse nuova scarica la fanteria dell'imboscata, si persuadeva che fusse con poco o con non molto danno delle sue genti. Ma avendo i fanti del popolo fatto l'ultimo sforzo nell'assalto del Marchese, e scaricati tutti i moschetti, s'avanzarono senza ricevere offesa dall' altra parte del ponte. Monsieur d' Orillac, condottiero della cavalleria della Repubblica, viste avvanzarsi tanto lontano dalla piazza con si poco numero di cavalli le truppe dei regii, che non erano più che di nuovo rimesse in ordinanza, designò d' investirle persuadendosi di potere agevolmente conseguirne indubitata vittoria : ma venuto al ristretto dopo aver persuaso i suoi con generoso discorso all'acquisto di quella gloria che poteva in quel fatto d'armi ottenersi, e spintosi con tutto il grosso della cavalleria al cimento, restarono le sue genti talmente atterrite dal valore dei regii i quali incominciarono non meno con ardimento che con impeto ad assalirle, che postesi con la perdita di molti soldati a fuggire, l'abbandonarono nel campo. Rimasto l' Orillac così derelitto dalle sue truppe, in tempo che dovevano, reprimendo il vittosioso corso delle armi reali, accreditare con la prima battaglia l' opinione dell'esercilo populare, e fattosi avanti all'istesso Latino che l'avea pria di ogni altro investito, se gli rese prigione consegnandogli l'arme. Ma voglioso il Latino di proseguire il corso della vittoria e d'incalzare il nemico che disordinatamente fuggiva, lo diede in potere d'alcuni soldati che lo guardassero, e fu l'infelice da un tale che sopravvenne barbaramente ammazzato (1). Il Duca di Gbisa, che scorreva intanto alla testa dell'esercito, conosciuta la piega della cavalleria del popolo dalla propria viltà cagionata, usò tutte le diligenze possibili e i modi che convengono ad un perfetto Capitan Generale per rimetterla di nuovo in ordinanza; ma avvedulosi finalmente che in essa prevaleva molto poco la tema della vergogna, e che gli ordini suoi non erano ubbiditi, deliberò di ritirarsi; però non fu possibile di farlo con tanto ordine, che non vi perdesse, tra gli uni e gli altri che vi morirono, più di 200 soldati, oltre i prigioni che non furono meno di 80.

<sup>(1)</sup> L'accisore dell'Orillac, come fa conocere il Capacelatro, fa D. Diego diell'Alamo casaliere sagnatudo, che sporaggimato colà centre sogii dirito delle genti iniquamente si fece a torbo di vita. Non ando guari però e soggiacque anche egli amorte violenta, essendo stato ucciso di motte umpo dal Carrigito, cameriere del Principe D. Giovanni d'Austria, nei giardini del Real Palazzo per cansa di amort di olona. Sopra il cadacrere dell'Orillac si irmemenco ceato doble di oro, ed al braccio una catenella di capelli muliebri. Furon fatti al medesimo solcani esequie dalla Chicas dell'Amunuriata al Domos, con accompagnamento del clero, dei canonici, del Maestro di Campo Prospero Tuttavilla, della maggior parte dei Baroni, e di attir personaggi raggracteroli che troyannii la Avetto.

Mi riferiscono alcuni, che tacciano il Tuttavilla di negligente, che se in quell' occasione che era disordinato l'esercito del Ghisa, l'avesse egli caricato con altri 500 cavalli , era probahile che in quel medesimo giorno poteva con la total disfatta del nemico impadronirsi dei borghi di Napoli : perchè avendo il popolo, per formare un esercito contrappesato a quello del baronaggio, diminuito non meno i presidii delle trincere, che le ordinarie milizie della città, ed essendo cresciuto l'ardire negli animi della fazione spagnuola per la lontananza della contraria che era uscita col Ghisa, avrebbero senz'alcun duhhio, seguendo le armi dei regii il favorevole corso della vittoria, trovato pinttosto aiuto che impedimento in occuparli. Ma comecchè era scritto nel Cielo che in questa nicciola fazione dovessero terminarsi non meno le sue glorie che l'ottima opinione insino a quel giorno tenuta dall' esercito dei Baronl: l' occasione non conosciuta, il beneficio della vittoria abusato, e la negligenza dei realisti, sollevarono alle stelle l'abbattuta fortuna del popolo, e precipitarono agli abissi tutte le speranze della Corona. Altri però, che difendono il Tuttavilla ( cd è discorso plu regolare) dicono che egli non volle impegnare maggior numero di cavalli contro al nemico per ritirarlo con la speranza della vittoria tanto fuor di Giugliano, che caricandolo poi con nuove truppe che egli teneva precipite, non fusse più in arhitrio del Ghisa il potersi ritirare, e che tali erano gli ordini dati al Marchese di S. Giuliano, il quale per mostrarsi in quell' occasione più generoso che ubbidiente sconcertò con la sua morte il prudente disegno del Generale, che non poteva partorire se non felicissimo avvenimento.

Considerando il Ghisa che la viltà della cavalleria del popolo, coposciuta nella passata fazione tanto svantaggiosa per lui, aveva impedita l'esecuzione dei suoi disegni, e che non era abile a cagionare se non danni e disordini di conseguenza nell' esercito della Repubblica, deliberò, anche egli temporcggiando, d'impedire i progressi delle armi regie, e di non cimentarsi a battaglia campale insino all'arrivo dell' armata francese che , com' egli diceva, di momento aspettavasi, con risoluto disegno di avvalersi (arrivata che fosse) d'alcun grosso di fanteria veterana, e riporla a cavallo. Fatta dunque questa deliberazione, quanto risoluta tanto necessaria, e diviso l'esercito in diversi villaggi che circondano Aversa per angustiare maggiormente il nemico, fece intendere al Tuttavilla che gli sarebbe assai caro abboccarsi con qualche personaggio di stima dell'esercito regio, e che volendolo compiacere, si sarebbe per tal effetto con reciproca sicurtà conferito nel convento dei Cappuccini, luogo che con pari distanza si divide dalla piazza d'Aversa e dalla terra di Giugliano. Udita dal Generale la proposta del

Ghisa, e giudicata con l'assenso dei Baroni che non dovesse ricusarsi, ne diede, tra molti che erano meritevoli dell'impiego, commissione di andarvi al Duca d'Andria.

La certezza di quello che tra questi due Principi si trattasse în quel congresso non ho mai pouto per molte diligenze che usassi penetrare, in maniera che non mi restasse nuovo dubbio di saperla. È però vero che si propalò dalla parte del popolo, che il Ghisa avesse trattalo con l'Andria di unire la nobibit con il popolo, ma trai regii si disse che Errico vedendo declinare le cose della Repubblica avesse richiesto al Tuttavilla faccolà e sicurezza di partiral. Lo ancorchè non abbia per falsa la fama divulgata trai popolari, e molto per dubbio il grido insorbi trai regii, non ardisco petò d'ingerirmi a dar giudizio di cose che dipendono dalle congetture, non avendo sinora trovato chi sappia di tale abboccamento darmi notizia migliore (1). Ma è tempo or

(1) Ciò che dal Piacente s'ignorava, intorno allo scopo di quel convegno ed ai particolari dello abboccamento tra il Duca di Ghisa ed il Duca d'Andria, fu inyeee hen noto al Capceclatro, trovandosi allora in Aversa insieme con altri Cavalieri e Baroni - Narra celi di fatti nel suo Diario, che giunti entrambi presso il convento dei Cappuccini, accompagnato eiascuno da una compagnia di soldati e da dieci compagni d'arme, e riconoseiuto il luogo da ambe le parti se vi fosse stata insidia alcuna, e fattosi innanzi il Guisa con due francesi, si affrontò col Duca, e cortesemente raccoltisi, smontati da cavallo entrarono in Chiesa; e farellandosi in terza persona, dimorarono per più di un' ora, essendo state le parole del francese affatto diverse da quello che areva da prima chiesto, perciocchè cominciò a dire che la venuta dell'armata franceze gli areva fatto cangiare pensiero di pigliare il passaporto, essendo affatto migliorati gli affari del popolo, ed all'incontro le armi spagnuole ed il loro stato in questo regno non era più in speme alcuna di riaversi, e per l'umore dei popolari, e per lo arrivo dell'armata; e che era tempo che la nobiltà ed il Baronaggio si unisse col popolo, e che se volevano vivere a Repubblica, la nobiltà vi avrebbe avuta la migliore e più stimata parte, ma che se aressero voluto concorrere in creare lui Re (e questo fu il principale scopo di cotale abboccamento) come già la plebe arera voluto acciomarlo, e lo aveva lui rifiutato, perché ze eiò arera da essere, voler cotale onore ricevere dalla nobiltà e non da altri, che li acrebbe in tal caso stimati e premiati come si conveniva, e particolarmente a lui, a chi aveva particolare affetto; e che se in ciò fossero stati d'accordo ne aerebbe fatta tornare indietro l'armata senza sbarcar gente in terra, ed avrebbe composte le cose secondo il loro volere; e che cotal risoluzione la doverano pigliare allora, perché in altro tempo sarebbe stato tardi, e non acrebbero potuto godere dei partiti avvantaggiosi che lui gli avera proposto, non lasciando particolarmente offerta indietro da fare al Duca per tirarlo al suo partito. Alle quali e più altre narole rispose magnanimamente il Duca, che la potenza e le armi del suo Re non erano altrimenti nello stato che egli diceva, nel che vireva malissimamai ch' lo lasciando l'esercito dei Baroni racconti qualche avvenimento notabile succeduto in altre provincie del regno.

Dopo la prima e seconda rotta, che diedero i regii alle genti del popolo sotto le terre di Scafati, si ritirò Ippolito di Pastena più confuso per la vergogna che per la perdita nelle campagne d' Eboli e di Gifuni, terre della provincia di Principato Citra non più che cinque in sei leghe lontane dalla città di Salerno, che n' è la capitale. Quivi egli sentendo, con il calore di nuove vittorie ottenute, crescere di momento in momento l'opinione delle armi reali, faceva piuttosto deliberazione di porsi con la vita in salvo, che con nuova radunanza di gente arrischiarsi di nuovo a tentar la fortuna, ch'aveva due volte poco favorevole conosciuta : ma avvertito dagli amici di novità, e in particolare dagli avvisi dell'Annese, che D. Vincenzo era con tutto l'esercito passato alla difesa della piazza d'Aversa, di dove non poteva allontanarsi per avervi d' intorno il nemico, non fu pigro in avvalersi dell'occasione. Raccolte dunque da varii villaggi di quella provincia, che tuttavia si mantenevano a devozione del popolo, sopra 200 persone, delibero d'attaccare la città di Salerno : la quale essendo la più ricca e la più nobile di quante ne fossero in quella provincia, non è credibile a dirsi in che maniera allettasse i seguaci del Pastena ad assalirla. È la città di Salerno, non più che 24 miglia dalla parte di terra discosta da Napoli, situata sopra la falda di un monte, che si stende con le radici insino alla riva del mare, dal quale è talmente per la seceaggine della spiaggia da quella parte difesa, che si può rendere anco sicura dagli assalti di un' armata navale. Ma per la via di terra ha solamente da tre

mente informato, e che come Monarca così grande avrebbe alla fine trionfato dei suoi nemici : e che ciascun di loro era prontissimo a fedelmente servirlo. con spendervi il sangue e la vita sino all' ultimo spirito, e che l'armata francese s' avrebbe ritrovato all' incontro quella del Re che l'avrebbe vinta e fugata; e che in ogni caso anzi volevano morire combattendo, in servizio del naturale Signore, che vivere feliciasimi sotto il dominio straniero; e che lo stimava poco avveduto, mentre sperava fondare la sua fortuna sopra la leggerezza di uno infedelissimo popolo, il quale ne per le forze proprie, ne per gli aiuti che lui poteva dargli era valevole a far cosa alcuna notabile, e che del non prendersi il passaporto che se gli sarebbe concesso, se ne sarebbe assai presto pentito; restando altresi con molta maraviglia che ad un uomo come il Duca di Andria proponesse azione così malvagia, come era di tradire ed abbandonare il suo Re, il che non era solito a farsi dalla Nobiltà napolitana, ma bensi dai francesi, e particolarmente dalla sua casa: e con tali parole accomiatatisi, replicò Guisa, che pensasse a quello che gli aveva detto, ed il Duca rispose, e voi Mio Signore pensate ancora a quel che io vi ho detto.

porte l'ingresso, una delle quali, ch'è quella per dove si viene dalla terra di S. Severino e Montoro, è più facile ad assalirsi. Le mura che la cingono sono di altezza non disprezzabile, ma per aver goduto il regno sopra 100 anni la tranquillità della pace, non ben risarcite e forate in qualche parte. Dentro città così situata ( sciagura comunc a tutte l'altre del regno) prevalse dalla rottura della guerra insino al principio di novembre la fazione del popolo: ma unitasi poi la nobiltà con l'aiuto di alcuni gentiluonini della Cava, e con l'opera dell'alfiero della compagnia d' ordinanza del Duca di Sessa, che scampato dalle mani del popolo di Calabria, dalla cui provincia veniva, era con non più di sette soldati colà capitato, astrinsero talmente i popolari con l' armi, che senza molto contrasto li ridussero alla pristina devozione della Corona, che fu pochi giorni dopo che successe la battaglia della Torre del Greco. Goderono i Salernitani sotto il governo del Serbellone, Preside allora della Provincia, il beneficio della quiete sin tanto che rimessosi il Pastena in piede con nuova massa di genti, incominciò ad impedire alla larga i viveri e le vettovaglie che solevansi dai vicini villaggi condurre, tanto nella città di Salerno quanto in quella della Cava, nelle quali non si potevano per altra strada trasmettere che per li passi guardati dall'Ippolito; conciosiacche persistendo Nocera nella solita contumacia veniva ancora impedita dal nemico la via di poterli ricevere dalla parte di ponente. Però la Cava, che è posta tra Salerno e Nocera, e sentiva per la sterilità del paese più di ogni altra la penuria dei viveri, ne fece più volte con aperte doglianze penetrar la notizia alle orecchie dei regii, ma trovandosi quelli (così ricercando il bisogno ) occupati con l'armi ad pregenze maggiori , fu la infelice di nuovo costretta a cadere per mancanza di vitto nelle mani del popolo ; però la maggior parte dei nobili con alcune persone civili , che furono sopra 100, per non vivere ad altro imperio soggetti che alla Corona si ritirarono nella città di Salerno.

Caduta che fu la città della Cava in mano del popolo, e precorsa la fama che lì spagnuoli non aveano pottos occorrerla per maneanza di forze, e che l' esercito del barconaggio si trovava occupato alla diesa d' Aversa, incominciò a respirare non meno la fortuna che la speranza d'Ippolito, il quale vedendost di vantaggio provveduto di genti, e stimando lontati gli ostacoli che potevano romprer i suoi disegni, si condusse immediatamente con 2000 uomini, che fun del principio di dicembre, sotto le mura di Salerno. I salcrnitani che avevano risoluto di difendere la città insino all'ultiuno spirito, e di non cedere la piazza al nemico se non morendo: all'arrivo del Pastena, non solo accorsevo alla difesa delle mura, ma fatta una mossa di 30 persone della

più spiritose che fossero in quel presidio, sortirono per la porta che guarda la parte d'oriente, e prima che i nemici incominciassero a trincerarsi gli diedero non picciolo travaglio. Occupati poscia dal popolo tutti quel posti, che parvero opportuni a stringere l'assedio, perchè saneva, che dentro la piazza v'era, tra le molte cose delle quali pativa, mancamento di grano, non volle tentare altro modo di farla cadere che quello della fame, supponendo che impiegate le armi del baronaggio ad imprese lontane, gli sarebbe in quel modo premuto di soccorrere Salerno, conforme si vide sovvenire la città della Cava, che s' era per l' istesso difetto perduta. Ma con tutto che non fossero vani i disegni del Pastena, e infallibili le congetture che egli faceva, era pe ò tale la risoluta deliberazione degli assediati in difendersi, e l'abborrimento in che avevano il governo del popolo, che non cra travaglio per insopportabile che fosse che non paresse loro men grave di quelle sciagure che avevano poco prima sofferte sotto la tirannia dei ribelli. Aggiungesi che trovandosi in potere di alcuni mercanti una quantità di tomola di riso, del quale si potevano in quel bisogno avvalere, oltre quel poco grano che per comodo delle proprie cose avevano alcuni cittadini riposto, speravano di mantenersi fintantocche per la strada del mare gli fosse mandato qualche soccorso da Napoli, dove pervenuto l'avviso di questo assedio per opera di Serbellone, che a tal'effetto vi spedi un gentiluomo della città, era di già stato commesso dal Duca a D. Michele d'Almeyda, che era in quel tempo per causa di alcuni dispareri passati con D. Pietro Carafa succeduto al governo delle armi di Castellammare, che cavando 100 uomini dal presidio di quella piazza li mandasse sopra due galere in soccorso degli assediati. Ma imperversatosi il tempo, e resosi impraticabile il mare, l'ordine di S. E. non ebbe l'effetto che ricercava il bisogno di quell' impresa. Sostennero ad ogni modo i salernitani per nove giorni intrepidamente l'assedio, difendendosi non meno da sopra le mura, che rompendo con continue sortite i disegni del nemico, il quale tuttavia persistendo nel medesimo proposito di prima si manteneva alla larga sul vantaggio delle difese. Ma avvisato per via del popolo della Cava del soccorso delle due galere che si aspettava dai regii , e conosciuta l'ostinazione degli assediati, deliberò mutando pensiero di prevenir con gli assalti le speranze fondate dai salernitani negli aiuti promessi dal Duca. Si mosse a tale effetto, la mattina del nono giorno di quell'assedio, con tutte le genti ad investir da più luoghi la muraglia, nel disegno di divider le forze de' difensori con la diversità degli assalti : ma trovata la solida resistenza negli assediati, e conosciuta la vanità dell' impresa ritirossi di nuovo dentro i ripari con la perdita di molti soldati. Quivi

trattenutosi per lo spazio di un'ora continua, e recandosi a vergogna di cedere con esercito così grosso a presidio così debole, esortò le sue genti con tanta sicurezza di vincere e tentar la fortuna di nuovo, che parve, che, non egli, ma spirito maligno insinuato nella sua lingua, presagisse la caduta e l'esterminio di quella piazza arricchita con il traffico e con la pace di tanti anni, per saziare non meno l'ingorda avarizia che la sfrenata libidine dei suoi seguaci. Instigati dunque costoro in tal guisa dalle persuasioni del Pastena, ed allettati dalla vicina speranza del sacco. si mossero con tanto furore, e con tanto ardimento ad invadere la piazza che quantunque si vedessero cadere molti soldati colpiti dal moschetto che grandinava dalla muraglia, si condussero nulla di meno a malgrado dei regii sotto al recinto, dove benché paresse loro di esser meno soggetti alle offese degli assediati, era però così tenace la speranza d'impadronirsi in qualche parte del muro, ma disperando l'esito dell'impresa, erano forse di nuovo in pensiere di ritirarsi : quando nella maggior fervenza del cimento, in tempo che la fortuna inclinava a beneficio dei regii, alcuni aderenti del partito del popolo, che avevano cura di un posto, quanto meno sospetto tanto meno guardato, aprendo una rottura pella muraglia che era stata terrapiena dai terrazzani , diedero non solo l'ingresso al nemico, ma voltando le armi, prese fintamente da loro in servizio del Re, a favore del popolo, si scopersero nemici non meno acerrimi del Pastena contro coloro, che tuttavia assistevano alia difesa della muraglia. Avvedutisi i difensori del tradimento, e stimando che fosse affatto occupata la piazza dal nemico. per cagione delle offese che ricevevano alle spalle dalla parte di dentro, si risolsero finalmente, dopo varie irresolute deliberazioni che fecero, di abbandonarla pigliando la fuga insieme col Serbellone, travagliato allora dalla podagra, per la strada della montagna. Ma Bartolomeo Iovene gentiluomo della città della Cava, che avea spesa la maggior parte degli anni suoi in servizio del Re nella carica di sergente maggiore, desideroso di non oscurare con atto ignominioso quell'onorato nome che avea nei cimenti di varie guerre acquistato, ed abborrendo con generoso disprezzo la vita, elesse piuttosto di perderla in difesa di quelle mura che preservaria imitando l'esempio dei fuggitivi. Accortosi dunque che l'apertura del muro, onde conveniva entrare al nemico, era appena capace di un solo, e che non era difficile a prolbirgli lo ingresso, invitando alcuni compatriotti che erano seco a seguirlo, v'accorse in un tratto con la spada alla mano difendendo intrepidamente quel posto fra i maggiori perigli di quel conflitto; ma abbandonato finalmente dai suoi, che stimavano la vita assai più cara di lui, e stanco non meno per la gravezza degli anni che per le fa-

tiche in quell' assedio sofferte, cadde da un colpo di moschetto trafitto, e si rese immortale glorlosamente morendo. Non disuguale da quella del Iovene fu la fortuna di Giulio Sparano suo compatriota, il quale seguendo l'istesso partito della Corona, restò sepolto sotto le mura della medesima piazza che aveva difesa. Il nome di molti altri gentiluomini degni di memoria che vi morirono tralascio per non averne notizia. È però vero che quelli che vi lasciarono la vita dalla parte di dentro non furono meno di 20, ma persone tutte qualificate. Il numero di quelli che morirono di fuori fu molto maggiore, e ml racconta Scipione di Falco, gentiluomo della città della Cava che fuggi con il Serbellone, che furono sopra sessanta persone : nè molto differente fu la relazione che me ne diede l'accennato alfiero del Duca di Sessa.

Entrato il Pastena con l'esercito vittorioso nella città di Salerno, e collocate le guardie nel medesimi posti dei regii , non con altro fine che di toglier la fuga a coloro che non si erano ancora salvati, si dicdero i vincitori con tanta barbarie a saccheggiar le case del cittadini, che l'orrore, che apporta in udirlo, toglic in guisa il moto alla mano, che non ha forza di scriverlo; perchè oltre i furti, le rapine, le stragi, e le inumanità che furono commesse, ne anco le sacre clausure delle spose di Cristo rimasero intatte dalle sacrileghe mani d'Ippolito, e tanto basti per compendiare in questa sola azione tutte le sue sceleragginl.

Quanto si scemò con la perdita di Salcrno il concetto delle cose del Re, altrettanto acquistarono opinione le armi del popolo, perche oltre il timore e lo spavento che generò questa vittoria dentro le piazze guardate dai regii nel circuito di Napoli, alienò ancora dal partito spagnuolo gli animi di molte persone, che per non ben conoscere chi dovesse delle due fazioni prevalere in quella guerra, si erano a quel tempo mantenute neutrali. Aggiungesi, che miliantandosi dagli adercati del popolo, che l'esercito del Pastena cra composto di 6000 uomini, e che dovea calare nella provincia di Terra di Lavoro in aiuto della Repubblica, non può immaginarsi ciascuno quanto terroro apportasse nel cuore degli avversarii, ed in particolare a coloro che stavano di presidio nelle città di frontiera; i quali assicurati di non ricever soccorso dal Tuttavilla per le cagioni sopra accennate, si trovavano in tanta confusione che piuttosto inclinavano allo scampo che alla difesa; e comecche le sciagure hanno per costume di non affliggere gli uomini se non con colpi mortali, e di non venire se non accoppiate con altre peggiori, fu anco la caduta di Salcrno accompagnata dalla perdita di Avellino, città quanto poco forto per non essere murata, altrettanto necessaria al bisogno dei regii, perchè da quella se li somministra-

vano non meno i grani e le vettovaglie da vivere, che le biade per la cavalleria dell' esercito. Trovavasi in custodia della plazza un corpo di 400 soldati sotto il comando di quel Principe, e del Marchese della Bella suo zio; quando Paolo di Napoli suo vassallo, e uomo che esercitandosi nelle commissoni di cavallaro avea testificato la bassezza dei suoi natali, emulando la fortuna del Pastena, che era di condizione forse più vile di lui, e fattosi capo di 4000 persone radunate piuttosto a suono di campana che di tamburro per li villaggi di quella Provincia, si mosse per conquistarla, seguito da gran parte della medesima gente d'Ippolito, e da quella di Sebastiano di Bartolo capopopolo di Lauro, la quale avendo una volta gustate le dolcezze del sacco non ricusò di cimentarsi all' impresa d' Avellino, che era per il traffico della dogana non meno ricca della città di Salerno. E perchè propalavasi per opera ed artificio dei popolari, che l'esercito di Paolo era di 8000 persone, e che non altro aveva per fine che l'esterminio del Principe, a danni del quale anco tral suoi si scorgevano indizii non oscuri di qualche congiura, non volle quel Signore, per cimentarsi alla difesa di città così debole, arrischiarsi all'arbitrlo di un tiranno. Abbandonata dunque la piazza, e ritiratosi con le sue genti nella terra di Montesarchio, dove anco quel Principe si era per cagione di una picciola febbre condotto, cadde senza veruno ostacolo dei regil nelle mani di Paolo, il quale essendo non meno emulatore del vizio che del valore del Pastena, volle superarlo non solo nell'acquisto della piazza, che era di conseguenza assai maggiore di quella di Salerno, ma anco nell'atrocità degli eccessi che fecero le sue genti. Raccontasi che dato il sacco, che oltre le ricchezzo e gli addobbi manomessi nel palazzo del Principe importò sopra 200 mila ducati, superando l' esempio dei barbari e la pravità degli eretici, entrarono nelle chiese, e spogliando gli altarl e rubando insino le pianete dei Sacerdoti, non ebbero orrore di convertirle in vestimenti di lusso e in uso profano; saziate ma non appieuo l'avidità di questi empii con l'acquisto degli altrui beni, si diedero, violentando dentro le medesime Chiese le donne, nelle quali si erano ricoverate per tema di non perdere l'onore, a commettere le più sozze lussurle, e le più nefande disonestà che si potessero immaginare, spogliandole in un medesimo tempo non meno dell' onore che degli averi. Gli stupri, gli adulteril, ed ogni altra sorte di libidini erano in guisa permessi alla licenza di quell' esercito, che anco da coloro che erano necessitati a soffrirli non potevano detestarsi , per tema di peggio. Apprendete dunque da questi esempli o posteri quanto sia pernicioso il venir meno di fede al Principe naturale, e a qual fine tendono i peusieri di coloro che si ribellano sotto lo specioso pretesto di sollevarvi; perchè mentre vi figurate sotto vane speranze di alleggerirvi dal peso che si porta per sovvenimento del sovrano, si precipita con caduta non sollevabile in potere del tiranno.

Perduta la città d'Avellino, e atterrite per la vicinanza dell'esercito di Paolo, seguirono la medesima fortuna del popolo Monteforte, Mugnano, Baiani, e Avella, terre e villaggi non più che quattro in cinque miglia lontane dalla piazza di Nola. Al governo delle quali trovandosi allora (come sopra accennai) D. Ferrante Caracciolo con 600 soldati, oltre i terrazzani ch' erano non meno di 300, restò talmente sbigottito e confuso al primo avviso che n'ebbe, che vedendosi scarso di munizione da vivere per mantenerla, e lontano dal calore del Tuttavilla, che tuttavia osservava gli andamenti del Ghisa, incominciò cadendo in un laberinto di pensieri a disperar la difesa. Ma appigliatosi finalmente al consiglio del principe d'Ottajano, e di D. Giuseppe Mastrillo, e d'altri capi di guerra, fu a quattr'ore di notte risoluto che non solo si dovesse difendere, ma che procurandosi nuovo rinforzo di genti s'uscisse in campagna a far testa al nemico, prima che si rendesse più forte con la felicità di nuovi progressi. E perche sapevano che il principe d'Avellino insieme con la Torella trovavasi in Montesarchio, e che gli premeva di ricuperar la piazza perduta, deliberarono, proponendogli la facilità dell' impresa, d'invitarli ad unirsi con loro nel medesimo Montesarchio: i quali calando nella piazza di Nola con un corpo di quattro in cinquecento cavalli, che tanti supponevano che n'avessero, si figuravano (e non era vano il disegno) non solo di reprimere l'impeto del nemico, ma di fugarlo. A tal'effetto, io ch' era appieno informato dello stato delle cose, fui con lettere di credenza spedito dal Caracciolo, con ordine di rappresentare a quei signori tutte l'urgenze della piazza. Ma arrivato in Montesarchio trovai non solo l'Avellino con il Torella partiti per Capua ( piazza dell' ultima ritirata ), ma quel principe da si grave indisposizione travagliato, ch'era affatto inabile all'esercizio delle armi. S'offerse però con generosa prontezza, che ricuperando la perduta salute, non avrebbe ricusato di ricevere gli onori che gli propopeva il Caracciolo. Dispiacque, ritornato ch' jo fui, la risposta grandemente a D. Ferrante, ma comecchè era non meno ricco di valore che di prudenza, non mostrò segni nell'apparenza di contarbarsi, quantunque gli fosse ancora da me riferito che la terra d'Arpaia, luogo di molta conseguenza per il passo delle vettovaglie che da Benevento si trasmettono nella provincia di Terra di lavoro, era stata per mancamento di denari abbandonata dal marchese di Cervinara. Risolutosi dunque di difendere in sino all' ultimo spirito la piazza (come fece) e fattevi introdurre due altre compagnie dei cavalli mandategli di rinforzo dal Tuttavilla, incominció, per mostrare la poca stima che faceva del nemico, a sortire giornalmente per le campagne. Aggiungesi, che avcudo presentito che l'esercito di Paolo s'era atflatto shandato per godore il bottino fatto nel sacco, e che egli abusando il beneficio della vittoria, torpeva nell'ozio che gli somministravano le delizie della elità conquistata, ponera che assai poco stimasse le arme del vinetiore.

Instigato frattanto il duea d'Arcos dalle continue richieste del Tuttavilla, ch' avea risoluto d'attaceare il villagio di Giugliano, ricetto e piazza d'armi della Repubblica, gli mandò finalmente per la strada di Castellamare 300 fanti spagnnoli; ma arrivati in tempo, che per mancamento di paghe s'era qualche truppa della cavalleria del baroni partita, e in punto ch' era incominciata a declinare la fortuna dei regli, giovarono piuttosto per la difesa d'Aversa che per invadere il nemico, l'esercito del quale essendosi per ordine di Errico diviso in varii villaggi, e mantenendosi tuttavia sulle difese con fine di rendere infruttuoso quel vantaggio che potevano i regii godere nelle campagne col numero dei cavalli, travagliava grandemente il Tuttavilla; perchè oltre che pativa l'esercito di foraggi, e i Baroni, che da più segni s'erano accorti che la guerra era lunga e che mancava il denaro da manteperla, protestavano di partirsi; e di già n'aveva dato l'esempio la ritirata del Marchese del Vasto, il quale non potendo più mantener le sue genti, e abhorrendo di compensare li stipendii delle soldatesche eon i sacchi e le rapine, conforme molti altri facevano, elesse piuttosto di ritirarsi che di servire il Re con titolo di predatore. S'aggiunse, per maggior afflizione del Generale e per l'ultimo esito dell'esercito regio, l'arrivo in quel medesimo tempo dell'armata francese, la quale essendo comparsa a vista della città di Napoll non pnò credersi in quanta opinione sormontassero le cose del popolo. Però il tarlo più acuto che in quest' occasione lacerasse maggiormente l'animo degli spagnuoli fu una ferma opinione di credere ( pella quale erano molti giudiziosi caduti ) che non era possibile che I francesi avessero mandato un' armata navale nei mari di Napoli nel euore dell'inverno, e senza porto in cui potesse la evento di temposte ritirarsi, e che supposta questa non vana credenza, non avevano, attendendo alle cose di terra che maggiormente premevano, provveduto l'armata spagnuola, ch'era ancora in quel porto per incontrarla. Anzi tenendosi consulta sopra questo particolare, alcuni consiglieri di guerra, trai quali vogliono che fosse D. Carlo della Gatta, dissero che l'armata di Francia, o non venisse, o venendo era necessario che vi fosse intelligenza e tradimento nel regno per darle alcun porto nelle mani, il quale siccome non fu se non due giorni prima che giungesse l'armata penetrato dal Duea, così non furono fatte

da lui le provvisioni necessarie in quel tempo che convenivano. Deve dunque sapersi, che nella fortezza di Baia, che guarda un capacissimo porto, e nella quale era Castellano il marchese di Matonte, trovavasi un presidio dei spagauoli la maggior parte del quali era giannizzera, e nata di donne popolari del regno, Costoro, allevati con latte delle madri e divenuti, col commercio tenuto tanti anni col popolo, non meno popolarl che gli altri regnicoli, nel principio della sollevazione di Napoli, quantunque fossero d'origine spagnuola, non però si mostrarono di genio diverso dagli altri in secondare il partito del sollevatl, perchè oltre le Inclinazioni della natura quartizzate con quelle del napolitani, che a ciò li moveva, sl dolevano (o vero o falso che fosse) grandemente del governo dei ministri, che non riconoscevano con la dovuta mercede stabilita dal Re il servizio ch'essi prestavano. Rotta la guerra, e caduto con l'acclamazione del nome di Francia in manifesta fellonia il popolo di Napoli , alcuni nemici inplacabili della Corona , che già sapevano quanto fossero malaffetti alle cose di Spagna i soldati di quel presidio, e che avevano per cagione di parentela qualche libertà di trattarvi, l'indussero, con la speranza di ricche mercedi che li furono promesse, a dare la fortezza all'arrivo dell'armata nemica in poter dei francesì. Ma comecchè le congiure trattate da più d'uno non possono molto tempo celarsi, un Officiale di guerra, ch'avea per via d'una donna (conforme dicono ) presentito il tradimento, dimandata a quattr'ora di notte con opportuna importunità l'udienza dal Duca, ne lo fece partecipe, ed egli nel medesimo tempo cavandone il vecchio, v'Introdusse il nuovo presidio con ordine così preciso di non ammettere chi si fusse lu quel castello, ch'essendovi io la sera seguente capitato per burrasca di mare, e volcado abboccarmi col camcriere del marchese, dal quale era molto ben conosciuto, ancorchè non fossi accompagnato con altri, mi negarono l' ingresso. Questo tradimento per appunto nella conformità che l' ho scritto mi fu in quella medesima sera raccontato da un capitano dell'istessa galera che mi condusse; però il modo come dovesse eseguirsi non ho mai penetrato. Posto dunque che la stagione si cra appunto internata nello inverno, e che non avevano porto nel quale potessero, imperversandosi il mare, ritirarsi i legni nemici, non fu maraviglia se più d'nno di sano giudizio s'inganasse insieme col Duca nel credere, che l'armata di Francia non era per arrischiarsi in quel tempo all'arbitrio del mare, c dove altro non la tirava che una semplice chiamata d' un popolo volubile, non meno facile a promettere che a mutarsi : e conseguentemente se ll Vicere non fece gli opportuni preparamenti per mandar la spagnuola a combatterla, lianno poca ragione coloro che ardiscono d'inavvertenza notarlo.

Furono le voci sparse del tradimento confermate dall'istessa armata di Francia, la quale non così tosto comparve, che tentò di accostarsi alla medesima fortezza di Baia, ma salutata col cannone dal Marchese di Matonte, conobbe iu un tratto svanite le speranze fondate nell' intelligenza di dentro. Non volle con tuttociò far conoscere alli spagnnoli per inutile il suo viaggio, e di non accreditarsi col popolo di Napoli, per soccorso del quale era venuta, nell'impiego di qualche impresa. Era già in arbitrio dei francesi il tentarne più d'una con speranza di facile riuscita : ma comecché disegnavano d'impadronirsi di qualche porto per ricovero dell' armata, non vollero ad altro applicare il pensiere, che all' acquisto di Castellammare, il cui porto (trattone l'accennato di Baia ) era il più capace che fosse intorno alle rive di Napoli. Spintasi dunque l'armata, che era di 28 vascelli composta, a quella volta, presentossi con cinque soli sotto la piazza, lasciando gli altri alla larga per tema della spagnuola, che frattanto non ignoravano i francesi che ponevasi in ordiue. Il capo, che fu Monsieur de Richelieu, prima che incominciasse a cannonarla fece per un trombetta, accoppiato con alcuni lazzari di Napoli che erano passati sull'armata, intendere al governatore della piazza, che egli non era per altro fine colà venuto che per ridurla alla devozione della Repubblica, e di scacciare li spagnuoli dal regno. Espose il trombetta l'imbasciata del comandante, ma perchè vollero quei popolari aggiungere di proprio capriccio alcune parole non convenevoli al decoro della nazione spagnuola, furono, da una salva di moschettate fatta per ordine dell' Almeyda, quasi tutti ammazzati, salvandosi appena due soll con la medesima barca di sette che furono. Aveva l'Almeyda alla prima vista dell'armata nemica cavata la cavalleria fuor delle porte per lo sbarco, e già stava aspettando intrepidamente l'assalto; quando sdegnatosi il Richelieu della rigidezza usata contro ogni stile di guerra dal Comandante, incominciò con sì continua ed incessante tempesta di cannonate a travagliarla, che lo, che presente vi fui, mi figurai che fossero pinttosto fiamme che uscissero dall' Inferno che dalle mani degli uomini. L'orrore e lo spavento però, che tanti globi di fuoco convertiti per la prestezza in un solo, non meno agli occhi che all' orecchie apportavano, non facevano apertura nel generoso petto degli assediati, trai quall trovandosi il Principe di Troia , il Duca di Bovino , il Principe di Forino, il Duca di Jelsi , il Duca di Sciano, D. Pietro Carrafa, e altri cavalieri di condizione non disuguale, che stavano a cavallo fuor delle mura a petto del canuone, non altro si eran risoluti, che di vincere o di morire. Il Richelieu, che si era molto bene avveduto dell'ardimento e della generosa deliberazione dei regii, quantunque avesse altrimenti deliberato nel principio dell'attacco, non volle però cimentarsi allo sbarco, se pure non fosse cagione la voce che si sparse tra gli spagnuoli, che la fanteria dell'armata non era hastevole per l'impresa per essere molto poca : anzi soggiungono alcuni, che i francesi avevano la notte antecedente fatta passare la maggior parte della soldatesca degli altri vascelli in quei cinque soli che diedero l'assalto, per faria con tale artificio parere più ricca di fanti. Cannonò nondimeno col medesimo ardore la piazza dalle 16 ore di quel giorno insino alle 24 del seguente, nè credo, che si sarebbe rimasto da quel combattimento se non fosse stato distolto dalla vista dell' armata spagnuola che comparve in quel medesimo tempo, la quale s' era già mossa da Napoli e da Baia veleggiaudo verso levante per incontrar la nemica, ma comecché ebbe vento poco favorevole non fu possibile ( conforme facevano li regii disegno ) di serrare la fraucese nel golfo di Napoli, dal quale senza il fiato di una valida tramontana poteva difficilmente allargarsi e non incorrere in qualche naufragio. Il Richelieu conosciuto il disegno della spagnuola e il heneficio del vento che lo favoriva, non fu lento a partirsi spingendosi verso mezzogiorno con disegno più di temporeggiare che di combattere; ma incontrato da 8 vascelli spagnuoli, che erano di vanguardia, perse l'arbitrio di ricusar la battaglia. Pugnossi dunque a vista della città di Napoli con valore degno del nome dell' una e dell'altra per lo spazio di 4 ore continue; ma sopraggiunta la notte, nel cul tempo incominciavano a comparire altri vascelli in soccorso dei regii , fu terminata la pugna con la ritirata della francese, e con la morte dell' unico figlio del Reggente D. Diego Bernardo Zufia, colpito da cannonata, che gli spiccò la testa dal busto. Segui non di meno la spagnuola per lungo tratto di mare l'armata nemica, e quasi fuori del golfo; ma avvedutasi finalmente, che i francesi non avevauo volontà di combattere, e che altro nou disegnavano che di tirarla lontano dalle rive di Napoli, abbandonò la traccia dei fuggitivi ritornando nel porto, nella cui ritirata si persero due vascelli, che diedero in secco sotto al castello dell'Ovo per cazione dell'oscurità della notte, oltre tre altri che nel porto di Castellammare furono brugiati per opera degli stessi spagnuoli per non farli cadere in potere dei francesi (1).

<sup>(1)</sup> Nel porto di Castellamanzo trovavansi non nolamento i tre vascelli spagnoti di cui nonte l'Autore, na anche un quarte coricci di citornia moggini aggini anotte l'Autore, na anche un quarte coricci di citornia moggini di grano mandato di Napoli per macinarii in qui molini, I primi tré furono brazicati dai regi, come vien narrato, per teua che cedescre nelle mani dei franco-ciait dai regi, come vien narrato, per teua che cedescre nelle mani dei franco-tre de l'autori fin fatto rimorchiare nell'interro del molo, perandosi costi di meterto col no caste il francesi a se in giarcio al sicuro: ci di ono ostanti i francesi a se in giarcio al sicuro: ci di ono ostanti i francesi a se in giarcio al sicuro: ci di ono ostanti i francesi a se in giarcio al sicuro: ci di ono ostanti i francesi a se in giarcio al sicuro: ci di ono ostanti i francesi a se in giarcio al sicuro: ci di ono ostanti i francesi a se in giarcio al sicuro: ci di ono ostanti i francesi a se in giarcio al sicuro: ci di ono ostanti i francesi a se in giarcio al sicuro ci di ono ostanti i francesi se nel mandatori mono.

Comparve con tutto ciò l'armata franceso nella mattina seguente a vista di Napoli, pompeggiandosi a gonfie vele alla larga, c senz' altro motivo che di far poeo conto della spagnuola, e però in tutto quel tempo che si trattenne in quel mare, altro non erano i veri disegni del Richelieu, cho di assieurare il popolo degli aiuti promessi dal Cristianesimo, e di mantener viva la sollevazione nel regno, insino a che potesse a primo tempo e nella stagione più adatta calare con armata più poderosa a soccorrerio. Nè restarono ingannati i francesi dagli effetti che ne seguirono, e dagli accidenti che ne naeguero, perchè oltre che insino alle piazze fedeli parve che si mostrassero desiderose di novità e godessero delle sejagure del regli, crebbe talmente l'ardire, che presero i seguaci del partito ribelle, che fatta nuova radunanza di genti. e usciti da dentro le ritirate in cui stavano su le difese per tema dell' esercito regio, divennero, cambiando faccia le cose, da timidi asscdiati intrepidi assalitori. Però i primi popolari che dalla parte orientale di Napoli incominciassero a prevalersi di questo vantaggio, furono quelli d' Avella, e di Lauro, i quali collegatisi insieme, e calati per la strada della montagna in numero di 300, sorpresero il villaggio di Tofino, luogo non più che due miglia dalla parte di tramontana lontano da Nola, e sottoposto alla giurisdizione di quel Comandante. Occupato il villaggio dal popolo, perche non era murato, e aveva da tre sole strade l'ingresso, fu dal nemieo con altrettanti ripari fortificato, ma comecchè faceva disegno di abbandonarlo saccheggiato che fosse, non erano di altezza molto considerabile. Avvisato il Caracciolo della perdita del villaggio, e recandosi a troppa vergogna che in disprezzo dell'arme reali si fosse tant' oltre e con si poco numero di genti avanzato il nemico, andò immediatamento ad assaltarlo dentro i medesimi posti con 300 cavalli. Però essendo fatta la debita riconoscenza del luogo che ponendosi in fuga il nemico non poteva per altra strada salvarsi che per quella della montagna, che non era più che mezzo miglio lontana dal villaggio, divise prima che si movesse all' assalto in due truppe le genti, commettendo al Principe d'Ottaiano, conduttore di quella che era destinata alla traccia dei fuggitivi, che nel medesimo tempo, che assaliva il riparo dalla parte di tramontana, egli dovesse investire l'altro che è situato verso mezzogiorno. Deliberato dunque fra loro d'assaltare in tal guisa il nemico, parti osservando il Principe inviolabilmente l'ordine del Caracciolo, nè l'esito dell'assalto fu me-

ma dovettero poscia abbandonarlo nel momonto in cui sopragiunta in quelle acque la flotta spaguuola convenne al naviglio francese di prendere il largo. Vedi il Caprectatro.

no favorevole o diverso dal concetto che se ne fece; perchè essendo smontata da cavallo ( così comandando ) la sua compagnia, nella quale trovavansi D. Gennaro d'Alessandro, Onofrio Vecchione, Franco Russo, Ottavio d'Angelo, Teodoro Mazzocca, e Giovanbattista Panico con altri di provato vaiore, non nieno superò la trinccra, che ruppe da quella parte il nemico, penetrando con la viva forza dell' armi dentro le viscere del villaggio. Ma l'assalto di D. Ferrante, a cui per farlo gloriosamente morire conforme visse, avevano appunto i fati in quel giorno stabilito il corso della sua vita, ebbe fine quanto meno felice altrettanto diverso da quello del Principe ; perché gli Abruzzesi ricusando di smontar da cavallo per assaltare il riparo conforme all'ordine che gli diede, egli in quell'occasione, assai più generoso che accorto, inoltrandosi con tutto il cavallo verso il nemico, rimproverò la viltà delle sue genti con queste parole dicendo, mentre non vi preme la perdita dell'onore sequite almeno l'esempio del vostro capo. Era forse per seguire, all'ardimento che mostro nella mossa il Caracciolo con la quale portossi insino al riparo, avvenimento favorevole perchè essendo il popolo combattuto nel medesimo tempo dalla parte di sopra, era da credere che non dovesse con molto coraggio sostener la difesa del posto; ma arrestato nel più felice corso della vittoria da un'archibugiata, che lo colpi nelle tempie, per risorgere più glorioso nella memoria dei posteri cadde il misero cavaliere, non altro versando per la bocca e per la ferita che un fiume di sangue misto con gli ultimi gemiti della vita. Talc fu il fine di D. Ferdinando Caracciolo Duca di Castel di Sangro, cavaliere invero che, fra quanti Principi del baronaggio seguirono in quella guerra il partito della Corona, fu il più capitale ed il più acerrimo nemico dei sollevati. Calò dalle sue terre d'Abruzzo nella provincia di Terra di Lavoro con un corpo di 600 uomini, e li sostenne col proprio denaro insino all'ultimo spirito della sua vita. Fu tanto zeloso del servizio reale, che nel castigare i ribelli acquistò piuttosto titolo di severo, che di giusto. Visse molto stimato, e mori più glorioso (1). Ad ogni modo non arrestò la sua morte il corso della vittoria, perchè accese le sue genti non meno d'ira che di vergogna, assaltarono con tale violenza il nemico, che rotti gli argini del riparo abbandonato da difensori, che si vedevano anco dal Principe

<sup>(1)</sup> Al cadarere di D. Ferrante Caracciolo fu negata la sepultura in luogo sacro, e però inumato nel giardino dei PP. Gesuiti di Nola, perchò si disse di essero morto nella scomunica per aver fatto strozzaro e decapitaro un sacerdota di Cimitio accagionato di pratiche sovvenivo e civoluzionario presso i popolari di quella contrada. Vedi il Gupecelatro.

combattuti alle spalle, si spinsero con tale impete e con tal furia di centro al villaggio, che parcva molto poco il desolarlo dai fondamenti, come mi persuado che sarebbe segnito se a vessero potuto, o dalla notte che sopravvenne non fossero state astrette a ritirarsi. Con tuttocciò non sapendo contro chi vendicarsi, perchè si erano i popolari in varii nascondigli riposti, dopo averne alcuni pochi ammazzati, che non chibero tempo da potersi salvare, sacchegiarono le case degli abitanti, come se fossero stati della morte del Comandante in qualche coas colperci).

Restò talmente afflitta la città di Nola per la morte di D. Ferrante. che disperata affatto di potersi più mantenere incominciava a lagrimar la caduta : perchè oltre l'ardire accresciuto per la venuta dell' armata nemica, e per la felicità di qualche successo nella fazione degli avversarii, si partirono, appena morto il Caracciolo, più di 100 abruzzesi abbandonando la piazza senza neaneo chieder licenza al Principe d'Ottaiano, ehe n'era restato al governo. Avrebbero ancora seguito l'esempio di costoro le altre soldatesche di D. Ferrante, ma a persuasione del Medici si contentarono di trattenersi sintantochè si fosse nella piazza nuovo soccorso introdotto, e come in effetto segui tre giorni dopo, che vi giunsero due compagnie di cavalli mandatevi dal Tuttavilla. Ma trovandosi il Principe esaustissimo di denari, ed obbligato come Governatore delle armi a pagar li stipendii del presidio, ottenne dal Vicerè con l'istanza che ne fece, licenza di potersi partire, sostituendogli D. Giuseppe Mastrillo, e mandandovi per nuovo rinforzo da Castellammare il Principe di Troia con altri 100 cavalli.

Acceleravano ancora in questo medesimo tempo la declinazione delle cose del Re le armi di Domenieo Colessa nativo di Roceasecea, e detto per soprannomo Papone, il quale seorrendo vittorioso per il contado di S. Germano, avea ridotti molti villaggi a devozione della Repubblica. Costui divenuto per cagione di varii misfatti contumace della giustizia, e avvezzatosi per lungo esereizio ai ladronceci della campagna, non così tosto presenti, che l'esercito del baronaggio si era per tema delle armi del popolo in poche piazze rinchiuso, che fattosi capo di sopra 1000 uomini, che allettati dall'ingordigia delle rapine non furono ritrosi a seguirlo, non ebbe difficoltà di farsi assoluto padrone della maggior parte di quelle terre che siedono in quel contado. Ma parendogli d'avere molto poco operato senza l'aequisto di S. Germano, città, benchè lontana fra tramontana e ponente dieci leglie da Capua, molto considerabile per essere quasi capo di quella comarca, si studiò più volte con varii stratagemml, e con diverse scorrerie che fece per quelle campagne, di farla cadere. Riuscivano con tutto ciò tanto infruttuose le

pratiche che da lui si facevano e l'angustic con le quali l'audava stringendo per occuparla, che quasi incominciava a disperarne l' acquisto: quando da un tale di casa Grimaldi, che stava al Governo della città, vi fu con tutta la gente senza verun ostacolo introdotto. La cagione che mosse il Grimaldi (conforme mi fu riferito da persone del medesimo paese ) originavasi da una Inveterata inimicizia, che regnava tra lui e alcuni suoi conterranei, di altra famiglia di colà, la fazione dei quali per essere molto potente in quel tempo, fece risolvere il Grimaldi ad amicarsi il Papone, e a dargli la città nelle manl affinchè spalleggiato da lui facesse poca stima dei suoi nemici. Insuperbitosi dunque di un tale acquisto, e della felicità degli altri progressi. Papone essendo giovane di spiriti elevati, ed ambizioso di dominio maggiore, si figurò che alla grandezza dell'animo suo sarchbe stato anco il possesso di una intiera provincia poco hastevole. Avendo dunque raccolto, con l'aura favorevole delle cose felicemente successe, un esercito di 4000 persone, e lasciato sufficiente presidio in guardia della piazza occupata, si mosse, dopo avere applicato il pensiere a varie sorprese, all'acquisto di Sessa, città di molto momento, e non più che cinque leghe dalla parte di ponente lontana da Capua. Arrivato sotto le mura con questo escruito più per opinione che per valore potente, gli abitanti che non avevano forze nè presidio da potersi difendere, e molto ben s'accorgevano dell' inclinazione d'alcuni plebei che, aderendo al partito degli avversarii, incominciavano a sollevarsi, gli aprirono per minor male le porte.

Ma comecché il fine di un male suole esser sempre principio dell'attro, non si terminarono con perdita così grave le sciagure dei regiri
perchè sollevatosì ltri terra non meno di 40 miglia lontana per la
via di ponente da Capua, Giuseppe d'Arezzo gentilmono di quelta
terra (1), e forse il primo che incominciasse trai nobilì a lazzarizzarsi, non solo la costrinse a dichiararsi a devozinoz del popolo, ma
prese patente di Maestro di Campo dall'ambaciatore di Francia, e divenuto capo di 600 persone, che raccolse dai varii villaggi di quel contorro, si spinse, emulando la felicità del Colessa, sotto le mura di Fondi,
città non meno considerabile per il sito, ch'è in piano e paludoso, che
per essere di frontiera con lo Stato Ecclesiastico, dal quale non e più
che cinque miglia lontana, potendo per quella strada con ogni sicurezza calarvi alla siliata giornalmente franceal, senza che alcuno dei
rejii l'impediaca il cammino. Governava l'armi di quel presidio, che

Giuseppe d'Arczzo, il quale prese parte pei sollevati in quella fazione, cra nipote del Cardinale Paolo d'Arczzo di santa vita, che fu Arcirescovo di Napoli ed ora veueriamo su gli Altari come Beato,

era molto debole in riguardo della grandezza del luogo, D. Francesco Inglese capitano di fanteria e non indegno di quella carica, il quale preferendo all' impiego della propria vita il servizio reale, aveva, presentita che ebbe la mossa dell' Arezzo, non solo fortificata nel miglior modo che fu possibile la piazza, ma preparatosi alla difesa, e datone avvlso affine di essere soccorso a D. Martin del Verrio Governatore dell'armi nella città di Gaeta, dalla quale non era se non quattro leghe lontano, stava intrepidamente aspettando la venuta dell'Arezzo. Comparso appena il nemico a vista delle mura di Fondi, s'impadronì immediatamente del monastero di S. Francesco, luogo non più che un tiro d' archibugio lontano dalla porta che risguarda verso Napoli. Compartite poscia le genti per varii luoghi coperti Intorno al recinto, incominciò col moschetto a travagliare i difensori delle muraglie, i quali essendosi gagliardamente difesi per lo spazio di cinque giorni, e accertatisi di non ricevere soccorso da Gaeta per cagione che nel Borgo di quella città si scorgeva qualche principio di moto, e non era espediente di scemare quel presidio per soccorrere una piazza di conseguenza minore, fu costretto l'Inglese per evitare il sacco dei cittadini di cedere alla fortuna dell' Arezzo, partendosi con l'arme e col bagaglio. Però mi fu riferito, mentre io era nella città di Terracina da un gentiluomo di Fondi Curzio Loffredo, che l'Inglese non era per rendere così presto la plazza, ma a persuasione di D. Bartolomeo de Torres, Governatore per il Duca di Medina In quello stato, s' indusse alle pratiche della resa che ne seguì ; asserendomi che il Torres non per altro effetto a ciò l' istigasse, che per non esporre a pericolo le molte ricchezze acquistate ln quel governo da lui. Alla resa di questa piazza successe non molto dopo la caduta di Sperlonga terra del medesimo Medina, e situata sopra un montetto alla riva del mare, per il beneficio del quale fu stimata considerabile.

Perrenuta alle orecchie di D. Giovanni la notizia di tante sciagure, considerando dalle presenti le altre pegiori che doverano fra poco tempo indubitatamente succedere, al studio d'introdurre col popolo qualche nuova pratica di pace, risoluto forse di non ricusarla per qualunque soddisfatione che pretendesse; ma conecché pareva affeitata l'occasione di trattarne di nuovo dopo due mesi e nuezzo di guerra, ed cara poco convenevole alla grandezza di un personaggio reale il farsi conoscere necessitato a richieder quello che poco prima fu da lui rifiuta-to, delliberò di avvalersi dell'opera dei mezzani, i quali non come mandati da lul, ma come persone zelose della pubblica quielee, dovessero passarne parola col popolo. La cura di questo impiego fu commessa ad Ettore Capecelario Reggente di Cancelleria, e ad Otorio di Palma Giu-

dice criminale; la destrezza dei quali cra in concetto così grande appresso dei regii, che poteva stimarsi non solo per quello, ma per qualungue maneggio valevole. Abboccatisi dunque costoro sopra le trincere di S. Chiara, con la solita sicurtà concedutagli dal nemico, con Vincenzo d' Andrea e con Francesco Antonio Cacciavento, gli rappresentarono ciò che potevano operare non meno in servizio del Re che della patria. Gli fu risposto, ch' essendo le cose passate troppo oltre, non potevano senza evidente pericolo della vita, e dell'indegnazione del Re di Francia, sotto la cui protezione vivevano, dare orecchio a trattati di pace; ma che se non vi fosse il Duca d'Arcos, dal quale era stato il popolo tante volte ingannato, si sarebbero volentieri insinuati a farne qualche pratica di nuovo. La verità però era che tanto all'uno quanto all'altro era poco cara la pratica di pace, perchè avendo applicato il pensiero a formare una nuova Repubblica nel regno, si figuravano, come capi allora del supremo maneggio del popolo, d'essere anco partecipi del governo : tanto dunque lusinga le più sagge menti degli uomini la dolcezza del dominio ; ma perchè non partissero quei due signori da loro mal soddisfatti, condirono con quel poco di speranza la risposta che gli diedero. Sua Altezza però, a chi non era nuovo quanto fosse odioso al popolo il nome del Duca, e conosceva ch' era espediente agl'interessi della Corona la di lui partenza, risolse con l'assenso della Consulta di Stato di mandargli un biglietto, col quale rappresentandogli, che risultava in bene del servizio reale il partirsi dal regno di Napoli, lo discaricava dall'incumbenza che teneva, onde eseguirlo. Il Duca, tanto obbediente quanto mal fortunato, ricevuto il biglietto rispose, che egli quantunque non conoscesse il servizio che riceveva il Re dalla sua partenza, era però sempre pronto ad eseguirla quando dal Regio Collaterale fosse deposto dalla sua carica e gli venisse ordinato, mentre non poteva da se stesso lasciarla senza ordine del Re (1). Mostro Sua Altezza al Collaterale la risposta del Duca , e fece l'istanza di farlo deporre ; ma quei signori gli risposero, che non potevano metter le mani sopra l'autorità di un ministro venuto al governo del regno con patente del Re, al quale, e non ad altri spettava il volcrio o non volerio rimuovere. Questa risposta del Collaterale lasciò tanto confuso l'animo di quel

<sup>(1)</sup> Rifularasi il Vicerò di secondaro le premure del Principe Gioranzi, e di dimenterio dill' alla sua carica senza un ordine del Re, noche per la ragione di enerce tatlo egli delegate dal Sorrano con ampia autorità di after ego a trattare accordi cio popolani sillerati, a fer concuciani ce la perdonare qualitati colte, per concendo leggesi nell'atto di l'Intipotenza che, insiene al Bando di pubbirazione, si è allegato tra i documenti al n. 5° in fine di questo Quarto Libro.

Principe, che disperando ogni altro rimedio non sapeva in che modo più riparare alle ruinc del regno; poiche essendo con la renitenza del Duca svanita la speranza delle pratiche, e quanto cresciute le forze degli avversarii altrettanto debilitate quelle dei regii, se ne congetturava per indubitato l'esterminio totale. Pensò bene egli più volte di farne partecipe il Re, ma l'attender risposta in tempo di tanta urgenza da parti così lontane non poteva se non giungere inopportuno e fuor di tempo. La necessità però ch'è madre della industria, e rende gli uomini negli estremi pericoli ricchi d'invenzioni, gl'insegnò il modo di conseguire ciò che non poteva per altra strada ottenere. Inviò con lettere di credenza nella Corte di Roma il Conte Gio. Maria Piccolomini, cavaliere appieno informato non meno degli affari allora presenti che degl'intimi pensieri di Sua Altezza, al quale commise che proponessa alla Consulta di Spagna, che colà per l'interesse della Corona risedeva , che considerato il servizio che riceveva il Re dalla partenza del Duca, mandasse ordine ed autorità bastevole al Collaterale di Napoli di poterlo deporre. Ma mentre il Piccolomini viaggia verso ponente con le commissioni di D. Giovanni, fa di mestieri che io mi rivolga al racconto delle cose del Ghisa, la fortuna del quale volle inalzarlo all'assoluto governo del regno per preparargli più rovinoso il precipizio della caduta.

Non così tosto fu partito da Napoli il Duca di Ghisa per l'impresa d' Aversa, che Vincenzo d' Andrea , Francesco Antonio Scacciavento, Salvatore di Gennaro, Antonio Bosso, ed altri inventori della Repubblica, ai quali era troppo esoso divenuto il governo dell' Annese, e forse disegnavano di cambiar fortuna pelle rivolte, incominciarono a praticare il modo di farlo Doge, e dargli il supremo comando del regno. Ma comecché è troppo pericoloso il toglicre lo scettro dalle mani del tiranno, che per il sospetto delle colpe commesse, si rende timido e sempre avveduto, incontravano i loro disegni difficoltà non poco considerabili. La maggiore però di tutte le altre che ritardava l'esecuzione del fatto, era la ripugnanza che dovevano mostrare i fazionarii di Gennaro, il quale essendo seguito dalla più bassa plebe di Napoli . che era dieci volte più numerosa della fazione Ghisarda , supponevano che non dovesse permettere senza contrasto che un Signore forestiere se gli preserisse al governo. Parendoli con tutto ciò dura condizione l'ubbidire a chi non meritava comandare, incominciarono a farne segretamente qualche pratica tra loro, nulla o poco curando quei mali che scoprendosi il trattato potevano incontrare ; e perche trovarono disposti e caduti nel medesimo sentimento i capi della Consulta. ed i Capitani delle Ottine, la maggior parte dei quali (essendo composta di persone civili ) abborriva sommamente l'Annese , procurarono

col mezzo di costoro di tirare con la speranza di qualche mercede le soldatesche delle strade a devozione del Duca; e ne segui felicemente l'effetto, eccettuandone quelle del Mercato che, conosciute inclinate non meno per genio che per obbligo dei beneficii ottenuti al dominio dell' Annese, non furono chiamate. Disposte in tal guisa e con mirabile segretezza le cose, altro non s'attendeva per dare effetto al trattato che la presenza del Ghisa : la venuta del quale non speraudosi per allora, perchè trovavasi a fronte dell' esercito regio, che era per molti successi favorevoli divenuto formidabile agli occhi del popolo. teneva in estremo travaglio i congiurati; i quali dubitando con molta ragione, che un trattato praticato da tanti non poteva tenersi lungo tempo segreto, temevano non meno dell' esito che dell' ira del tiranno; ma comecchè il soccorso del Cielo giunge alle volte quando meno è sperato, un nuovo accidente che nacque accelerò la venuta del Duca. Erano appunto in quel tempo, o presenti o poco lontane le feste del Santissimo Natale, nella solennità delle quali è costume nel regno, e forse in ogni parte d'Europa, il farsi la mangia, e perchè i lazzari del Mercato e degli altri quartieri contigui si erano assuefatti per ogni picciola e figurata occasione a comporre in grosse somme di denaro le persone del popolo civile, avevano nella presente occasione del nascimento di Cristo, che era vestita di qualche ombra d'onestà, fondate vastissime speranze. Unitasi a tal'effetto una numerosa turba di lazzari, andò, come se fosse tributo consucto, riscotendo da diversi mercanti e da altri di condizione anco migliore che per sottrarsi dall'importunità di costoro non si mostrarono tenaci, una quantità di monete. Uscita poscia dalla città e arrivata nel quartiere dei Vergiui con il medesimo disegno, quei nobili ed i civili della contrada inclinati al partito del Re, che d all'arrivo del Ghisa si erano risoluti di non soffrire più l'insolenza. del popolo, e di non ubbidire agli ordini dell' Annese se non giustificati e con l'assenso della Consulta , ricusarono apertamente di darli la mangia. I lazzari avvezzi per lungo uso a non sopportare le repulse, e di tener per concesso ciò che richiedevano, vennero immediatamente dalle parole alle mani. Coloro che, prevedendo quanto era per avvenirne, si erano gran tempo prima preparati al cimento della difesa e forse con qualche intelligenza degli spagnuoli, che nel medesimo tempo dovevano con l'esercito regio coadiuvarli, incominciarono a ributtarli a forza d'archibugiate, e a gridare Viva Spagna, scoprendosi affatto contrarii al partito del popolo. Era da questa briga per nascere qualche notabil vantaggio per la Corona, e il totale esterminio della Repubblica, perchè cresciuta al nome di Spagna la fazione dei verginisti , potevano facilmente mantenersi tanto sulle difese, che gli sarebbe venuto alcun

soccorso dal Tuttavilla. Ma pervenutane la notizia ad Errico, e cavalcatovi su le poste da Giugliano, sedò le dissensioni la maniera che, quantunque ne fossero morti alcuni pochi dalla parte dei lazzari , le cose non passarono più oltre. Fermatosi con tale occasione il Duca nella città, e sormontato in concetto di Principe prudente per la destrezza usata in acquietare il tumulto, crebbero talmente le speranze di coloro che bramayano la Repubblica, che rinnovate le pratiche, e disposti gli animi dei congiurati ad acclamarlo per Doge, ne fecero il medesimo Errico partecipe. Ma comecche le risoluzioni degli nomini sono più facili a farsi che ad eseguirsi quando è pericoloso l'effetto che può derivarne, i Capitani delle Ottine ricusavano di principiare l'esecuzione del fatto, senza la certezza dell'esito, dubitando che succedendo poco felice, sarebbe stato l'esterminio delle persone civili vittima poco bastevole a placare lo sdegno di Gennaro. In tanta perplessità di pensieri, che pareva che sconcertassero il trattato, si appigliarono finalmente i Ghisardi all'opportunità di un partito, che non altri, che la necessità gli propose. Trovavasi nelle carceri della Vicaria di Napoli una quantità di prigioni colà d'ordine dell' Annese per diversi misfatti condotti, e in particolare ve n' crano alcuni che avevano militato in servizio della Corona , i quall per redimersi da quel travaglio si sarebbero esposti a qualunque impresa per pericolosa che fosse. Assicurati dunque i Ghisardi per le pratiche che ne fecero, che costoro essendo liberati dal Ghisa, l'ayrebbero acclamato per Doge della Repubblica : deliberarono, fattone consapevole Errico, d'effettuarlo nella mattioa seguente. Comparso il nuovo giorno, il disegno ebbe appunto quel fine che pretesero i congiurati, perchè ottenuta i prigioni la libertà per le mani d'Errico, che vi andò di persona (1), incominciarono concordemente a gridare per tutte le strade di Napoli riva il Duca di Ghisa. Il cui grido replicato più volte dagli astanti, e passando di quartiere ln quartiere con generale applauso di tutti , trasse (eccettuandone la fazione di Annese) anche coloro che erano d'inclinazione ncutrale e non intesi nel trattato, a seguirne l'esempio: tanto era grande il desiderio di ciascuno di abbassare l'odiosa grandezza del tiranno.

Ferito Gennaro altamente nell'animo dall'avviso di tale novità, e risoluto di non cedere a chi si fosse il principato del regno, si pose subito in armi e preparossi alla vendetta, mordende con parole troppo pungenti non meno la reputazione del popolo civile, che quella del

<sup>(1)</sup> Si legga l'atto di Grazia generale per tutti li prigionieri, condannati, inquisti è contumaci posteriormente pubblicato per le stampe, e da noi riportato tra i documenti storici in fine di questo Quarte Libre al num. 6.7.

Ghisa. Ma franconendosi alcual, e tra questi il medesimo Vincenzo di Audrea che professava seco amieizia e confidenza, e rappresentandogli, elle la risoluzione di volersi la quel tempo risentire era poco opportuna per il vantaggio che partoriva a favore del partito del Re, che non fondava in altro la speranza della vittoria, che nelle dissensioni del popolo; e soggiungendogli inoltre, che il Ghisa non per altro effetto era stato gridato Doge della Repubblica, che per dissolvere la lega del baronaggio, e tirare i nobili con offerte d'Impieglii oporati al servizio del popolo; i quali comandati da un personaggio di tanta stima non si sarebbero sdegnati d'ubbidirlo: rimase finalmente, deponendo l'armi, quieto ma non soddisfatto; conforme mostrarono dopo gli effetti cho ne seguirono. Restò egli però per concessione della Repubblica Castellano del torrione del Carmine con 500 doeati di provvisione al mese, che gli furono per alcuni giorni pagati. Ed il Ghisa acciamato per Doge della nuova Repubblica ritirossi dalla Chiesa di S. Lorenzo, dove si era per tema dell'Anneso salvato, nel palazzo di D. Ferrante Caracciolo destinatogli per sua residenza (1).

(1) Il Duce di Guisa fa creato Dogo delta Repubblica non solo per le grida o le pubbliche accimazioni, dello quali fa mensione il Facento, ma benancho per determinacione presa dai capi del popolo e delta mitiria a tal fine congregati in S. Agostino. S' Moussero i uncleaimi a talo riototicono, per la qualo fa deposto dal supremo comando Gennaro Annese, a premura dello stesso Duca, il qualo in quelta occasione dicele ad intendero cite i baroni, parteggianti in Aversa ed in attri luoghi pei licali di Spagna, sarcibero facilmente venuti ad accordi con la Repubblica quanto volto non arcessoro avuto a tratture con l'Annese. Assumse cod il Guisa l'ufficio conferitogli, e nello stesso giorno 23 dicembre di quell'anno fu fa da lui pubblicat per mezzo della stampa la seguente scritture.

Dichiarazione universale dell'azione fatta questa mattina.

## HENRICO DI LORENA DUCA DI GUISA

CONTE D'EU, PARI DI FRANCIA CIC. DIFENSORE DELLA LIBERTA', DECE DELLA SERE-NISSIMA E REAL REPUBBLICA DI NAPOLI, E GENERALISSIMO DELLE SUR ARMI.

Ablémo stimato con la presente di insecure presso gli (Ricoli), nodati e qualiricoglia dilar note di pressone di quasta città e regno l'azione filta quetita matima da quato fedelizione popolo di Napoli, di accrei acclamoto per Copo acodulo del comando dell'armi, state che il Caprino Gionnero Amezes non è esercizato nell'armi sudette, ed anche per Duce di questa Serenissima Real Repubblica di Napoli, riserbandoci di provedere dello Comanno di corico riguardezole insieme cel notro Senato: come anche sineramo ognuno exere da via stata assumia, deta autenti la pre- spendere suoppre col notro Senato in fe-

Ingrandi maggiormente la crescente fortuna d' Errico la prigionia di D. Carlo Doria Duca di Tursi, la quale, appena assunto al governo della Repubblica, fu destinata al suo trionfo. Era capo delle milizie del popolo elle guardavano il villaggio del Vomero, un tale Giuseppe Scoppa, non so se da parte di padre o di sorella parente dell'Annese, al quale, nelle prime fazioni che successero dentro di Napoli e tra le molto cose ehe per cagione di sacco vennero in potere degli snagnuoli, fu tolta una quantità di tomola di grano da lui per proprio comodo, o per altro effetto serbato. Essendo dunque costui quanto infedele al suo Principe altrettanto per natura applicato agl' inganni, e non meno împaziente del danno, ehe sollecito di risarcirlo : pensò d'avvalersi del grano perduto per instromento di carcerare il Duea di Tursi, con disegno non solo di ritirarne la meritata merecde, ma d'insinuarsi con tale opera pella grazia del Ghisa. E perchè sapeva egli per relazione di alcuni di Chiaia che D. Carlo era amicissimo del Rettore di S. Maria in Portico, Chiesa che sta in quel borgo tra i confini del Vomero e del quartiere dei regii, pensò d'avvalersi di lui per dar principio al tradimento che macchinava. Trovata dunque artificiosa occasione , benché fece comparirla causale, d'abboccarsi con esso, incominció, dopo avere sopra varie materie per qualche spazio discorso, a dolersi grandemente del Ghisa, dicendo, che in vece di proteggere il popolo si aveva affatto usurpato il governo del regno in pregiudizio di Gennaro suo zio, e elle quando lui si adoperasse con li spagnuoli di fargli restituire 300 tomola di grano che aveva in quella guerra perduto, non sarebbe stato un tal beneficio da lui ricevuto senza ricompeusa notabile della Corona. Udita il Rettore la proposta dello Scoppa gli rispose di non poterlo servire, scusandosi di non avere eon i Ministri del Re conoscenza sufficiente a trattare un negozio così rilevante; ma soggiungendogli colui, ehe l'amistà ehe egli teneva eol Tursi era molto opportuna a praticarlo, non si lasció da nuove istanze persuadere a ricever l'impiego. Udito D. Carlo per mezzo del Rettore il desiderio dello Scoppa, promise la restituzione del grano; ma volle anco sapere che cosa poteva egli fare in

neficio di detto sedelissimo popolo e Repubblica il sangue e tutte le nostre sostanze, in conformità del nostro giuramento prestato al principio del nostro ingresso, che sempre confirmamo di nuovo più che mai.

Gradizca ognuno questa nostra buona volontà, che promettiamo in parola di firmicipe, di comprobarta sempre con li fatti, in fede e certezza del che abbismo fatta fare la presente.

Data nel Real Convento di San Lorenzo - Di Napoli li 23 di dicembre 16.47.
11. Di ca pi Geisa - Fabrani.

In Napoli per Lorenzo Gussaro stampatore di Sua Altezza Serenissima, 16.17.

servizio del Re. Abboccatosi di nuovo il Rettore col Sinone del popolo, gli fu replicato, che concedendo il Re, con sicurezza di non violarle, le grazle pretese dal popolo, avrebbe Gennaro, con il seguito dello sue genti che erano non meno di lui mal soddisfatte del governo d'Errico, datogli il torrione del Carmine nelle mani ed acclamato il nome di Spagna. Soggiungendo dippiù, che in ciò non era in conto veruno per trattare col Duca d' Arcos, divenuto affatto diffidente del popolo per l'inosservanza delle altre promesse; e perchè anco lo stesso Tursi era d'affetto troppo spagnuolo, incarico al Rettore, che venendo a trattare il negozio dovesse accompagnarsi con il Nunzio di Napoli, all'integrità del quale, per non essere interessato nelle pretensioni dei regii, molto si deferiva l' Annese. Appuntate così le cose, ed intese per appunto dal Tursi al ritorno del Rettore le repliche dello Scoppa, prego il Nunzio a favorirlo d'assistenza in quel trattato. Nel primo abboccamento, che segui tra di loro dentro la medesima Chiesa nell'ultimo giorno di dicembre, lo Scoppa per dar più fede al negozio, e per tirare il Tursi alla trappola, dimandò se D. Giovanni teneva plenipotenza dal Re d'accomodare le cose del regno, proponendo alenni punti considerabili, non con altro fine che di coprire, con le difficoltà che moveva, le insidie che ordiva; i quali superati finalmente dalle ragioni addotte dal Tursi, fu concluso di ritornare al medesimo congresso nel secondo giorno di gennaio, e di portare in iscritto le pretensioni del popolo, protestandosi però nel partirsi lo Scoppa, che conducendo D. Carlo comitiva di genti sarebbe uscito dall'appuntato, e ciò (diceva egli) perchè non venisse il trattato alle orecchie del Ghisa. Arrivato il di stabillto si conferì il Tursi con suo nipote, col Nunzio, con Paolo Veronici suo mastro di Camera, e con D. Prospero Suardo nella Chiesa deputata al congresso nel medesimo tempo che v'arrivo lo Scoppa con due altri compagni, il quale non avendo altro fine che la cattura del Duca, e il Duca non altro che la quiete del regno, ottenne, rappresentate ed esposte da lui per molto ragionevoli le pretensioni del popolo, ciò che richiese. Ma meutre voleva il Duca pigliarsi nota delle cose appuntate per portarle a sua Altezza, un soldato dello Scoppa, che passeggiava per il giardino del monastero, colà da lul a tal effetto lasciato, accortosi d'un gentiluomo camerata del Suardo, che stava dentro una stanza aspettando l'eslto del trattato, e dolendosi con reiterate voci d'esser tradito, sollecitò lo Scoppa a partirsi, il quale (essendo tale Il segno dato tra loro) rotte immediatamente le pratiche del negozio, calò subito abbasso rimproverando con immaginate doglianze l'aziono poco onorevole del Tursi. Questi , che per il troppo zelo che aveva del servizio reale (fatto poco avveduto) non conobbe l'artificio e le

trame di quel ribaldo, e stimando effetti di mera imprudenza il farsi per cagione così leggiera uscir dalle mani occasione tanto opportuna, nella quale si trattava della quiete generale del regno, segui senza veruno rispetto della sua grandezza lo Scoppa sin dentro al giardino: ma non avendo potuto, per molte giustificazioni che egli facesse, assicurarlo di quel sospetto, gli soggiunse che per maggior sicurezza di lui si sarebbe egli medesimo posto liberamente nelle sue mani, e nell' istesso tempo s' incamino insieme con il nipote e col Suardo verso il posto del popolo, che non era più che un tiro d'archibugio lontano dal monastero, lasciando il Nunzio nella medesima stanza nella quale s' era praticato il negozio. Ricusò lo Scoppa, ma con renitenza non molto repugnante, l'offerta del Tursi, allettandolo a cadere più facilmente nell'inganno con dire, che per la doppiezza degli spagnuoli le cose del Re si trovavano in quel termine, e che egli non era per fare altro in quel trattato. Ma desideroso il Duca di non perdere congiuntura così favorevole ai suoi disegni, si persuaso di convincerlo con la confidenza che usò nel precorrerlo. Uscito finalmente dal giardino ed entrato in una picciola selva, che divide il quartiero dei regii da quello del popolo, fu subito preso, posto in seggetta e condotto al Ghisa insieme con il nipote e col Suardo (1). Mi riferi Monsignor Nunzio, che raccontommi nell' istessa sera il successo, che arrivato il Tursi nel palazzo del Ghisa, fu con grandissimo onore ricevuto da quel Signore, dandogli finanche la destra nell'entrar nella sala, e che D. Carlo vedendosi tanto onorato, dicesse che non conveniva ad un prigioniero il ricevere la man dritta dal vincitore; alle quali parole, con atto non meno cortese, dicesi che fu replicato dal Ghisa, che Sua Eccellenza da lui non come prigioniero ma come padrone veniva.

Crebbero maggiormente le glorie del Ghisa ( se pure è gloria l'istradarsi al precipizio ) con la caduta di Aversa, nella cui piazza, essendosi mantenuto per molti giorni il Tuttavilla con disegno d'affliggere più

<sup>(1)</sup> Il Capecelatro nella narrazione di quetto fatto serive, che il Giuseppe Scoppa, autore dei Visiliamio ingano contro il Deca di Turri D. Carlo Drin, il Pracipe di Arclla, e D. Prospero Suardo Duca di Castal d'Airola, era un prete familiare del Numio Monagione Altieri Viscoro di Casterino, la interrente di questo Prelato nelle Irattative in richiesto dallo Scoppa, a maggior simulazione del vervo, in conseguenta di un Birre del Sommo Pontifeco dea subcrizzara lo Altieri a cooperarsi pel ripristiamento dalla qiuete, medianto accordi tra i regiù el populari. Sifiatto Birre ce can also posto fin dal gorno 6 dicembre 1617 a del populari diffatto Birre ce na stato posto fin dal gorno 6 dicembre 1617 a control del visuale del populari della di profesio.

eon la fame che col ferro l'esercito della Repubblica, non procurò mai occasione di provocarlo. Considerando poi dalla gran tolleranza degli avversarii, che s'andava forse più che non si era persuaso dilatando la guerra, e fatto sicuro che diversi villaggi somministravano vettovaglie al nemico, e che non potevano per la vicina comunicanza del luoghi Impedirlo, deliberò di tirarlo a battaglia prima che se gli unisse qualche corpo dei fanti dell' armata francese, della quale si era nel campo presentito l' arrivo ; supponendo che un guerriero di spiriti Inquieti c generosi, conforme figuravasl il Ghisa, non dovesse ricusarla. Ma conoscendo ancora Errico quanto al paragone del regio era debole di forze l'esercito del popolo, e quanto per la poca esperienza ehe aveva nel maneggio dell'armi lnetto a combattere, si mantenne (benehè in estrema penuria di pane ) sin tanto sulle difese, ehe arrivò l'arniata di Francia. Alla venuta della quale fatto disegno d'uscire in campagna e di non fuggire il cimento, chiese un corpo di fanti dal Richelieu per rinforzarno l'esercito; ma essendoli da gnel comandante negato in conformità degli ordini che portava da Francia, i suoi generosi pensieri non ebbero effetto, ne volle ad altro Impegnarsi che alla difesa, sapendo ehe la quel corpo d'esercito consistevano tutte le forze della Repubblica. Chiamato poi dal popolo di Napoli a sedare il tamulto originato per causa delle mange nel borgo del Vergini. parti da Giugliano lasciando i medesimi ordinl nell'esercito. Svanlte eon la partenza di lui le speranze del Tuttavilla di poterlo combattere, creduto, per una voce che si sparse in quel tempo che sbarcavano 4000 francesi per unirsi all'esercito della Repubblica, einto dal nemleo ehe si era per tutti quei villaggi che circondano Aversa diviso, e conosciute le cose del Rc che declinavano per tutte le parti del regno, incominciò a praticare con i capi dell' esercito d'abbandonarne la difesa, e ritirarsi nella città di Capua, che teneva alle spalle non meno d' otto miglia lontana. Ma comecche la diversità dei pareri nasce sempre nelle consulte tenute da coloro che hanno fini diversi, alcuni signori di genio spiritoso, e tra questi D. Prospero Tuttavilla nipote del Generale, asserivano che non dovevasi abbandonare, di fendendo l'opinione che sostenevano con queste e somiglianti ragionl: che abbandonandosi Aversa veniva a seiogliersi conseguentemente tutto l'assedio posto (benehé alla larga) dalle armi del Baronaggio intorno alle mura di Napoli, il quale era il fine principale di quella guerra, perchè le piazze che dalla parte d'oriente si mantenevano a devozione del Re dovevano, ritirandosi l'esercito a Capua , non meno afflitte dalla fame che dall'arme del popolo necessariamente cadere: che facendosi con la caduta di quelle il nemico pa-

S. S. Silvery

drone della campagna, si sarebbe la città di Napoli talmente provveduta di granl, e di ogni altra cosa necessaria da vivere, che perduta affatto la speranza di poterla domare, verrebbe ancora necessitato a disfars! l' esercito regio, con tanta spesa Inutilmente raccolto: che se in tempo che l'armi del baronaggio signoreggiano la campagna, ed hanno talmente con le rotte atterrito il nemico, che ritiratosi dentro i recinti delle trincere sfugge l'occasione di cimentarie, devono per tema di quelle del popolo concentrarsi nella piazza di Capua, saranno meritamente poco stimate dal Ghisa, assediate che sono in una piazza del regno : che abbandonandosi Aversa . l'opinione sola che tanto prevale nel concetto degli uomini, farà parere per avventura così deboli le forze del Re, che non sarà terra, non città, nè provincia, che sinora per tema dell'armi reali si sono dimostrate fedell, che non disegnino ribellarsi, cedendo il regno a fronte di un esercito armato, caduto senza contrasto sotto il dominio del popolo: che se per fine di tener viva la sollevazione di Napoli, hanno i francesi nel cuore dell' inverno mandata un' armata nel regno, e in tempo che campezgiano così poderose l'armi del baronaggio, conviene necessariamente supporsi che debbe a primo tempo mandarne un' altra maggiore per conquistarlo, conoscendo tanto avvilite le armi che lo difendono; che essendo l'esercito regio composto di gente collettiva, ed esausti di denaro i baroni che le mantengono, ritirandosi dentro Capua resterà talmente scemato in poco tempo di forze, che ritornando, com' è credibile l'armata nemica nel regno non potrà più resistere alla potenza degli avversarii, che acquisteranno frattanto per cagione di una tal ritirata e seguito ed opinione maggiore: che dovevasi prima d'abbandonar la piazza attendere l'esito dell'esercito popolare, il quale essendosi per tema dell' armi regle ritirato dentro i villaggi, e patendo estremamente pei viveri, non era molto difficile a potersi dissolvere: che trovandosi ancora l'esercito dei baroni con le medesime forze, e nell' istesso concetto di prima, non doveva, somministrando vigore al nemico, ritirarsi nella piazza di Capua, rimedio riserbato per applicarsi agli estremi mali del regii. Queste ed altre di momento non minore erano le ragioni di costoro, ma gli altri di cui era capo il Tuttavilla. dicevano in contrario: che non poteva negarsi che caduta la piazza d'Aversa dovea conseguentemente sciogliersi affatto l'assedio di Napoli, ma che quando le imprese hanno del disperato, come era appunto quella dell'assedio presente, devono i capi dell'esescito con quanto meno danno e vergogna si può prevenir le ruine che gli sovrastano, prima che s' impegnino a superarle con discapito dell'onore: che essendo affatto perduta la sperauza d'impadronirsi di Napoli poco giovava agl'interessi del Re il tenere la piazza d'Aversa, che non per altro effetto era stata tenuta dagli spagnuoli, che di stringere gli assediati ed impedire i soccorsi, il cui fine siccome non può conseguirsi per gli ostacoli degli avversarii, così fa di mestieri che l'armi del Re non marciscano dentro una plazza di poco rilievo infruttuosamente occupate con pericolo di sbandarsi: che essendo uscito il nemico in campagna con esercito così numeroso di fanti, e con capo d'esperienza, era mestieri d'attendere piuttosto alle difese, che alle conquiste: che il tener presidio in piazze di poco momento, che si possono in ogni occorrenza conquistare senza combattere, non è altro che debilitare l'esercito senza profitto, e rendersi men potente a travagliare il nemico la campagna, oltre l'incombenza che tiene il Generale di doverle soccorrere in occorrenze d'assedio: che debba la città di Napoli provvedersl a sufficienza di grano, levati che saranno i presidii dalle piazze, era vanità il crederlo, perchè oltre la resistenza dei regii che si troverà nella Provincia di Puglia, non può ciò eseguirsi a forza di some, che appena potranno condurne nelle terre assai nicho numerose di popolo : che dovendosi a primo tempo con nuove forze uscire con il medesimo disegno in campagna, era migliore espediente il restringersi con le reliquie dell'esercito in una piazza per conservarle, che lasciarle in presidio di molte con pericolo da potersi facilmente con la divisione dissolvere: che non negavasi che la piazza d'Aversa poteva ancora per molti giorni mantenersi, conservandosi nell'istesso decoro l'esercito regio, ma non cessando dopo la necessità di lasciarla, dovevano i regii, prima che con gli aiuti delle soldatesche francesi potesse il nemico tagliarli la strada, prevenire con la ritirata di Aversa il male che prevedevasi : che avvenendo tal caso ( com' era facile a succedere ) poteva la città di Capua, travagliata da Papone dalla parte di ponente che minacciava di stringerla, e dal Ghisa da levante che si sarebbe impiegato ad occuparla, facilmente cadere, con pericolo di seguirne non meno la disfatta dell'esercito che la perdita del regno.

A questa seconda opinione assentiva tra gli altri il Conte di Conversano, il quale essendosi con l'occasione del servitoi reala allontanato con l'armi dalla provincia di Terra di Bari, dove erano le sue terre, designava di riturati colà per prevenire i tumulti e la novità, che al-l' avviso delle cose di Napoli poterano in quelle parti originarsi: e perchè non era espediente alla riputazione di un tal personaggio il parissi dal Tuttavilla mentre campeggiavano l'armi del baronaggio, andava anche egli con le medesime ragioni sostenendo l'abbandono della piazza d'Avera, per potersi con maggior decoro partire nella rilirata di Capua. Conoscendo con tutte ciò il Generale che le ragioni properto, quantunque efficaci non espugnavano l'ostinazione di coloro che

erano di contrario sentimento, si tratenne contro il proprio parete per molti giorni sulla perplessità di lasciarla: quando una notte senza neanco averdo partecipato con i capi dell' esercito, mosso dagli avvisi che gli furon mandati dal Treglion Governatore di Capua, ordino la marciata così d'improvviso, che la piazza resò derelitta prima che si sapesse. Corse fama però, che le lettere del Treglios accoppiate ano con ordine di Sua Ecceltenza solleciavano il Tuttavilla alla riturata di Capua (1), per cagione d'intelligenza che alcuni particolari della città malalifetti alla Corona tenevano col Colessa; le cui pratiche parve che s'avverassero, quando all'arrivo del Generale serrando il Magistrato le porte, ricusò di riceverto, benché istigato dopo, non meno dalle persuasioni che dalle minacce dei regii, fa con tutto l'esercito intodotto. I nobili e a civilla d'Aversa, che per mantenerai fedeli e

(1) Fa ingannate il Piacente da celoro che gli diceloro ali intendere che sifiatta iniziata fosse seggiais per erdini inmondati del Vierce, mentro per conserso fa dessa attuata in opposizione manifesta dei voleri del medesimo, il quale invece ingiunto arcra al Tuttavilla, con lettera del 27 dicembre, di sen abbandonare la piarza so non quando i regli e fossero a viva forza dal nemio escenciati. Ciò si rilera dalla seguente scrittura che ai 6 gennaio di quell'anno 1647 fia ecompiata dai Baroni congregati di dupo nell'abitazione dello stesso Tuttarilla Generale in esco.

Avendo questa mattina rappresentato il Sig. Vincenzo Tuttavilla alli Sig. Baroni che si trovano in Aversa lo stato delle piazze, ed anco di questa, dove non vi sono più che dugento Napoletani, sessanta Alemanni, e quattrocentocinquanta cavalli da pigliare l'armi; e postogli in considerazione quello che gli pare ad istanza di molti ( stante che il paese sta quasi tutto sollevato, e tiene cinta per voni parte questa città) se si dovevano ritirare da essa, e difendere Capua, ovvero perdendosi in questa, lasciar perdere anco Capua, riservandosi però a vilirarsi dono onni parere sino a tanto che egli intendesse che fossero al nemico arrivate nuove forze; ed essendo oggi di nuovo venuto avviso da altre parti che il nemico marciava da Napoli con tremila uomini, a di più di quelli tiene a Giugliano, Santo Antimo, Trentola, Ducenta, ed altri luoghi, e quelli che unisce dai villaggi; e di più avendogli scritto il Consigliere D. Benedetto Troglios, e D. Carlo Gaetano che in Marcianise entreria questa notte il popolo ch'amato da quelli di detto luogo; si sono riuniti tutti li Sig. Baroni in casa del S'g. Vincenzo Tuttavilla, ai quali ha egli letta la lettera del Sig. Vicere de 27 di dicembre 1647, nella quale gli dice, che avendo considerato tutto quello li scriveva, ed avendoglielo rappresentato più vivamente il Consigliere Antonio Miroballo, nulladimeno mentre il nemico non ci caccerà di Aversa, convenisse per molte racioni non abbandonarla, e così glielo comanda : non ostante questo li Sig. Baroni sono stati del parere seguente. Aversa a 6 di gennaio 1648.

lo Giovanni di Marco Maestro di Campo dico, che stante l'ordine di Sua Eccellenza sto pronto a morire in questa piuzza, ed obbedire gli ordini di detto per non cadere sotto la tirannide dei ribelli avevano non meno esposti gli averi che la propria vita in quella guerra, si videro miseramente

Sig. Duca d'Arcos; però per quello che tocca alla regola della soldatesca, e stante la sua fiacchezza, ed altre imperfezioni, come si vedono, non è in nessun conto defendibile questa piazza per le poche nostre forze, e persi noi qui, pericola evidentemente la città di Capua.

Io Cenere Zattura dica, che stante l'ordine di Sua Eccellenza sono pronto di morire in questa piazza, ed osservare l'ordini di Sua Eccellenza; però per quanto intendo per regola di soldatecco, stante la fiacchezza della piazza, e delle forze nostre, come chiaramente si cede, la piazza non è difendibile, oltre al pericolo che si correria della città di Capua.

Io Francesco Tassis dico esser pronto a morire in questa pluzza, conforme l'ordine di Sua Eccellonza, e che non è da potersi difondere da molte forze, stante la debotza delle sue mara, e vicinarza da case, dalle punti si possono lecar le difese, e parte di esse, aggiuntari la poca gente tevemo, e loro mala qualità non atta a tal difesa.

lo Nocito Attanasio mi conformo con questi Signori di sopra.

Io D. Prospero Tuttavilla dico, che conosco tutts le difficoltà che vi sono in difendere questa piazza, tanto per la sua fiacchezza, quanto per la prea e mala gente; con tutto ciò essendoci ordine di Sua Eccellenza che non si abbandoni, dico che quello s' ubbidisca, e non si facci il contrario.

Io D. Fabrizio Acquaviva mi conformo con il parere del Muestro di campo Giovanni di Marco.

lo il Dieca di Andria, stante che quatti Siq, soldati dicono che questa piaza per la gente che vi e 2031, e per la debolezza di essa non d'efecialitie, come è vero, sono di parere che ci rittriamo a Capua, non otante l'ordine di Sua Eccellezza delli 27 del paranto, mentre quello fi, dado in inespo che in questa piazza si erano mille cavallit, e tra l'altre vi era grosso numero di cavalleria, da quale oggi e tutta disfutta, offera a che le forse dell'inimico non aumentate, e ci tangono occupate Trentola e Ducenta a tiro di maschetto da questa città di Averra. — Il Duca d'Andria.

Il Conte di Conversano si conforma col parere del signor Duca di Andria, e dice ritirarsi questa notte — Il Conte di Conversano.

Il principe di Monervino si conforma col parere del sig. Duca di AndriaIl Principe di Monervino.

Il Marchese della Bella si conforma col parere del signor Duca di Andria-Il Marchese della Bella.

Il Principe di Colobrano si conforma col parere del sig. Duca di Andriu — Il Principe di Colobrano. Il Principe dell'Acaia si conforma col parere del sig. Duca di Andria — Il

Il Principe dell' Acaia.

Principe dell' Acaia.

Io Carlo della Leonessa Principe di Supino mi conformo col parere del si-

lo Carlo della Leonessa Principe di Supino mi conformo coi parere del signor Duca di Andria.

lo conosco la debolezza della Piazza, e che è maggiore servizio conservara questi sig. Baroni per poter calare con maggior nunero di gente per seroizio



andare in quella notte appresso i cavalli dell'esercito, seguendo con lacrimevole esempio la medesima fortuna dei realisti.

La cagione che mosse Monsieur de Richelieu a negare il rinforzo dei fanti dimandata dal Ghisa, fu variamente interpretata. Dicevano i popolari, fondati nelle promesse fatteli dal Marchese di Fontanè, che il comandante dell'armata non avea voluto soddisfare alle domande del Ghisa, perchè l'Ambasciatore, così richiesto dalla Repubblica nel tempo che fu ricevuta sotto la protezione del Re di Francia, aveva promesso di non far mettere in terra soldatesche straniere. Li spagnuoli in contrario dicevano, che il Richelieu non avea soccorso di fanti l'esercito del popolo , perchè l'armata , che cra non per altro fine venuta che per assodar la fede e le speranze dei sollevati negli aiuti di Francia, trovavasi tanto scarsa di genti, che non poteva lasciarne. Ma comecchè l'una e l'altra furono interpetrazioni d'interessati, poco furono credute. La cagione però, che da Pietro Mazzarini padre del Cardinale a Mario Gabrielli, c dal Gabrielli a me fu riferita, parmi più ragionevole; la quale sembrandomi che debba soddisfare la curlosità di chi legge, mi persuado che non debba tacersi. Essendo stato ricevuto il popolo di Napoli sotto la protezione del Cristianissimo dal Marchese di Fontanè con promessa di mandare un'armata nel regno in soccorso della Repubblica, fu dal Re a cui se ne scrisse in Parigi non meno approvata la promessa dell' ambasciatore, che dato ordine di spedirsi l'armata, commettendo al Cardinal Mazzarini ( del Titolo di S. Cecilia ) che trovavasi allora nella Corte di Roma, che passasse in nome della Corona alla residenza di Napoli. Ma comecchè la Repubblica trovavasi allora per la morte del Toraldo senza capo di guerra, e diffidava del governo dei regnicoli , supplicò con tanta instanza l'Ambasciatore a provvederla d'un capo, che egli senza aspettare gli ordini della Corte, delibero con l'assenso della Consulta di Francia di maudarvi, come segui l'effetto, il Duca de Ghisa. Nel partirsi l'armata da Francia supponendo il Re che in conformità delle sue commissioni fosse

La by Uni

regio, e mantenere Capua; e poiché tutti concorrono , io ancora concorro con quelli altri pareri — Data in Acersa li 6 di gennaio 1648 — D. Francesco Pignatello Duca di Aliste.

Il Duca di Gravina si conforma col voto del sig. Duca di Andria -- Il Duca di Gravina.

Il Principe di Avellino si rimette al detto del sig. D. Prospero Tuttavilla-Il principe di Avellino.

io D. Geronimo Maria Caracciolo Marchese di Torreeuso mi conformo con guello hanno concluso i sopraddetti signori Baroni — D. Geronimo Maria Caracciolo Marchese di Torrecuso,

passato in Napoli il Mazzarini, diede ordine al Richelieu che non ad altri ubbidisse in quella succizione, che al Cardinale.

In virtù degli ordini, che spedì nella medesima notte il Tuttavilia che si ritirò con l'esercito nella città di Capua, tutte l'altre plazze, che intorno alla città di Napoli si mantenevano con qualche presidio a divozione del Re, restarono con il medesimo esempio abbandonate : ma comecche le sciagure di quella di Nola furon molto maggiori delle altre, cagionate dalle armi di Sebastiano di Bartolo capopopolo di Lauro, siami da chi legge concesso, che impieghi la penna a raccontarle. Nel primi moti della città di Napoli, e in tempo che viveva Tommasaniello d'Amalfi, in Lauro terra dei Marchese Langellotto mio Signore, e dove io cra Governatore in quel tempo, il primo che si sollevasse fu il sopraccennato Sebastiano di Bartolo, il quale ancorchè non fosse molto povero di beni di fortuna, ad ogni modo ambizloso di qualche grandezza e desideroso di acquistar titolo di capo, radunò molte genti ed incominciò con mirabil fervore a sostenere le ragioni del popolo. Io al primo moto vi accorsi, e perché era ancora la qualche riguardo la reputazione del regii con poca difficoltà sedai il tumulto, dandogli per concesso quanto seppe desiderare. Ma non fui molto allontanato da lui, che partitosi con i medesimi seguaci che avea per il villaggio di Moschiano, luogo soggetto all'istessa giurisdizione di Lauro, acquistò nuovo segulto di sediziosi, e divenuto inesorabile per essersi invigorito di forze, ritornò nella terra, e incendiò la casa di Camillo di Narni, coonestando l'eccesso, che quel gentiluomo nel governo dell'Elettato non avesse adcrito al partito del popolo. E se Monsignor Lancellotti Vescovo di Nola, che colà ritrovavasl, non vi fosse di persona calato, non era quel fuoco per estinguersi senza la total ruina di quell' edificio. Alla presenza dunque di quel venerabile Prelato, che piuttosto timore, che effetti di pentimento indusse nel cuore di quelli scellerati, si videro non meno estinte le fiamme che la cupidigia in coloro di commettere nuovi eccessi. Chiesero però dal Marchese, in ricompensa d'avere ubbidito, l'indulto d'alcuni contumaci e fuggitivi per cagione dei misfatti passati e il generale per li presenti, che gli fu, con speranza di tenerli quieti, da quel Signore benlgnamente concesso. Il giorno seguente pentitosi il Bartolo d'essersi lasciato vincere dalle persuasioni del Vescovo, e forse sedotto da chi non avea altro per nemico capitalissimo che la quieto, comparve nella piazza con più numeroso seguito, fece suonar la campana all'armi, e commise infinite insolenze, non sapendo egli stesso quale altra cosa desiderare, che fosse maggiore delle altre concesse, nè per qualunque soddisfazione che ricevesse volle mai applicar l'animo alla quiete se non quando si pubblicarono le capitolazioni fatte col popolo di Napoli, che stampate si mandarono per il regno. Allora non meno egli che gli altri atterriti dal meritato castigo delle colpe commesse, ritoraarono all' ubbldienza di prima, insinuandosi con gli ufficii d'intercessori efficaci alla consecuzione del perdono.

Da quel tempo in poi quantunque mostrasse segni di spiriti inquicti e d'animo poeo scdato, si fece non di meno conoscere piuttosto per fazionario dei realisti che per amico dei tumultuanti. Ma cominciata la guerra, e divenuto per opera di Gennaro Appese Capitano dei fanti, e da Capitano poco dopo sublimato dal Ghisa in ricompensa dei suoi servizii alla carica di Maestro di Campo, divenne con l'onore aequitato non meno arrogante che impaziente di godere I favori di una mediocre fortuna, e forse maggiore di quella che al suo stato si conveniva. Aspirando dunque a cosc maggiori, e desideroso di farsi conoscere non indegno di un tale impiego, deliberò d'impadronirsi di Nola. che nou era più che quattro miglia lontana dal castello di Lauro, che li siede dalla parte di levante. Ma perchè non poteva incaminarsi ad impresa così difficile con quei fanti che aveva, che appena arrivavano a 500, si risolse d'unirsi (come fece) con la gente di Paolo di Napoli, e con il popolo di Montoro. Fatta dunque una massa tra gli uni e gli altri di 1500 soldati, e divisi per nazione in tre corpi, occuparono tre villaggi intorno alla piazza. In quello di Santo Paolo, che non è più che mezzo miglio lontano da Nola dalla parte d'oriente, entrò la soldatesca di Lauro : in Cimitile, che non è meno discosto per la strada di tramontana, quella di Paolo di Napoli, e In Saviano, che li siede con distanza poco maggiore verso mezzogiorno, quella di Montoro. Ma comeechè il viaggio di Lauro per venire all' assedio di Nola era più breve degli altri, prevenne il Bartolo in occupare il suo posto la venuta dei suoi colleghi. Pervenuto l'avviso della sua calata a D. Giuseppe Mastrillo vi spedi immediatamente a riconoscerlo 50 uomini con la scorta di Gio. Battista Panico, e di Carlo Moncllo; i quali avanzatisi con ordine degno del nome che avevano verso i nemicl, che allora incominciavano ad internarsi nelle viscere del villaggio, l'investirono con tanto valore che dopo una pieciola resistenza che fecero si ritirarono . benché fossero quattro volte maggiori di numero, In aleuni casini sotto le colline della montagna, che siedono dalla parte d'oriente nell'ingresso del villaggio, lasciando in mano dei regii, oltre qualche prigione, insino ad un passavolante, che fu preso dal popolo nel palazzo del Prinelpe d' Avellino. Il Panico, che attendeva il rinforzo che in uscir dalla piazza gli promise il Mastrillo, trattenevasi a vista del nemico con qualche scaramuccia leggiera senza impegnarsi più oltre a proseguire il corso della vittoria , quando divenuto impaziente

D. Francesco d' Avalos Principe di Troia in aspettare il grosso degli altri cavalli , che con varii pretesti colorivano la tardanza, uscì della piazza, e si spinse con quattro soli cavalli al soccorso del Panico. Arrivato dentro il villaggio, e conosciuto di potere molto poco operare guerreggiando in quell'occasione a cavallo, smontato a terra, trattisi gli stivali per essere più spedito nel corso, e seguito non più che da quattro persone, tralle quali vi fu anco Girolamo Romano uno degli onorati cittadini di Nola, si mosse con tanto valore contro i nemici, che scacciandoli a viva forza dalle case occupate li fugò incalzandoli sempre alla coda insino al villaggio di Livardo, luogo non meno che mezzo miglio dall'altro lontano; valore veramente quanto meritevole della penna altrettanto poco credibile se non me ne avessero assicurato le relazioni di coloro che lo seguirono: è però vero che le trombette della cavalleria uscita con il Mastrillo poco dietro alla mossa del Principe, ferivano talmente in quel medesimo tempo l'orecchie del nemico, che fuggendo disordinato e confuso non ebbe cuore di reprimere non so s'io debba dire o l'ardimento o la temerità dell'Avalos, il quale essendosi colà trattenuto per qualche picciolo spazio, e non vedendo comparire, come forse si persuadeva che lo seguissero, le truppe del Mastrilo, deliberò, così consigliato da quei pochi che erano seco, di ritirarsi dentro l'istesso villaggio di Santo Paolo. D. Giuseppe frattanto, soldato non meno valoroso che prudente, considerando che il vantaggio dei cavalli consisteva nell'apertura della campagna non volle seguire l'esempio dei fanti, ne la strada del Principe; ma picgando alla destra lontano un lungo tratto di mano dalle case del villaggio, si spinse per luoghi meno impediti contro al nemico, il quale avendo dal suono dell'istesse trombette presentita la sua venuta, e diffidandosi per soverchia viltà di poterlo combattere, si era ritirato nella villa di Montesanto, luogo posto in campagna non più che un tiro di moschetto fuori del villaggio. Vedevasi con tutto ciò risoluto il Mastrillo di volerlo dentro al casino della medesima villa investire; ma avvisato in quel punto, che il popolo di Montoro era di già calato nel villaggio di Saviano, giudicò migliore espediente di ritirarsi con tutte le genti alla difesa di Nola. Certificato Sebastiano della ritirata dei regii e della venuta dei collegati, calò di puovo dentro al villaggio, ordinando che in pena della resistenza che fece in discodersi, sosse saccheggiato dalle sue genti, siccome da quelle fu barbaramente eseguito, consegnando il bottino in potere delle mogli, che a tale effetto dalle proprie case condussero.

Il giorno seguente avvisato il Mastrillo, che Paolo di Napoli era con 600 uomini calato nel villaggio di Cimitile, della cui venuta si vedevano ancora i segni dalle medesime mura della piazza, deliberò col rinforzo portato da Gio- Domenico Durante Condottiero del presidio di Somma, abbandonata la notte antecedente per ordine del Tuttavilla, di uscire in campagna e d'attaccare (permettendolo l'occasione con qualche vantaggio ) in ogni maniera il nemico ; ma venuto alla prova s' accorse che i soldati della Sacchetta, gente stimata poco fedele in quella guerra per essere la maggior parte plebea, aveano invece di apparecchiarsi a combattere legati i fagotti su la groppa del cavallo, indizio chiarissimo di volere verso le proprie case incaminarsi. Il sospetto dell'infedeltà di costoro fece non solo sospendere la coraggiosa risoluzione di D. Giuseppe, ma ridottosi col Principe di Troia, col Durante, e con altri cani a consiglio, deliberò di non voler più ritardare l'esecuzione degli ordini del Tuttavilla, il quale, considerato prima quanto poco importava per allora la difesa di Nola agl' interessi del Re, avea commesso al Durante, che abhandonando la piazza di Somma, dovesse unitosi col presidio di Nola ritirarsi in quella di Capua, Ma essendo la notizia di quest' ordine pervenuta all' orecchio degli assediati, che erano capitalissimi nemici del popolo, e in particolare del Bartolo, s'offersero al Durante, che volendo difender la piazza avrebbero del proprio denaro pagato il presidio, oltre una esibizione di 300 doble, cho fece al Principe di Troia Giovanbattista Panico. Ma mostrandosi tuttavia risoluto il Durante di non trasgredire le commissioni del Generale, al quale come soldato d'onore era tenuto ubbidire alcuni degli abitanti, che per peso delle moeli o per altri incomodi immaginarii non potevano abbandonare gl' interessi delle proprie case, che restavano esposte all' arbitrio e all' avarizia di tanti tiranni, praticarono per minor male dei cittadini di render la piazza nelle mani del Ghisa, dal quale non solo ottennero promessa di volerla ricevere senza veruna gravezza, ma diede ordine al Conte Tonti cavaliere suo confidente, che in suo nome si fosse colà per tale effetto trasfcrito. L' Avalos considerando frattanto i mali che dovevano dalla declinazione delle cose del Re nascere nella Puglia, dove stava il suo Principato, parti un giorno prima del Durante con 100 cavalli per guella Provincia, con disegno di unirsi con D. Ippolito di Costanzo, che n' era Preside, e d' Impedire quanto più fosse possibile la quelle parti i progressi del popolo. Gio. Battista Panico, che ancora egli non Ignorava che doveva abbandonarsi la piazza, ed era per antiche e moderne cagioni poco amico del Bartolo, dopo avere invano tentato di piegare la volontà di quel capi a difenderla, o finalmente vinto dagl' interessi della sua casa, o credulo che le cose della Corona non dovessero più risorgere, o tirato dalla violenza del fato che lo conduceva a morire, procurò per mezzo d'alcuni nobili di pacificarsi col Bartolo, dal quale essendo per

via di lettere assicurato, audò insleme con Carlo Montello suo compadre a ritrovario nell' accennata villa di Montesanto, dore dopo avere il Ro con tanta fede in quella guerra servito, perdette per mano di quel barbari con poco onore la vita.

Alla partenza del Trola successe quella del Durante nella notte seguente, che fu ai 5 dl gennaro, seguito (oltre le soldalesche del presidio ) dal Marchese Mastrillo, da Luca Cesarino, da Carlo Vecchione di Nola, da Pompeo, Orazlo, Muzio, Scipione Strambonl, da Francesco Lacedonlo di Napoli , da Francesco Russo, e da Donato Giordano di Somma, i quali solamente per obbligo di fede e non per altro fine seguirono la fortuna della Corona. Presentita in quell' ora medesima da Paolo di Napoli, che erano appunto le 4 della notte, la partenza del presidio, e consapevole dell' ordine ricevuto dal Tonti di conferirsi lu nome di Errico a ricever la piazza, per non perdere la speranza del sacco, che avea forse disegnato nel venire all'assedio, entrò scalando le mura, abbandonate poco prima dal regii, in quel medesimo punto nelia città, saccheggiandola con tanta barbarie e nsando atti di tanta fierezza, che trascesero i limiti dell'essere umano. Non fu casa nella città, cccettuandone quella del Vescovo, che spogliata o manomessa non fosse dal furor di quegli empii, ponendo temerariamente le mani insino alie monache, che mentre implorando gli aiuti del cielo lagrimavano inconsolabilmente le calamitose sciagure della misera patria, furono, abbattendo con violenza le porte, dentro le istesse clausure assalite.

All'apparire del nuovo glorno Il Bartolo, a chi dal Ghisa era già destinato l'opor dell'impresa, entrò come trionfante nella città alla sinistra del Tonti, ch' era nell'istessa notte venuto. Questi inteso dal Magistrato della città nell'entrare della piazza i furti e le rapine fatte nel sacco dalle genti di Paolo, diede ordine che tutto il rubato fosse immediatamente restituito in osservanza delle promesse fatte dal Ghisa : ma comecche nella stessa notte era stato il bottino in varie parti trasmesso, molto poco del perduto riacquistarono gli abitanti. Andato il Tonti dopo con il Maestro di campo in casa del Vescovo a visitarlo, quel Prelato conservando, fra l'estreme miserie e l'ultima depressione dei nobili, la grandezza dell'anlmo suo, non volle mai permettere al Bartolo che si coprisse avanti di lui, nè trattarlo di V. S. quantunque non fosse persona anco qualificata la quella città che non gli dasse titolo d'Illustrissimo, e in tempo che gli fu scritto dal Marchese sno nipote, che tuttavia era ritenuto dal popolo come un vllissimo priglone nel castello di Lauro, che si sforzasse d'usargli qualche termine di cortesia. Tale fu il fine dell'assedlo di Nola, espugnata non dalle forze del popolo, ma per la ritirata dei regii, se non fu volere del Cielo che forse per altre sue colpe credette farle provare l'empietà dei sollevati.

Venuta in tal guisa la piazza di Nola nelle mani d'Errico non fu città, non terra, nè villaggio nella provincia di Terra di Lavoro verso levante, che infetta dal contagio di sollevazione (tranne Capua) non si dichiarasse a divozione del popolo. Si sparsero immediatamente l'armi dell' esercito vincitore, accresciute non meno dall' opinione della declinata fortuna dei regii che dalle soldatesche del baronagio sbandate per mancamento di paghe, insino a S. Maria di Capua, luogo non più che due miglia dalla piazza lontano, occupando tutte quelle posizioni che parvero al nemico opportune per tenerla assediata. Siede la città di Capua verso la parte boreale, piegando ad occidente, e non plù che cinque leghe lontana da Napoli in sito piano e fangoso. Le mura, che la circondano verso la parte di mezzogiorno e d'oriente, sono non meno per l'altezza che per sito inespugnabili; perché oltre la difesa che ricevono dalla vicinanza dei baluardi fabbricati alla moderna, si rendono ancora inaccessibili per la profondità d'un fosso, che suole con poca fatica allagarsi dalle acque del fiume. Dalla parte di ponente e tramontana viene talmente assicurata dalle onde del Vulturno, che gli cinge il fianco lambendo insino alle case della città, che trattane la porta del Ponte, detta volgarmente di Roma, non ricerca difesa. Gli siede all'incontro dalla parte di mezzogiorno, non più che un tiro di moschetto dalla piazza lontano, una cittadella, che si rende guasi inespugnabile non solo per l'altezza delle mura fiancheggiate da quattro baluardi, ma per le medesime acque del fiume che la circondano. Conosciutosi dunque dal Ghisa il sito e la fortezza di tal piazza, la stimò più che non era difficile a conquistarsi, e considerata l'asprezza della stagione malagevole a campeggiare, non volle ad altro impegnarsi che a teperla assediata alla larga, sperando che calando Papone dalla parte d'occidente, come già s'intendeva, restasse talmente angustiata, che cinta dal disagio dell' assedio non fosse molto difficile a farsene padrone. Questi disegni d'Errico, ch'erano quanto opportuni, altrettanto prudenti, potevano facilmente partorire effetti non dissimili dal fine che ne sperava, se non fossero stati prevenuti dall'accortezza del Tuttavilla, il quale essendosi liberato dall' impegno dell' assedio di Napoli, e risoluto d'aprirsi il passo verso ponente, per darsi mano con la città di Gaeta, disegnava di formare un corpo di genti per mandarlo contro Papone; benche, vistosi poi nella prima settimana ch'entro nella piazza abbandonato dalle genti del baronaggio, i cui capi partirono con disegno di far nuove levate e calare a primo tempo all'espugnazione di Napoli, non potesse eseguirlo. Ma premendoli con tuttoció la perdita della città di

Teano, non più che quattro leghe lontana da Capua, minacciata allora dallo armi del Colessa, vi spedi il Principe di Roccaromana con 150 cavalli a soecorrerla, il quale, arrivato dentro Teano in tempo che Papone, calato con 2000 uomini da Sessa, aveva molti villaggi intorno alla piazza occupati, cagionò tanto spayento con la sua venuta nel cuore del nemico che non fu pigro a lasciarlo, tornando indictro senza profitto, quantunque I luozhi ch'egli teneva fossero nel combattere molto vantaggiosi per lui. Il Priucipe che, per l'asprezza del paese ch' è tutto montuoso, non poteva seguirlo, si ritiro dentro Calvi, città posta tra Capua e Teano, e luogo, per engione del passo, di molta eonseguenza; oltrechè sono aleuni di parere, che se Papone si fosse Impadronito di Calvi, restava iu pericolo, non meno Teano ehe Capua, di cadere, perehè tanto l'una quanto l'altra (occupato che fosse quel passo) non si poteva facilmente soccorrere. Quindi il Principe scrisse al Tuttavilla, che mandandovi un corpo di fanteria non avrebbe temuto di seguire il Colessa con certezza di vincerlo. Ma essendo nata in quel tempo differenza, ehe poteva cagionare qualehe disordine, tra il Generale ed il Conte di Conversano, non fu compiacinto per allora della domanda.

La cagione, dalla quale la briga di quei signori ebbe origine, conforme mi fu riferito da D. Francesco Pisano sergente maggiore del battaglione della provincia di Lecee ehe trovavasi nella piazza al servizio del Re, non fu altra elie questa. Aveva il Conte, prima che calasse in Terra di Lavoro ed in tempo ehe non era ancora la guerra rotta tra regii e popolari, ottenuto dal Duca d' Arcos due compagnie di cavalli di leva per avvalersene in quelle parti, unite con le altre che egli teneva contro di quella provincia, all'assedio di Napoli, e fu insino alla ritirata di Capua dalle medesime compagnie similmente seguito. Quindi avendo finalmente risoluto partirsi per la provincia di Terra di Bari, ed anche per quella di Leece, a sedare i tumulti e le novità ehe potevano a favore del popolo nascere nel suo Stato, ottenno non solo licenza dal Vicerè di partirsi, ma facoltà di condursi quelle stesse due compaguie elle gli furono per il passato concedute. Mostrato il Conte l'ordine di S. Ecc. ed espresso il suo desiderio al Tuttavilla, il Generale, che vedeva per la partenza di tanti Baroni tuttavia annichilarsi l'escrcito ed avanzato il nemieo quasi intorno alle mura, non volle soddisfarlo, seusandosi che il Vicerè avea in quel modo ordinato, perchè non sapeva in quanta declinazione stavano l'armi del Rc. L'Acquaviva elie era poco avvezzo a ricevere ripulsa, si sdegnò talmente della risposta del Tuttavilla, stimata da lui discortese, che oltre l'aver prorotto in parole poco modeste contro di lui, mostro segni in apparenza non oscuri di risentirsi, i quali rapportati a D. Vincenzo, che era cavaliere non meno risentito di iui. l'obbligarono a non fuggire il cimento, e già si vedeva per tale effetto insellato più d'un cavailo. Ma essendosi frapposto tra di loro Monsignor Carafa Vescovo di Aversa, portò con tanta destrezza il negozio, che determinata la differenza con soddisfazione di ambe le parti, il Conte s'incamminò verso il suo Stato solo con le sue genti che erano 600 cavaiii (1). Non così fortunata fu la partenza dei Principe di Macchia, cavaliere della nobilissima casa di Gambacorta, il quale essendosi partito da Capua con una truppa di 30 cavaili con disegno di ritirarsi nelle sue terre a far nuove levate di genti ; ed arrivato sotto le mura d'Arpaia, fu da un tal Centilio, che colà governava l'armi del popolo, non prima arrestato che morto. Ma come ciie non è faiio commesso tra i mortali, che resti dalla giustizia dei Cicio impunito, fu nella seconda notte, dopo l'eccesso, assaltato ii Centilio eosì d'improvviso dal Principe di Montesarchio, che non solo con la sua vita, ma con quella di 16 aitri compagni, pagò ia meritata pena deile sue colpe.

Arrivata intanto la fama, che ingrandisce doppiamente le cose, delia disfatta dell'esercito regio, e della felicità del progressi che facevano le armi della Repubblica nella provincia di Puglia, che si era insino a quel tempo tenuta a divozione dei Re, la prima città (eccettunadone al-nuni piccioli villaggi ) che si dichiarasse al partito del popolo fu quella di Foggia, nella quale essendosi sollevata la maggior parte degli abitanti per opera d'un tal Notaro che n'era capo, oppressero in maniera la fazione dei realisti, che, parte postasi in fuga per salviarsi la vita, e

(1) A conciliare il dissilido tra il Tuttavilla ed il Conte di Converano si conperanon, insione al Veseros di Arrea, il Marchoso di Teralta ed il figlioni dello stesso Conte, Tommano Acquarire od il Duce delle Neci. Sotto il pretesto di assola deg gesta, partirono dalla piazza di Capsa, in ecompagnia del Converano in quel giorno il Ogramanio 16-5 per tomaro alla loros terre, il Dato, di Gravina, il Prince di Mantendietto, il Promiero di Sontanio, Propriato della Convergio di Mantendietto, il Promiero della sona di Carsina, D. Giurppe el D. Giorgi di Mantendietto, il Promiero della convenida della di Mantendra di Manten

(2) Siccome narra il Capecelatro, non già da Capua, ma sì bene da Aversa morera Carlo Cambaceria, Marcheo di Cienza e Principe di Macchia, quando presso Arpaia incontrò micramente la morte; il che avenne ai 30 dicembre mentre la partenza del Conte di Conversano da Capua cibbe luogo posteriormente e nella notte dei 10 gromasio 1618. Giacinto d'Ambrosio, arrogaute e mairagio capo dei popolani, detto dal Piacente Centillo, fu l'uccisure di quell'infelice Caraliero, il cui cadacrer venne cerdelemeta tezziato e poi sospeo per un piedo ad un albreo, dondo fu tolto e sepolto oncrevolazente in Chicas all'arrivo cellà del Principe di Montescardio.

parte accomodandosi col tempo e alla fortuna del vincitore, resió la menoria del nome di Spagna fra le lingue dei popolari totalmente abolita. Caddero con l'esempio di Poggia nel medesimo stato Troia, Lucera, Sanseverino, Casalmaggiore, ed ogni altro luogo di quella provincia, fuorche la città di Manfredonia, nella quale si ritirò, vedendo la piena di tanti nemici, D. Ippolito di Costanzo, che n' era Preside, con le ultime reliquie delle genti del Re.

Dichiaratasi quasi tutta la Puglia a devosione della Repubblica con la prorilea di Principato Litra (eccettuandone la città d'ariano) ad altro con s'applicarono i Deputati dell'annona di Napoli, che a far condotte di granti e di altre cose necessarie, non meno per uno della città che per aussidio dell'esercito, sebbene per l'asprezza dello strade montuose ed impratticabili per le piogge, e per il travaglio che dava foro il presidio d'Ariano, molto tardi arrivassero, oltre che penuriando di grani quasi tutte le terre che siedono d'intorno Napoli, da Capua in fuori, non era possibile di provvederle a forra di sona.

Godeva intanto il Duca di Ghisa, quanto ricco di glorla altrettanto povero di denari, i trionfi e gli applausi delle ottenute vittorie, acclamato dal popolo per liberatore della patria. Ma comecchè le felicità dei mortali hanno per natura congiunta l'imperfezione che le corrompe, non molto corrispondeva quelia del volto d'Errico all'aliegrezza del cuore, perche quanto egli pregiavasi che la fortuna l'avesse con tal violenza innalzato al supremo dominio di un regno, altrettanto dolevasi di non potere ostentare per mancamento del danaro i fasti e le grandezze apparenti, che richiede la corte di un signore così grande e principe trionfante. Ma siccome la fortuna non si sdegna mai contro gli uomini se non per abbatterli , così non comincia mai a favoririt se non per sublimarli ; il Ghisa , che nel principio del suo governo la conobbe favorevole , la trovò nel corso del suo dominio del nari seconda, rendendolo non meno glorioso che ricco tra le miserie. Agostino di Lieto, che fin dal principio fondò nelle rivolte di Napoli l'ingrandimento delle sue fortune, ed ando con il medesimo disegno nella città di Roma a sollecitare la venuta del Ghisa, vedendolo sormontato. cooperandovi anco lui, al supremo governo, e ponderando con considerazione piuttosto ambiziosa che prudente, che le cose dei regii fossero affatto disperate, volle non solo con magnanima offerta esibirgii il denaro che gli faceva di bisogno, ma darglielo con generosa prontezza. Postosi in ordine il Ghisa con gli aiuti somministratigli da costul , che fu nel medesimo tempo creato Capitano della sua guardia, Incominciò con numeroso corteggio a lasciarsi vedere nelle pubbiiche udienze e nel passeggio della città , comparendo con livreo di staffieri e di paggi così riccamente vestili, che se non superavano i Inssi e le pompe delle Corti reali, potevano almeno vantarsi di pareggia (1). S'accrebe inoltre l'aura della sua stima e l'autorità del suo nome con la distribuzione di varii governi che diede, e con la prodigalità di molte grazie che fece; perchè non en officio ne carcia pretesea da chi si fosse nel regno, che non avesse nel conseguirla dipendenza da lui, senza neanco partecipario con gil ottimati del popolo, nel cui concetto vivevano allora Vincenzo d'Andrea, Salvatore di Geonaro, Fracesso Antonio Scacciavento, Antonio Basso, ed altri che avevano cooperato in farlo cleggere per Dope della Repubblica.

Di queste vane pompe del Ghisa, e della pessima disposizione dei capi, che tuttavia si ostinavano nella rivolta, non con altro disegno che di arrogarsi a guisa di tanti Senatori della nuova Repubblica il maneggio del regno, era d'ora in ora avvisato il Duca d'Arcos. Ma comecchè il morbo della ribellione era troppo internato nelle viscere del popolo , riuscivano infruttuosi tutti i rimedii che vi applicava, Ridotto dunque in estrema agonia, per tante sciagure avvenute nel tempo del suo governo, e forse per sua cagione, conforme vociferavano gli emulatori della sua grandezza, non sapeva egli stesso per rimettere in piedi le cose della Corona a quale altro partito appigliarsi , vedendo non meno svanite le speranze fondate da lui nelle armi del baronaggio, con la cui confidenza s' indusse a romper la guerra, che gli altri che collocò su le pratiche tenute col popolo civile, dalla fede del quale gran cose si prometteva. Si accrescevano maggiormente i suoi disgusti, perchè non solo era caduto in diffidenza dei ribelli , all'orecchio dei quali era esosissimo il suo nome, ma conoscevasi ancora abbandonato dai suoi parziali, che caduti con la disfatta dell'esercito regio da ogni speranza di vincere, molto poco stimavano i spoi favori : così facilmente s' espugna con l'avversità la costanza degli amici : ma comecché è naturale nell' nomo il non farsi autore del male, e l'addossarlo ad altri per discolpar se stesso, attribuiva il Duca l' infelicità del successo di guerra al governo del Tuttavilla, incolpandolo di essere stato troppo guardigno nel cimentarsi, e di avere abusato più di una volta l'occa-

<sup>(1)</sup> Ben diversamente racconta il Capceclatro intorno ai mezi apprestati al Deca di Guisa per cotanto lussei imperiocochi, lacendo egli del generaco dono che il Piacento dice fatto dal di ficto, serivera invece nel suo Diario contemporaneamento agli avvenimenti dell'epoca, che quello eccesivo ofarzo la mantenuto pria col danaro tolto dal Bano della Casa dell' Amunziata, da quella del Monte della Piata de ad cumi altri, ed indi, coduti quenti in fallimento percagion della guerra, con le sole sostanze dei miseri napolitani taplieggiati ed affitti un giorno più dell' altro.

sione della vittoria. D. Vincenzo però, a chi non erano ignote le doglianze del Vicerè, nè la malignità di coloro che emulavano la sua grandezza, per non rendersi con la dissimulazione di simili dicerie maggiormente colpevole, giustificava le sue operazioni con ragioni non disprezzevoli, preferendo a tutte le altre che si potevano addurre in sua difesa, la renitenza che usavano i Baroni in ubbidirlo; i quali, mantenendo col proprio danaro le soldatesche dell' esercito, professavano dipendenza dal capo più per titolo che per effetto : con che veniva egli non solo bastevolmente a purgarsi dall'imputazione degli emoli, ma anco a reprimere la mordacità delle lingue, che inventando mille calunnie procuravano la sua caduta (1). Ad ogni modo il Duca, o per dare orecchio ad aleuni Baroni che si dolevano grandemente di lui, o per addossargli solamente la cagione di quel male, lo rivocò dal governo, conferendo in suo luogo a Luigi Poderico il supremo comando delle armi, sotto la cni prudenza, ad estremo valore accoppiata, perchè nuovo cose successero, a nuovo libro riserbansi,

(1) Il Generale Vinceuro Tuttavilla sarcibe stato sottopoto al solenno giùtio di una Giunta di Ministri, se a propotat el sitanza del Prorio della Roccolla, Gio. Battista Caracciolo, non si Iosse invece dato lo incerico al Maestro di Campo Generalo D. Dionisio de Guman ed al Generale di Caralleria Carlo della Gatto dei Principi di Monastaracc, di esaminare i fatti e di ascoltare le giustificazioni di lui prima di raolversi se comernisse oppur no il giudicario formatente. Costror, udite e ponderate le discolpo, con relazione dei 2d genanio 1648 non solo dichiararono il Tuttavilla innocente, ma dissero aver egli di vantaggio compito assai bene il dorer suo. — Vedi il Gapecalario di Garaccio.

# DOCUMENTI RELATIVI AL QUARTO LIBRO

### N. 1.°

Patente rilasciata al Duca di Guisa nella qualità di Generale della Repubblica. Vedi la nota a pag. 232.

GENARO ARRER GENERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POPOLO
E SERENISSIMA REPUBLICA DI NAVOLI.
3 Avendo la Serenissima e Real Repubblica di Napoli considerato l'alfetto par5 ticolare che il Serenissimo Principe Enrico di Lorena, Duca di Chisa, Conto

di Eu, o Pari di Francia li ha sempre mostrato, e riconosciutolo particolarnento in questa ultima occasione, quando essendo chiamato al suo aiuto, co-» me difensore della sua libertà, è venuto con tanti pericoli della sua vita esponendola in passare per mezzo di un'armata navale inimica con nna sola fellu-> ca che portava la sua persona screnissima; e sapendo di più il valoro, espe-> rienza e conoscenza, che tiene esso Serenissimo Signor Duca por lo coso di > guerra, l'ha nominato, fatto, eletto, e costituito per difensore della sua libertà, e per Generale dello sue armi, tanto di mare, quanto per terra, e questo » per le molte obbligazioni che questa Serenissima Repubblica li confessa dovero , por il beneficio tanto grande che riceve da questo Principe, per esser causa della sna libertà, o venire ad esporre in servizio di essa la vita o la roba, > obbligando i suoi eredi e successori a fare il medesimo : che però li dà il co-» mando e medesima potestà con la quale il Serenissimo Principe d' Oranges dip fendo la Repubblica e Stati popolari di Olanda, e volendo per questo che godi > di tutte le prerogative, privilegii, onori, preeminenze, comandi, poggi, ed im-» munità, che godo detto Signor Principe d'Oranges in Olanda per causa della a difesa di quella repubblica, e con convenzione particolare che il detto Serenissimo Signor Duca starà prontissimo non solamento finita detta guerra, ma n in ogni tempo ed in tutte le cose che conoscerà detta Serenissima Repubblica bisognare il suo valore, ne riceverà gli ordini che se li daranno, quali esegui» rà con la foeltà che di un tauto Principe si prumette. Pertanto ordinano o consadamo attuti il Mestri di Campo Genestea, Amniragli, Colonnelli, Mostri di Campo, Sergenti Maggiori, Capitani di Cavalloria e Panteria, cal triti.

9 stiri di Campo, Sergenti Maggiori, Capitani di Cavalloria e Panteria, cal triti.

9 stoliati di riconoscerlo ed ebbedirle in tatte le cose, che da detta Altera Se, renissima gli star ordinate e comandato per servizio di detta Seronissima Re
9 pubblica di Napoli, come li nestri proprii conandi, ed in fede aveno firmata e significa di precente con il suggetto della Serenissima Arme Napolitana.

9 Data in Napoli nel Torrione del Carmino nol Consiglie di Stato e di guerra di cana Seronissian Repubblica il 19 dei normabre 1617.

 Si stampi e si pubblichi per il nostro stampatore — Gennaro Annese Generalizzimo di questo fedeliszimo popolo, e Serenizzima Repubblica di Napoli—
 Locus sigilli — Carlo Bonavita Segretario.

# N. 2.°

Bando col quale fu pubblicata nel regno la nomina di Generale conferita al Duca di Guisa. Vedi la nota a pag. 232.

GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POPOLO E SERENISSIMA REPUBBLICA DELLA CITTA' E REGNO DI NAPOLI.

» Perchè questo fedelissimo Popolo di questa nestra Città e Regno di Napoli p già si è dichiarato voler vivere libero, da Repubblica sotto la protezione dolla » Maestà del Re Cristianissimo di Francia, in conformità delle lettere stampate sotte la data del primo del presente mese di novembre dall' Eccellentissime si-» gnor Marcheso di Fontanè Ambasciatore in Roma per Sua Macstà Cristianis-» sinia, e dall' Eminenza del signor Cardinalo Mazzarini, mandate in risposta a parente per la Parente de Patti nostro per il Dottor Francesco de Patti nostro » Ambasciatore, per le quali lettere Sua Maestà Cristianissima ha pigliate sotto la sua potente proteziene questa nostra Serenissima Repubblica, con promessa di volcro cacciare da questa Città e Regno a guerra finita l'inimico spagnuo-Io. per la qual difesa avemo acclamato con nostre lettere particolari l'Altez-» za Serenissima del signor Enrico di Lorena Duca di Guisa, Conte d'Eu e Pari di Francia, il qualo già si è compiacinto per sna gentilezza venire in questa nostra Città, e si è offerto volere con la sua persona faveriro e difendere questa Città e Regno, e perció è stato da noi eletto Generale delle armi di questa nostra Serenissima Repubblica di queste Regno di Napoli, conforme la pa-> tente in stampa da noi speditali con lo voto e parere del nostro Supreme Con-» siglio di guerra, quale assiste appresso di noi: e convenendo al servizie di na questa Serenissima Repubblica, che detto Serenissimo signor Duca di Guisa

> ralo delle armi in questa presente occasione di guerra, perciò con il presente Bando ordinamo o comandamo a tutti e qualsivogliano persone di questa Città o Regno, di qualsivoglia stato, grado e condizione si siano, o particolarmente > tutti i Baroni, Cavalieri e Titolati, etiam forestieri che possedessero beni nel > presente Regno, che sotto pona della vita, confiscazione do' loro beni, della disgrazia nostra e di questa Serenissima Repubblica debbiano obhodire gli or-» dini e comandi che si faranno per detta Altezza Serenissima di detto signor Duca di Guisa, tanto in questa Città, quanto in tutto il presento Regno; e da oggi avanti non debbiano sotto la medesima pena nominare per padrone di > questo Regno il Re di Spagna, ne obbedire li suoi comandi che si facessero in suo nome da qualsiroglia persona, e preciso dal Duca d'Arcos nostro capita-> lissimo inimico, come suo pretenso Vicere; dichiarando col prosente Bando. > che tutto quelle persone, e particolarmente Gentiluomini, Cavalieri e Titolati n che si consorveranno in nostra grazia e di questa Serenissima Repubblica, ol-> tre che saranno da noi difesi e conservati nelli loro beni, saranno anco da noi > riconosciuti e premiati conforme li loro meriti. El acció venghi a notizia di o ciascuno, tanto in questa Città, quanto in tutto il presente Regno, ordinamo > che si pubblichi per li luoghi soliti, e si mandi a tutti li sig. Illustrissimi Sin-

» dici ed Elotti del presente Regno — In Napoli li 19 novembro 1647.
» Si stampi e si pubblichi per il nostro stampatore — Gennaro Annese Generalizzimo di questo fedeliszimo Popolo e Regno di Napoli,

# N. 3.°

Formola del giuramento prestato nel Duomo dal Duca di Guisa. Vedi la nota a pag. 233.

NOI ENRICO DI LORENA DICA DI GUISA, CONTE D'EU, E PARI DI FRANCIA ETC. ETC.

3 Girriano e prosectimo insunzi a Dio, la Madonus Sastinsina del Carmine, il Oliroino S. Genmare e tatti i sinti Pratettori di questa Ineal Repubblica di Napoli di servire con oggi affetto, sincerità e fodeltà detta Serenissima e Read Repubblica. Repubblica, e per questa effetto pendere e mettere la vita notra pra-aquistati, o ed acquistata consarvazi in sua libertà costro di qualitrogli pertarbatore e di nici por si del presenta del presenta del serio, per sono di certira, volonese do abbliguoso tutti i nostri figliacio el discondenti di continuay no sempeo in quotto servizio verso di essa, e di non risparaniare nessuma fatica, ni anche i proporti del presenta del suo si piano con con con proprio vita per servizio de sono, e per maneismento del suo si piano el liberta, dando a detti figliacii nostri e discendenti la nostra maledizione, o gio esterologi per servezio con indeggi della nostra necessimo e di certira.

3 tà, ogui volta cho non solamento contraveneranno a questa nostra volontà, ma 3 anche quando tralasceranno di mottero in esecuziono la minima cosa cho sarebbe per essere allo avantanggio di detta Serenissima Repubblica, che ci partiamo 3 con nostra gente o famiglia.

» Il di 19 novembre 1647 - IL Duca ni Guisa etc. etc.

» Eodem die 19 nocembrie 1627 füt praestitum juramentum fidelitätis per say yradictum Servinismum Denen de Ghia etc. omniku ut anyra emmenius, in » mainibus Eminentiasimi Cardinalis Philamarini Archiepteopi Neopolitani in » maiori Ecclesia hujus fideliteimuse Gisteliti, Sucreanatis Ecangeliis, ia praetentia Eccelettisimi Domni Jamaari Annesii tolus Regui Generalismini, » praesentibus Recerendii Canonicis D. Horatio Palumbo, D. Alexandro Rusto, » D. Jo. Baptista Chiecca, et alli.

3 Si pubblichi o si stampi per il nostro stampatore—Gennaro Annese Genera-3 lissimo di questo fedelitsimo Popolo e Regno di Napoli — De Patti Consulto-3 re — Carlo Bonavita Sogretario — Locus sigilli.

### N. 4.°

Manifesto pubblicato dal Duca di Guisa pria di assumere il comando delle armi della Repubblica. Vedi la nota a pag. 235,

#### MANIFESTO

3 Dell'Altezza Serenissima Henrico di Lorena Duca di Guisa, Conto D'Eu, Pasri di Francia etc. Difensoro della libertà, e Generalo delle armi della Ses ronissima Repubblica di Napoli.

» Essendo pervenuto allo nostre orcechio in Roma, che la fedelissima Gittà di Napoli tiranneggiata dell'impicità degli spagnouli, con l'oppressioni cradelli di tante gabelle, dazii, cel imposizioni si cra sollevata alli 7 di luglio pazsato, e poi combattuta dentro s'oura senza posa alcuma da infinito musero di
o cannoni, bombo, granate, fusa, amisurate pictre, cel altri tormenti bellici,
quanti ne può oprare crudella di giourera : noi che abbisme oreclatto da nostri
o antecessori la pictà o la generosità, o specialmente da quel Gottifredo di Raglione liberatore della Terra Santa dalla tiramido d'infieddi; mossi a compassiono specialsimo sette messaggieri in divorsi tempi (motif de' quali furono
n'atti porrie adala rabbia o malitia degli saganunti, ed altri non poterno giungere per la difficoltà dei passi ) per far consepevolo che fedelissimo popolo
della nostra intenziono d'impiegneza a suo servolo che della sua libortà tutte le nostre faceltà, o la propris vita; finalmente per Divina micricordia giunnero le nostre lettre pratato dal Sergenti Maggioro Givonni Baicordia giunnero le nostre lettre pratato dal Sergenti Maggioro Givonni Baicordia giunnero le nostre lettre pratato dal Sergenti Maggioro Givonni Baicordia giunnero le nostre lettre pratato dal Sergenti Maggioro Givonni Baicordia giunnero le nostre lettre pratato dal Sergenti Maggioro Givonni Baicordia giunnero le nostre lettre pratato dal Sergenti Maggioro Givonni Baidia della nostra faceltà, o la propris vita; finalmente per Divina micricordia giunnero le nostre lettre pratato dal Sergenti Maggioro Givonni Baidella nostra faceltà, o la propris vita; finalmente per Divina micricordia giunnero le nostre lettre pratato dal Sergenti Maggioro Givonni Baidella nostra facel la della propris della nostra faceltà della

» tista Vitale nostro confidente, per lo quali detta fedelissima città conobbe la » sincerità dell'animo nostro, e la volontà che abbiamo in spargero anco l' ul-» tima gocciola del proprio sangue.

3 Queita offerta fic con universale applauso e giubilo comune cortesemente aggradita da detto fedelissino popolo, per il cho subito spedi Ambacaitore il 3 sig. Nicolò Maria Mannara con lettere date alli 24 di ottobre passato, nelle 9 quali fumon fatti consaperoli della buona ma risoturione di volerri mettere 3 in Republica sotto la protezione della Prancia, elegendo noi per difensoro 3 della sua libertà, e Generalo della Prancia, colorame il Principe d'Oranges in

o Olanda. Capitate in nostre mani queste lettere, ed ottenuta licenza di venire in ser-» vizio di questo fedelissimo popolo, già prima da noi domandata dalla Cristia-» nissima Maesta, la quale ci dimostro dalle lettere scritteci dall'Altezza Realo 3 del Duca d'Orliens suo zio, e nostro cognato, come anco dall' Eminentissimo De Cardinal Mazzarini, che non solo approvava e confirmava questo nostro giusto pensiero, ma anco l'appoggerebbe con tutte le sue forze, offerendo a noi, ad ogni nostra richiesta e bisogno, l'armata navale, cho allora si trovava in > Tolone , ordinando per il medesimo corriero ai Comandanti di detta armata, » mantenerla pronta per marciare con ogai diligeaza al soccorso di questa Serenissima Real Repubblica ogni volta che la chiamassimo, la quale dalli 27 a d'ottobre passato, subito fu da noi con solleciti corrieri chiamata, e per due » altri prima che partissimo da Roma richiamata, o con due altri da quando siamo arrivati in Napoli sollecitata, ed oggidi di nuovo per un nostro gentiluo-» mo apposta mandato di quà ad incontrarta, ed accelerare con ogni prestezza e » fretta la sua venuta, della quale siamo accertati al primo buoa tempo vederla > comparire alle nostre difese, e distruzione intiera dei nemici. Volevamo aspeta tare per nostro imbarco detta armata, ma perebe ci furno spediti da detta Se-» renissima Real Repubblica nuovi Ambasciatori il P. Maestro Fra Vinceuzo Maria Capece Domenicano nostro confessore e predicatore, ed il signor Anello » Falco Generale delle Artiglierie, per gli estromi bisogni della Città che ci » rappresentorno, credendo che la nostra presenza li potrebbe sovvenire, ci ria solsimo prontamente partire di Roma, e senza considerare le imboscato, che ei potevano fare li spagnuoli nel passaggio, come ne anco i pericoli del ma-» re, atli 13 di novembre passato c'imbarcassimo sopra d'una piccola feluca, ed ni altre alcuai pochi della nostra corto con quarantacinque cantara di polve-» re ; o camazinando sotto la protezione della Gloriosissima Vergine del Carmine, e del nostro singolar Protettore S. Gennaro, ad onta di cinque galere che ei diedero caccia, e di tutta l'armata navale nemica, por mezzo la quale passassimo, giunsimo in Napoli.

» Nel nestro arrivo trovastimo lo coso tostalmento diferenti da quello che un altro Ambacitaren di qui mandota al l'Emionisatimo Cardinal d'Air, ed al-) l'Eccellentistimo Marchese di Fontano Ambaciadore di Francia riferito avea, concernenti lo stato nel qualo stava questa Città, atteso detto aveva che qui crano cestoostantamila combattenti, dieci conti d'oro, viveri e munizioni in abbondatzan, o di più cle tutta la campagne ara dichiarata da favore del

- s popolo, vedemmo che gli effetti non corrispondevano troppo bene al che det-
- > Questa conoscenza non scemò punto l'ardore ed il desiderio cho abbiamo di
   servire questa Serenissima Real Repubblica, e per far vedere la buona volon-
- > tà che n'abbiamo, facessimo due offerte, una di levare e mantenere a nostro
  > spese quattromila fanti e mille cavalli, conforme facemo, l'altra che in caso
- > spese quattromila tanti e mille cavalli, conforme lacemo, i altra cue in caso > mancasse il danaro per mantenimento di questa guerra, o che fusse astretta
- prendere la moneta de Banchi, o d'altre persone, ci offeriamo assicurare con ledi credenziali e polise di cambio, sino a cinquecentomita scudi, e più so fa-
- > rà di bisogno, da spendersi non solo per mantenimento della guerra, ma anco > per comprare viveri , ed altre cosc necessarie al beneficio e grassa di questo > fedelissimo popolo.
- C'è parso bene far consaperole ciascuno, come sinora ci siamo portati, per
   far conoscero a tutto il mondo in qual maniera desideriamo servire questa Se renissima Real Repubblica, e che per quell'effetto, non solamente vogliamo
- » rendere la vita, ma anco tutta la nostra robba e facoltà Dato nel Torrione del Carmine li 4 dicembre 1647.—Henrico di Lorena Duca di Guisa ctc.— > Fabrani.
- » In Napoli per Secondino Roncagliolo Stampatore di questa Serenissima Repubblica. 1647.

### N. 5.°

Plenipotenza per alter ego conserita al Duca d'Arcos da Filippo IV Re di Spagna. Vedi la nota a pag. 237.

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc.

- D. Rodericus Ponzo de Leon Dux Civitatis Arcos etc. Vicerex, Locumtenens,
   et Capitaneus Generalis in praesenti Regno.
- Havendo inteso la Maestà del Re Nostro Signore l'alterazioni di questo 5 fedelizzimo popolo della città di Napoli, e desiderando la sua quiete, e pre-2 vedendo come padre amorevole con la sua real clemenza e pietà, la conve-
- nienza delli suoi vassalli, e per escuzare le dilazioni e inconfidenze che forsi potriano avere, con l'aspettare il perdono generale, e altre grazie che de-
- sidera fargli, è restata servita di concedere a noi amplissima plenipotenzia,
   e potestà di possere aggiustare, concludere, e concedere tanto il perdono ge-
- nerale, quanto tutte l'altre cose che saranno necessarie per il finale aggiustamento di esse, tanto in questa fidelissima città, quanto per tutto il Regno,
- » come se la persona della prefata Maestà fusse qua presente. Il tenore della

» quale potestà e plenipotenza tradotta dal latino in volgare è del tenor seguen-» te, videlicet:

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX

CASTELLAS, ASAGONEM LEGIONIS, CHRISTON SIGILAR, HIMBERLEM, PORTUGALLINE, IIROCALINE, MANTHAE, CORRECTA, NAVARRAS, GARATAES, TOBER, VALENTIAE, S. GILBEGIAE, MADORLEAVE, HIBPALIS, SARDYLEE, CERDERAE, CORRECTA, MADORLEAVE, HIBPALIS, SARDYLEE, CERDERAE, CORRECTA, MADORLEAVE, GERRATAES, GRARATAES, INSTRUMENT SIGNALAW GARRATAES, RECORD SIGNALAW GARRATAES, AND CHRISTALIUM, AT CECHIPSTALIET SIGNALAW ENGLANDER, AS THE ALE PRIMAR PRIMAR PARTICLES, CORP. BIRSTRONG, PRANCHES, MORDOLAM, AND THE ANALYSIS, AND CARRATAES, CORP. BIRSTRONG, FLANDRISH THOOLING, AND AND CARRATAES, CORP. BIRSTRONG, PLANDRISH AT TROCKS, BARCHON, PART.

» A tutti e qualsivoglia così presenti, come futuri, a' quali spettarà vedere il s tenore della presente. Avendemo inteso per lettere dell'Illustro D. Roderico > Ponze de Leon Duca della città d'Arcos nostro Primo, fedele, amato, Vico-» rè , Luogotenente , e Capitan Generale nel nostro Regno di Napoli , sotto la » data delli quindici, sedici, e ventitre del mese di luglio, e delli doi, e tre del mese di agosto di questo presente e infrascritto anno, che il nostro fidolissi-» mo popolo della nostra fedelissima città di Napeli si era grandemente lamen-> tato ad esso Duca, per ritrovarsi aggravato di varie imposizioni e gabelle, e » per essere gravemente molestato dagli Affittatori , compratori , consegnatarii > cd altri, ai quali l'amministrazione di dette gabelle spettava; e che però detto » fedelissimo popolo aveva supplicato a dotto Duca, che lo sollevasse dal pagamento di dette gabelle e impositioni, presentandoli alcuni Capitoli e grazio » spettanti, e pertinenti al comodo, utilità, e sollievo suo, e di tutto il nestro fe-> delissimo regno di Napoli, acciocché in nostro nome li concedesse al predetto popolo, come già detto Duca ci avvisa averli conceduto. Ed avendoci il detto » l'uca in nome di detto fedelissimo popolo umilmente supplicato che ci degnas-> simo conformare dette grazie e concessioni, Noi avendo attentamente pensato » e considerato tutte le cose, che per esso circa questo si esponeano, desiderano do grandemente ( come è ragione ) provvedere al comodo, utilità, e conserva-» zione di detto nostro fedelissimo popolo, e di tutto il regno, come merita la > loro singolare sincerità e costantissima fede, con la qualo sempre detto fede-» lissimo popolo e Regno predetto s' ave esattamente esibito in grandi ed estraor-» dinarii nostri servizi, alla remunerazione de'quali non avendomo Noi ancora potuto attendere, come abbiamo desiderato, per le gravissime spese che sia-» mo costretti a fare per defensione della Cattolica Religione, e nostri vassalli, » e molte altre espedizioni di guerra; che perció non avendomo ancora possuto » mostrare la nostra magnificenza verso detti nostri fedelissimi vassalli in detto » nostro regno di Napoli per quiete e tranquillità del suo stato, come di questa » nostra volontà abbiamo gli anni prossimi passati certificato detta nostra fede-» lissima città e regno di Napoli ; ed avendomo adesso attenta, ed accuratamente » considerato il modo e la ferma, con le quali meglio e più facilmente si possa » conseguire la quiete, tranquillità, e beneficio di detto nostro fedelissimo po» polo e regno, e placarsi gli animi de'nostri vassalli; perciò Noi avendomo piena confidenza della fede, prudenza, ed integrità di dotto lllustre Duca nos » stro Viceré nel detto regno, per maggior soddisfazione di esso fedelissimo po-» polo e regno, ci ha parso commettere questo negozio alla di lui fede, prudenza e destrezza, acció lui possa fare tutto quello li parra espediente per la tranp quillità predetta, ed a questo effetto darli tutto il nostro pieno potere, ed au-> torità. E perciò col tenore della presente, di nostra certa scionza e moto pro-» prio, e con la nostra Regia autorità deliberatamente, e per grazia speciale, a o con matura deliberazione del nostro Sapremo Consiglio, damo e concedemo al » predetto Illustre Duca d'Arcos, Vicere, Locotenente, e Capitan Generale nel nostro predetto regno di Napoli tutto il nostro pieno potere, e piena e pienis-» sima facoltà ed autorità, e facciamo e costituimo l'istosso Duca nostro Procuratore certo, specialo e specialissimo, Generale o Generalissimo, con libera e » pienissima potestà all'infrascritte cose, di maniera tale cho la specialità non a deroghi alla generalità, ne per lo contrario, acciocche in nostro nome, e come un altro Noi tratti e disponga con detto nostro fedelissimo popolo, ed al-» tri dell'istesso regno, e concluda e mandi in esecuzione tutte quelle cose, per » le quali si possa restituire e rinnovare l'antica quiete e tranquillità di detto nostro fedelissimo popolo e regno; e cho per questo fine da Noi desiderato, acs ció sentano il comodo e frutto della nostra somma benevolenza vorso di loro, » possa concedero qualsivoglia gonere di grazie che dimandaranno, od a lui parerauno convenienti, di qualsivoglia specie o qualità cho siano, tanto delle » contonute nelli predetti Capitoli, quanto altre qualsivoglia, ancorché estraorn dinarie siano e di maggior considerazione, ed ancora quelle le quali spettano, » e possono spettare alla nostra Suprema Regalia e Superiorità, non riservando alcuna di quelle qualsivoglia modo e maniera, ancorche grandi ed irregolari s fussero. Ed ancora possa detto Duca nostro Vicore levare, mutare, moderare, e surrogare le gabelle ; o qualsivoglia altra imposizione e tributo , ed ancora » concedere indulti generali e particolari di qualsivoglia delitto, o delitti comnessi, ancora di quelli che sono riservati a Noi, e di lesa Maestà in primo ca-» pito ; ed ancora confermare, approvare ed eseguire tutti quelli indulti che per detto Duca furono fino adesso conceduti: ed ancora di concedero il nostro Res gio Demanio , o di conceduto rivocarlo a qualsivoglia città , Terra e Loco di a detto nostro regno di Napoli, se li parrà espediente, e nocessario per la quiete e tranquillità delli stessi nostri fedelissimi vassalli, e possa, e voglia ridurre a migliore stato tutto quello che parra contrario alla quiete e tranquillità del-I istessi del nostro fedelissimo popolo e regno. Inoltre possa detto Duca no-» stro Vicere concedergli qualsivoglia prerogativa, esenzione, immunita, e privilegio, ancorché esorbitante sia, ed a noi riservato, e confermare quei privi-» legii che sino adesso si ritroveranno conceduti nella più ampla o maggior forma che si potrà; di maniera tale che abbiano il suo dovuto effetto, non ostante che detti privilegii non siano in uso, ne al presente si ritrovino nella loro possessione, esprimendo ed aggiungendo tutto o qualsivoglia clausole che saranno necessarie per più ferma validità. Ed al detto Duca nostro Vicerè damo e > concedemo speciale e specialissima facoltà, acciò possa (se sarà espediente e necessario) in nostro Real nome solennemente giurare l'inviolabile osservan-

n za di tutto le cose per lui concesse, confermate, concluse, e promesse a dette a nostro fedelissimo popolo e regno, ed altre qualsivoglia persone a chi toccarà » o potrà toccare, perchè Noi donamo e concedemo al predetto Duca l'istesso po-» tere, che Noi abbiamo come Re e Signore Supremo, con tutta l'amministrazione » libera e generale, come meglio e più pienamente possiamo , ed è permesso alla » nostra Regia Suprema autorità, e dell'istesso modo che noi potrchbomo fare, se » fossimo presenti, uon riservando cosa alcuna di quelle che spettano al nostro su-» premo dominio, regalia, ed autorità, come a questo effetto solamente non vo-» lemo si riservi per trattaro, eseguire e concludere con detto nostro fedelissino popolo e regno tutte le cose predette, ed ognuna e qualsivoglia di loro, ed ancora altre, ancorché non siano nella presente espresse, e richiedano spe-» ciale ed individna menzione, mentre che tutto quello vogliamo e comandiano, che s'abbia per espresso, come se specialmente espresse fussero, pro-» mettendo, como col tenore della presente promettiamo in nostra buona fede » o parola regia, ed in nome de'nostri eradi e successori, che Noi avremo per » rato, grato, e fermo tutto quello e qualsivoglia che per detto Duca nostro Vi-» cerè in virtà di questa nostra Regia potestà sarà, e sia stato concluso, concor-> dato e procurato, ed ogni cosa s' intenda fatta, trattata e conclusa dell'istesso modo e forma, e con la stessa efficacia, forza e vigore, come so fusse trattato e > concluso per Noi stessi, di maniera tale che le predette concessioni e grazie. » ed egni cosa predetta, da farsi, e concedersi per detto Duca, in virtù di questa > nostra facoltà e potere abbiano maggior forza e valore. Ed ancora promettiamo > sotto l'istessa nostra buona fede e parola Regia, che giammai permetteremo che » si ponga inganno alcuno, dubbio, impedimento, e contradizione in dette concessioni e grazie, che si averanno a fare e concedere per detto Duca, come di so-» pra, né tampoco in altre cose che s'avranno a concludere e trattare (come s'espone) perché vogliamo, che tutte e ciascuna delle predette sieno ferme, valide » ed osservande dell'istesso modo e forma, come se fussero fatte, concesse e cons cluse da Noi con certa scienza e moto proprio. E perció imponemo e comanall' illustre Duca d' Arcos nostro Viccre, Logotenento e Capitan Gene-> rale, che liberamente si serva di questa nostra facoltà e potere, e vogliamo » che debbia adoperarlo, non ostantino qualsivogliano leggi, constituzioni, pram-» matiche , capitoli , riti , usi , costumanzo ed altri qualsivogliano ordini così » nostri, come delli Serenissimi Ro nostri predecessori, che faranno in contra-» rio, alli quali a questo effetto solamente derogamo con certa nostra scienza. s e per pienezza della nostra potestà, e vogliamo e comandiamo, che si tengano per derogate cd invalide, o di nissuna forza o considerazione. In testimonianza a della qual cosa abbiamo comandato, che si facesso la presente munita col sis gillo pendente del predetto Regno di Napoli.

3 gilio pendente del predetto riegno di Napoli,
 > Dato nella nostra villa di Madrid nel giorno 5 del mese di Ottobre dell'an > no della nascita del Signore 1647, e dei nostri Regni 27,

TO EL REY

- » Vidit Com. Thes. Gen. Vidit Salamanca R. Vidit Agraz, R. Vidit Agraz, R. Vidit Merlinus R.
- s Dominus Rex mandavit mihi D. Inico Lopez de Carate,

- Polestà particolare, che dà Vostra Maestà al Duca de Arcos Vicerè di Napoli per agginstate con il fedelissimo popolo di quella Città quello si propo-
- nerá toccante al suo solliero o del Regno, e per fare concedore le grazie,
   che qui si riferiscono, concedendoli piena ed ampia facoltà por questo.
- > Ed acció sia notoria a tutti la detta Real Clemenza, e non resti nissuno > pretesto alli sediziosi, che con la loro malizza desiderano portar gran parte
- di questo fedelissimo popolo all'ultima ruina, avemo comandato, che la detta
- » Plenipotenza di Sua Maestà esecutoriata nel Regio Collaterale Consiglio, si
- pubblichi e si stampi. Datum Neapoli, die 29 mensie Novembria 1647.

  Et Doore ne Arco
- Vidit Zufa R. Vidit Casanate R. Vidit Caracciolus R. Vidit Capicius Latro R. — Vidit Garzia R. — Donatus Coppola Secretarius.

» In Napoli per Giuseppe Benedetto Orlandi 1647. »

## N. 6.°

Grazia generale per tutt' i prigionieri, condannati, inquisiti e contumaci.

Vedi la nota a pag. 260.

# HENRICO DI LORENA DUCA DI GUISA

- Conte d'Eu, pari di Francia etc. difensore della libertà, Duce della Surenissima Real Repubblica di Napoli e Generalissimo dello sue armi.
- » In riguardo di questi santi giorni del Natale di N. S., e per un picciol separo di quel desiderio che dorremo avero in ogni tempo di h.neficare indiferentemente, abbiamo stimato di dere ordine, che viano scarconti gratis sen2 a pagamento di reruma sorte tutti in prigioni che di presente si trovano in qualsivoglia carcero di questa città di Napoli e Reggo, per qualsiroglia sorte di
  2 causa che sieno riteutis, ctian capitale, capitalianian. E perché questo gior1 no della notte heneficenza sis stompe più memorando, facciamo gratia geno1 rale citiam a tutti li condannati, banditi, centomaci, ed inquisti di qualsivoglia
  del l'Eribanià stodetti, ogni volta però che abbiamo pase e quichanta legitiana
  di l'Eribanià stodetti, ogni volta però che abbiamo pase capitama legitiana
  di di l'Eribanià stodetti, ogni volta però che abbiamo pase capitama legitiana
  di di l'Eribanià stodetti, ogni volta del controline, sonan avenuana altra nostra dichiarazione, dorramo intenderia compresi in questa grazia generale
  che oggi pubblichamo, confessando di sovere sentimento di mon poter fare di
  più in questa giornata, ma quello che manca oggi, dorrasi fermamento sporare dalla nottra boma volcati à mavenire, e per tutta le occererone. In fe-

3 de etc. — Date in Napeli li 24 dicembre 1647 — L. Duca di Gusa — Fabrani, 3 la Napeli, per Lorenzo Gaffaro stampatore di S. A. Serenissima. 1647.

### N. 7.°

Lettera del Nunzio Apostolico Emilio Altieri vestoro di Camerino, mediante la quale fi data comunicazione al popolo della città di Napoli del Breve del Sommo Pontefice, con cui era egli autorizzato ad intervenire nelle trattative di accordo trai regi ed i popolani. Vel la nota 8 paz. 261.

#### AL FEDELISSIMO POPOLO DELLA FEDELISSIMA CITTA' DI NAPOLI,

» Signeri miei - La Santità di Nostro Signere per l'affette particolarissime » che ha sempre portato a questa fedolissima Città di Napoli senti nel più vivo » dell'anime fin dal principie le dissensioni e tumulti insorti in essa, ed a mi-» sura dei successi seguiti depo, si è anco andato aumentando il dispiacere in » Sua Beatitudine ; la quale per porgere a tanti mali con la sua patorna pietà » il dovuto rimedio si mosse benignamente a comandarmi con lettere dei 10 del » passato, portatami da corriere espresse, di dovere rendere a coteste fedolissi-» me popolo un Breve della Santità Sua espressive de' suoi cordiali sentimenti » rivolti alla quiote e tranquillità di questa fedelissima città medesima; ende » ie feci intendere per mezze di un Ministro di questa Nunziatura ai Capi di » esso il desiderie che aveve di eseguire quest' ordine della Santità Sua; ma » non essendomi giunta la risposta molti giorni aspettata, ed avendo veduto » ancera quante sia disposta la Maestà Cattolica a far godere ai suoi fedelis-» simi sudditi gli effetti della sua real elemenza nella earta in pergamena ea spressi, munita col suo sigille reale, veduta e collazionata da me, con ampia » plenipotenza al Signor Vicere (costituito alter ego ) di concedere l'indulto p generale, niuno eccettuandone, ed insieme tutte quello grazie che verranno » stabilite ; he preso da ció motivo di rinnovare con queste mie bigliette al fea delissimo popolo l'instanza fatta di renderli il preaccennate Breve, e sogsiungerli a voce quel che da Sua Beatitudine ho avute in commissione di e-» sporgli, con speranza che stante l'ottima ed afficace velentà della Maestà > Sua verse questa fedelissima Città, sia por rimanere essa nella primiera quie-> te. la quale mi persuado che tanto più sia per essere abbracciata dal fedelis-» simo popole, quante potrà esser certe dell' esservanza di ciò che verrà sta-» bilito a suo benefizio mediante la benigna interposizione che v'impieguerà la » Santità Sua : ed alle Signorie vestre bacie affettuesamenta le mani, Dalla Nunziatura li 6 dicembre 1647.

Delle SS. VV, affezionatissimo serv. Emilio Vescovo di Camerino Nunzio
 Apostolico.

# LIBRO QUINTO

#### ARGOMENTO

Destrives il silo della città di Capau (I), l'assedio di Teano, il soccorso portatoli dal Principe di Recca Romana, e suoi progressi-parte il Dues d'Arcea per Spagna, o succede D. Giovanni in suo Inogo —Scopresi l'animo del Chira gonfio di Pensieri troppo alli c'ininotra gli Celtti della sua tinmaia, e cade in sospetto degli ottimati del popolo—Arriva in Napoli il Conto d'Ognate per nuoro Viccrò del regno — Il Principe di Montesarchio, unito con D. Ippolito di Contanzo, fa progressi nella Puglia — Cado Ariano nello mani della Repubblica, o vi muore il Dueca di Salso. Declinano di moro le cose del Ro nella Puglia, ma si softevano con la calata del Conversano — Il Pederico rompo Monsiour di Molech, o riprendo il villaggio di Razzania — Cli pagnuoli di Gasta prendono Pondi, o stringendo Sperlonga se no fanno padenoi — Vincenzo d'Andrea con l'Annese congiurano contro il Dueca di Cisia, ma succedona poco felici i loro trattati—Il Conte d'Ognato pratica la sorpresa di Napoli col popolo civile, e gli riesce con l'arresto del China, e con la Pace universalo del regno.

Giunto D. Luise Poderico nella città di Capua con la cariea di nuovo Generale delle armi del haronaggio è fama che D. Vincenzo Tultavilla, che per affatto stimava disperate le cose del Re, gli dicesse in deporre il bastone del comando, che egil ion ad altro venira, che a risuscliaro un cadavero, e che gli rispondesse il Poderico, che sebben egli son-mamente affliggevasi delle perdite del Re, gloriavasi almeno che la fortuna del vincilore non potoa probirigli il morire con l'armi nelle mani. Soliceliato poi dalle iterate istanze del Principe di Rocca Roman a mandargli qualche corpo di fanteria, per opporsi a Papone che era di nuovo calato all'assedio di Teano, egli che conoceva e molto ben ponderara quanto importasse all' interesse della Corona la conserva-

(1) Erroncamente l'Autore à montovato noll'Argomento di quosto Quinto Libro la descrizione del sito della città di Capaa, mentre di ciò diffusamento à trattato nel Libro precedente, come si leggo a pag. 276. zione di questa piazza, non fu pigro ad inviargli D. Matteo Capece, e D. Ettore Venato, ambidue capitani di fanteria con settanta pedoni. la maggior parte spagnuoli. Arrivato dentro Calvi questo picciolo soccorso di fanti, e sollecitato il Principe dalle continue dimande che gli faceva Ottavio del Pezzo, Governatore della piazza, marciò con mirabil prestezza alla volta di Teano. Siede questa città sopra la falda di un monte che non è molto discosto dal piano, però in sito tanto eminente, che non è luogo intorno alle mura, che non signoreggi. Fuor della porta, che piegando alquanto a tramontana risguarda verso levante, si stende un borglietto verso la strada di Capua, che quantunque non sia di grandezza considerabile , può nondimeno stimarsi in tempo di guerra di tanto pregiudizio alla piazza, che se l'occupava il Colessa non era in arbitrio del Principe il potere senza pericolo introdurvi il soccorso. Dalla parte della montagna verso occidente giace fuor della porta un' osteria non più che un breve tratto di mano dalle mura distante, da dentro la quale non solo si possono comodamente infestare i difensori della città, ma volendo il nemico avanzarsi poteva facilmente, difeso dalle siepi di alcuni giardini che stanno intorno al recinto, avvicinarsi insino alla porta. Il restante della piazza è così ben difeso dal sito e dalle mura che la circondano, che si rende con poco contrasto sicuro da qualunque assalto degli avversarii. Considerando dunque Papone, che la caduta di questa città stabiliva ed assicurava eli acquisti di tante altre che in quel contorno a sua devozione si mantenevano, calò con un esercito di quattromila uomini ad attaccarla. E perché temeva egli con molta ragione, che solamente dalla parte di Capua potevano i regii venire a soccorrerla, per non lasciarsi cogliere in mezzo non volle impegnarsi all'acquisto del borgo, ma solamente a quello dell' osteria, della quale essendosi con poca fatica impadronito, per non avere il del Pezzo presidio sufficiente ad impedirlo ( non essendovi altra gente del Re nella piazza che una picciola compagnia d' Alemanni ) incominciò colla zappa e col moschetto a travagliare gli abitanti, i quali erano così ben guardati dal parapetto della muraglia e dal vantaggio dei ripari, che quantunque l'osteria dal nemico occupata fosse molto vicina , nulla o poco temevano le offese degli ayversarii; anzi divenuti per tal sicurezza maggiormente fastosi, ed insuperbiti di vedere il nemico inutilmente affaticarsi all' impresa. l' incitavano con diverse sorti d'ingiurie, e con mille improperii all'assalto. Commossi dunque gl'invasori dal disprezzo e dalla niuna stima che facevano dell'armi loro i difensori della piazza, precipitarono in tanto furore, che non trovando altro modo di vendicarsi incominciarono a devastare i seminati delle campagne, tagliando ed abbattendo a terra gli oliveti e le vigne degli abitanti, i quali, alla vista di tanta barbarie che con gli occhi stessi da sopra le mura osservavano, si vedevano piuttosto gioir d'allegrezza che compiangere le proprie ruine, dicendo, che si pregiavano di vivere piuttosto fedeli che facoltosi. In tale stato di cose sopravvenne in soccorso degli assediati il Principe dl Roccaromana, il quale avendo riconosciuto il posto degli avversarii, che era facile ad acquistarsi, e trovata ottima disposizione nei cittadiui a favore del partito reale, deliherò di assaltarlo nella mattina seguente con sicura speranza, conforme gli effetti mostrarono, di felice successo. Posti dunque in ordine trenta fanti spagnnoli, ed altrettanti giovani del paese, che gareggiando con gli altri si procurarono di proprio volcre l'Impiego, ed investito con l'usato ardimento il nemico, avanzossi con la perdita di cinque soldati, che ivi morirono, Insino alla porta dell'osteria. Gli assaliti, che si vedevano calorati dalla vicinanza del Colessa, il quale si era fortificato nel monastero dei Riformati, non più che un tiro di moschetto lontano dall'osteria, si difesero nel principio con molto valore, ma avvisati dopo che Papone, per tema della cavalleria del Principe, si era fuggendo ritirato su l'erta della montagna, s'arresero, non anco chiamati, a discrezione del vincitore; che furono non meno di settanta soldati , oltre l'acquisto di venticinque cavalli lasciati dal Colessa nel medesimo monastero.

Liberata la città di Teano dall'assedio di Papone, che si ritirò molto confuso nella piazza di Sessa, marciò il Capua (1) con la sua gente alla volta di Mondragone, sollecitato dalle istanze di Monsignor Cavaselice che n' era Vescovo, avendogli a tale effetto il Poderico mandata di rinforzo la compagnia di cavalli di D. Antonio Guindazzo, col quale s'incontrò nel villaggio di Sparanisi. Giunto presso le due ore di notte sotto il recinto della piazza, il Cavaselice, che deluso dalle promesse dei cittadini non ebbe fortuna di farla rendere per via di negozio, conforme ad istanza di alcuni di dentro ne aveva fatto le pratiche, si risolse di non volere con la vita e con gli averi esporsi allo sdegno ed all' ira degl' invasori, ma, sortito con tutto il clero fuor delle mura, venne a porsi di proprio volere nelle mani del Capua ; il quale essendo rimasto ingannato dalle speranze fondate su le offerte del Vescovo, fece più volte pensiero di ritirarsi, stimando per migliore espediente il differire ad altro tempo l'impresa, che tentarla con non poca perdita di gente : ma persuaso di non potere quindi partirsi senza discapito dell' onore, tentò di tirare per via di nuove pratiche i difensori della

<sup>(1)</sup> In quel tempo il feudo di Roccaromana apparteneva alla famiglia de Capua.

piazza all' ubbidienza della Corona : nè in ciò rimasero defraudati i suol pensierl, perchè contentatisl i cittadini d'ammettere un capo dentro la piazza mandato da lui a trattare il negozio, egli, favorito dalle tenebre della notte che furono densissime, ed allettando i difensori con l'artificio delle parole, ve ne introdusse molti altri, e vogliono alcuni che fossero del medesimo Clero, Indotti ad andarvi a persuasione dello stesso Principe, i quali, spalleggiati da una squadra di fanti che si era tacitamente sotto il recinto avanzata, occuparono la porta senza che un solo di quei di dentro si mnovesse a difenderla. Entrato per via di un tale stratagemma il vincitore nella città, fu, con permissione del Principe, saccheggiata dagl'occupanti, eccettuandone le case dei preti, che ad intercessione del Cavaselice restarono Intatte. Di questa guisa raceontasi la sorpresa di Mondragone ; ma perchè non molto m'appago, parendomi che avendo il presidio della piazza rotto le pratiche della resa tenute col Veseovo, non era ragionevole di rinovarle col Principe in pregiudizio della riputazione del Cavaselice : io mi rimetto a relazione più veritiera, quantunque ml sla regolato da quella che me ne ha dato Scipione Strambone, che fuvvi presente, e sotto l' istesso Principe militava.

Caduta la rocca di Mondragone in tal maniera nelle mani dei regii, premeya al Principe grandemente la riennerazione di Sessa, con la quale non solo venivano a cadere una quantità di terre e villaggi che le fanno intorno corona, ma aneora s'apriva la clausura del passi che impedivano, per cagione del Garigliano occupato dai nemici, il darsi mano col presidio di Gaeta; ma perche correvano gli avvisi che Papone accresciuto di forze si preparava ad uscire di nuovo con l'escreito in campagna, egli, per non impegnarsi con poca gente a combatterlo, ritirossi sul villaggio di Pignataro, luogo quattro miglia lontano da Capua e situato dalla parte occidentale del Volturno, affinché calando Papone non mendicasse dalla lontananza il soccorso, per poterio investire. Ma la fortuna del Principe, che s'affaticava frattanto a fabbricare il mausoleo delle sue glorie per rendere eternamente immortale il suo nome nella memoria dei posteri, volle facilitargli il desiderato aequisto della piazza di Sessa senza contesa. Era governatore delle armi in quella città un tal Capitan Claudio, postovi da Papone per uno dei più confidenti che avesse, il quale, oltre le solite contribuzioni e le tasse che riscuoteva dagli abitanti, aveva il dominio e l'autorità dei nobili talmente abbassato, che concitatosi l'odio di tutti era generalmente abborrito. Per iscuotersi dal collo la durezza di questo giogo, che era già fatto insopportabile, la nobiltà, che difficilmento s' induce a soggiacere all' imperio della plebe, fece pel princi-

pio più volte prova di risentirsi, ma considerando che dopo il risentimento non si vedevano armi regie vicine, dalle quali potesse per soccorso ricorrere, sospese più di una flata l'esecuzione del fatto. Avvisata finalmente del soccorso da Teano, della presa di Mondragone, e dell' arme del Capua, che campeggiava con aura di qualche vittoria, si risolse divenuta impaziente di non plu ritardare l'esecuzione dei snoi disegni. Unitisi dunque a tal fine otto dei più spiritosi glovani che fossero trai nobili, si congiurarono di uccidere costui dentro l'istesso castello dov' celi abitava, ma comecche il Clandio soleva continuamente accompagnarsi con alcuni bravi di provato valore, pareva loro che senza evidente pericolo non potevano cimentarsi all'impresa. Risoluti nulladimeno di sottrarsi dall' odioso dominio di costui, e di ridurre la città alla dovuta ubbidienza del Re, deliberarono di ricorrere, supposta la giustizia della causa che avevano, agli aiuti del ciclo, senza la cui disposizione non possono ben regolarsi le operazioni dei mortali. Ritrovandosi dunque, nel giorno destinato all'effetto, esposto per li correnti bisogni di guerra il SS. Sacramento dell' Altare nella Chiesa dei Padri Cappnecial, i congiurati prima di venire all'esecuzione del fatto vi entrarono concordemente, non meno a riverirlo che a raccomandargli la protezione di quella impresa. Ma non così tosto furono terminate le preghicre di costoro, che Claudio, all'orecchio del quale era di glà qualche indizio della tramata congiura penetrato, era per ritrovarll con altri sette compagni nella medesima Chiesa venuto. Alla cui vista o dubitando i congiurati d'essere prevennti, o che fossero da qualche interna ispirazione commossi, disserrarono così d'improviso otto archibugiato contro i nemiel, che non rinscendone pur una vuota d' effetto, restarono prima ammazzati che pensassero alla difesa. Invigoriti gli uccisori dalla felicità del successo e dal terrore dei popolari, che non ebbero ardimento di risentirsi, incominciarono da dentro la medesima Chiesa ad acelamare il nome di Spagna, la di cui voce essendosi in un momento diffusa per tutte le contrade della città, fu con giubilo universale di tutti dall' istessa plebe imitata; tanto è bastevole ad irritare lo sdegno degl' istessi amici il pessimo governo del tiranno. Indi temendo gli autori del fatto che Papone, che era cou l' esercito poco lontano, non venisse a vendicar la morto del suoi, parteciparono per le poste il successo al Principe di Rocca Romana, pregandolo a trasferirsi colà prima che, avvisato del fatto, vi giungesse il nemico. L'allegrezza che senti il Capua di un accidente così favorevole, e le speranze di nuove vittorie che fondava nell'acquisto di una piazza di tal conseguenza, lo resero tanto sollecito al partire, che l'arrivo precorse la risposta che n' attendevano i congiurati.

Impadronitosi il Capna in si fatto modo per opera dei nobili della piazza di Sesa, e sollectio di non farri fuggire dalle mani l'occasioue ed il beneficio della vittoria, applicò immediatamente il pensiero, 
divenuto affatto nemico dell'ozio, a nuove conquiste. Avvalendosì danque delle milizie di quella città, che non erano di poco momento, e 
formato un corpo di esercito, assieme con li altri soldati che avvadi trecento fanti e duccento cavalli, si spiane così d'improviso sotto 
Roccamonfina, terra non più discosta che quattro miglia da Sessa dalla 
parte di tramontane, che dopo una piccola resistenza che fecero i cittadini nel rendersi, se ne fece a forza d'arme nel medesimo giorno 
padrone, permettendo che fosse in pena della sua contunacia saccheggiata dalle sue genti, ma dichiaratasi poi a devozione della Corona fu a vilissimo perzero buona parte del sacco restituita.

Udita Papone l'infeliee novella della perdita di Sessa, e l'arrivo in quella piazza delle armi reali, raecolse immediatamente le sue soldatesche, che oltre la riva occidentale del Garigliano stavano in diverse terre alloggiate, e passato con tutto l'esercito dalla parte orientale del fiume con disegno forse di venire a battaglia col Capua, fece sperimentare con irreparabile ruina i primi effetti del suo furore agli abitanti del Lauro, villaggio non più che due piccole leghe lontano da Sessa, attaccandovi il fuoco, dopo averlo con inaudita barbarie saccheggiato. Ma presentita poco dopo la mossa del Principe, che useito da Sessa veniva per attaccarlo, egli ritrattando la prima risoluzione già fatta, e diffidandosi di venire al cimento, ritirossi dall'altra sponda del fiume prima che comparisse, tagliando tutte le scafe per impedirli il passaggio. Il Principe arrivato colà, e conosciuta dalla partenza che fece la viltà del nemico, per non rendere affatto infruttuosa la mossa. e per insinuarsi maggiormente nella benevolenza delle sue soldatesche, dicde a sacco e bruciò due piccioli villaggi soggetti all'accennata Roccamonfina, che tuttavia persistendo nella devozione della Repubblica ricusavano di venire all' ubbidienza del Re-

Sparentato dall'aura favorevole di tanti progressi del Principe l'esercito del Colessa, incominetarono non solo i sono più confidenti a laselarlo ritirandosi nelle proprie case a godere le ricchezze acquistate, ma alcuni Maestri di Campo e capi di poco momento che militavano seco, e tra questi il Duca di Vairano Mormile, ed il Barone di Presenzano della casa del Balzo, passarono con un grosso numero di genti, che furuno cortesemente ricevuti dal Capuna al servizio del Ro-

Essendo fra questo mezzo arrivato, per opera e destrezza del Conte Giovanni Maria Piccolomini, l'ordine della Consulta spagnuola, elle risiede nella Corte di Roma, al Collaterale di Napoli, che deponesse

il Duca d' Areos dal governo del regno, D. Giovanni che prevedeva quanto ciò ridondava a beneficio della Corona, per essere il nome di lui divenuto troppo odioso all' orecchio del popolo, non fu meno sollegito ad inventarne il modo, che a procurarne l'effetto. Notificata dunque al regio Collaterale la risolnzione della Consulta, fu il Duca con l'intervento del Consiglio di Stato, dopo alcune difficoltà che non prima si vid ro insorte che superate, non solo deposto dalla sua carica, ma necessitato nel medesimo tempo a partirsi per soddisfare al popolo, alcuni capi del quale si crano più volte lasciati segretamente intendere che non erano per dare orecchio a trattati d'aggiustamento, s'egli prima non partiva dal regno. Questo fu il fine che ebbe il governo del Duca d'Areos, Ministro in vero quanto zeloso del Re altrettanto mal fortunato Principe, al quale presagirono le sue seiagure le istesse tempeste del mare, polehè partendo da Genova per Civitavecchia, e da Terracina per Napoli, eli fu più volte dall'avversità dei venti impedito il viaggio : quasi volesse la fortuna con tali avvertimenti additargli l'infelicità che gli preparava nel regno. Ottenuto appena il governo gli convenne con tanto dispendio soccorrer la piazza d'Orbitello, assediata dalle armi francesi, che non meno perdette l'affetto del popolo, che impoverì tutte le provincie del regno. Rese non molto di poi più di ogni altro infortunio (quasi augurio infelice) calamitose le sue disavventure la perdita di un vascello, che carico di munizioni da guerra, fu da repentino incendio divorato, e finalmente dalla rivoluzione del popolo di Napoli restò l' ottima opinione del suo nome in tal maniera abbattuta. che precipitatosi affatto cadendo, non ebbe plu forza di risorgere (1).

(1) Il Vicerè Don Rodrigo Ponze de Leon nelle ore vespertine del 26 gennaio 1648 parti da Napoli per Gacta, ove erasi recata per aspettarlo ta Duchessa sua consorte fin dal giorno 20 di quel mesc. Fu accompagnato alla Darsena, luogo dell'imbarco, da pochi nobili, e netl'accomiatarsi da toro o dat Consiglio Collaterale disse, ch'egli partiva pel miglior pro del servigio del Re e per la soddisfazione di tutti : ed infatti pei quartieri sollevati furon suonate le campane a festa quando videsi prendere il largo atta galera reale su cui erasi imbarcato. Non prima poi del mattino del 2 febbraio fece vela da Gaeta per la Spagna, e vuolsi ch'egli lasciasse molti debiti in Napoli, essendo d'attronde creditore dello Stato in ducati circa sessantamila per soldi non ricevuti. Scrissero di lui variamento gli storici , taluni condannando altri scusando il suo governare , ma sceverandosi ciò che fu detto, per sole passioni politicho, dagli scrittori o realisti o liberali, non può per formo revocarsi in dubbio il giudizio fattono da Carlo Botta e da Cesare Balbo, cioè di nomo inesorabilmente rigoroso e poco curante dello streltezzo e delle calamità del popolo, ai cui moti rivolture ed eccessi per opera del suo mal governo incitamento fu dato,

Assunto D. Giovanni dal medesimo Collaterale, invece del Duca, al governo del regno, il primo effetto di benevolenza che mostrasse verso i ribelli fu il dar ordine alle soldatesche dei posti ed al presidio delle fortezze di non offendere i popolari, e di mantenersi solamente su le difese, affinehe allettati da termini così piacevoli, o si disponessero a dare orecchio a qualehe pratica d'aecordo, o mostrassero meno avversione alle cose di Spagna. Fece nel medesimo tempo useir fuori un manifesto, in virtù del quale non solo prometteva l'indulto generale di qualsivoglia delitto commesso dal popolo, ma si offeriva di ricevere cortesemente qualunque capo, o altra persona si fosse, che desiderasse di muovere qualehe nuovo traltato d'aggiustamento, instigato a ciò fare dagli avvisi ehe gli venivano dalla parte del popolo, in eui avea presentito ehe si nudrivano aleune dissensioni di qualehe momento (1). E già incomineiava a partorire la forza di questo bando qualehe valida impressione nell'animo dei sollevati, nel petto dei quali, conservandosi tuttavia semiviva qualehe scintilla della fede dovuta al Principe naturale, non si era affatto intiepidito l'affetto che gli portavano; ma pervenutano la notizia all'orecchio d'Errico per mezzo di aleuni che non meno di lui bramavano, per ingrandire le proprie fortune, l'esterminio della Corona, feee ordine sotto pena della vita, che nessuna persona presumesse di leggerlo, tenerlo, o pubblicarlo; benehè vi fossero aleuni tanto devoti del Re, che ad onta ed in dispregio del medesimo Errico, l'affissero più volte per le cantonate della eiltà. Ad ogni modo però il rigor della pena ehe egli v'impose, non fu bastevole a non mettere in speranza di far qualche pratica con gli spagnuoli, non solo gli emu-

(1) Appena partito il Duca d'Arcos si raduno il Consiglio Collaterale e, tolto il possesso del governo come era di uso, si recò nello stesso giorno alla reggia a trasmetterne la investitura al Principo D. Giovanni d'Austria, essendo anche intervenuto pel Municipio di Napoli l'Eletto del Sedile di Porto Marco Antonio de Gennaro Maestro di campo. Il Principe , prestato il giuramento di osservaro le capitolazioni ed i privilegi, ricevette, secondo il cerimonialo di Corte, gli omaggi e le gratulazioni datle Magistrature, dai Maestri di campo, e dai Cavalieri napolitani ; e perché s'inducessero i sollevati del regno a deporre le armi ed a tornare alla obbedienza dei Reali di Spagna, non solo emanò nel seguente giorno 27 gennaio il Manifesto mentovato dal Piacente, ma pubblicò ancora un Memoriale, a lui presentato nel 31 dello stesso mese, con cui dai nobili e dai baroni si ehiedeva di rendersi a cognizione di tutti ch'essi erano pronti ad obbliare i danni e to offese, niun odio o vendetta serbando contro del popolo pei fatti avvenuti, purche si desistesso dalle ostilità, e si rientrasse nell'ordine e nella osservanza delle leggi. Il tenore, tanto del Manifesto che del Memoriale, si legge tra i documenti in fine di questo Quinto Libro, ove noi li abbiamo entrambi riportati sotto i numeri 1.º e 2.º.

latori della sua grandezza, ma anco la fazione dei mai soddisfatti, trai quali il primo luogo teneva il medesimo Vincenzo d'Andrea, ele per eagione di nuovi accidenti che occorsero, gli era, canglando pensiero, divenuto noco amorevole.

Aveva il Duca di Ghisa, con l'opinione delle vittorie ottenute e con la fama della splendidezza, tirati molti cavalieri, non meno francesi che italiani, al suo servizio, oltre coloro ehe chiamati da lui faceva giornalmente venire da varie parti d'Italia, dei quali parte per decoro della sna grandezza ritenne alla guardia della sua persona, e parte onorando con diverse cariche spedi al governo delle provincie del regno, dentro le viscere del quale non era terra o città vessata dall'armi del popolo, in cui con supremo comando non assistessero capi inviati da lui : benchè costoro non fossero in altro ubbiditi, che nelle occorrenze che secondavano il genio ed il capriccio dei sollevati, i quali più per opestare il titolo di militare in servizio della Repubblica, che per altro rispetto, li professavano qualche picciolo segno di ubbidienza. Quantunque Errico di ciò fosse dai suoi Ministri continuamente avvisato, e conoscesse il pregindizio che riceveva dalla contumacia di costoro la crescente fortuna del popolo, perchè nel principio non ebbe forze bastevoli a castigarla, stimò miglior consiglio di soffrirla con gli attl della dissimulazione, della quale fece in quel governo professione particolare, elle riprenderla con quelli dei eastight, in quel tempo molto poco opportuni, affine di non darli occasione di appigliarsi al partito reale, e di far eredere al popolo che egli assolutamente dipendeva dall' arbitrio della Repubblica. Essendosi poi per la dissoluzione dell'esercito del baronaggio, e per l'acquisto di tante plazze abbandonate dai regii, impadronito affatto della campagna, incominciò con la forza degli ordini a limitare la perniciosa licenza di simili ribaldi obbligandoli con il rigore delle pene a non partirsi dall' ubbidienza dei capi. E percliè anco nelle provincie lontane con l'esempio delle vicine s'andavano molte persone sollevando, o sotto pretesto d'armarsi in difesa del popolo commettevano con irreparabili ruine dei nobili infinite sceleraggini, con le quali veniva grandemente a discreditarsi l'opinione di coloro che sostenevano l'erezione e l'ingrandimento della supposta Repubblica. Il Duca per guadagnarsi l'affetto dei malsoddisfattl, che offesi negli averi e negli onori non potevano più soffrire le insolenze dei popolari, mandò un ordine in stampa per tutte le provincie del regno. in virtu del quale si commetteva alle città, terre, e villaggi che non dovessero ad altri capi ubbidire, che a coloro che militavano con patente firmata di sua mano, ordinando che dove non fossero Governatori mandati da lui, dovesse in suo nome obbedirsi al Magistrato (1). Ma comecchè il fine dei sollevati era molto diverso da quello del Ghisa, aspirando egli al dominio del regno, e quelli ad arricchirsi con le sostanze dei facoltosi, gli effetti che cagionarono questi ordini suoi non in tutte le parti furono di profitto; fecero però qualche valida impressione negli animi di alcuni , che avevano, o per necessità, o per altro rispetto che io non oso d'interpretarlo, qualche privato interesse in quella tirannide, i quali, togliendosi affatto la maschera della vergogna dal volto, incominciarono a guerreggiare con le patenti del Ghisa, nella cui scelleraggine si videro anco cadere alcuni nobili di condizione non mediocre , i quali allettati dall' artificiosa piacevolezza del Duca, e dalla speranza d' ingrandire con la caduta dei regii le proprie fortune, sacrificarono talmente l'arbitrio alle voglie di Errico, che, dimenticatisi affatto dell'osservanza e della fede al Principe naturale dovuta, non d'altro pareva che si pregiassero, elle d'abbidirlo, dissimulando o non sentendo gli stimoli dell'onore nel lazzarizzarsi con la più infima plebe del regno.

Nacquero, con l'aderenza e col seguito di costoro, pensieri tanto elevati nell'animo del Ghisa, che divenuto assal magglor di se stesso, e forse superiore alla pretendenza dei suoi meriti, incominciò a coltivare nel seno pensieri e speranze assai più vaste delle prime, precipitato dalla dolcezza del dominio; non meno nella intenzione di rompere la fede dovuta al Re di Francia in nome del quale era venuto nel regno, che ad essere ingrato al popolo di Napoli, che ad onta dell'Annese l'aveva ereato Duce della Repubblica. Risoluto dunque d'incoronarsi del regno, e di non parteciparne il dominio con altri, si studiò di guadagnarsi per mezzo di mercedi e di eariche l'affetto delle soldatesche e l'amicizia del nobili, che era il maggior ostacolo che le sue pretensioni potessero incontrare, onde non era occasione che per servizio di costoro non promovesse, facilitando talvolta le difficoltà che insorgevano ad impedire la consecnzione di quel fine che forse da loro era ingiustamente preteso. E quantunque conosceva la repugnanza di alcuni ottimati del popolo civile, ed in particolare di Vincenzo d'Andrea, di Salvatore di Gennaro che aveva scritto di Repubblica, di Antonio Basso, e di altri che lo avevano a quel supremo grado innalzato non per altro fine, ehe per esser seco partecipi al governo del regno, applicò molto poco il pensiero a conciliarsi gli animi di costoro, perehè oltrecche erano di fazione disarmata e non molto numerosa, stavano in tanta mala opinione appresso dei regii, per cagione delle infinite fellonie commesse da loro, che suppopeva

<sup>(1)</sup> Questo Bando fu pubblicato ai 12 gennaio 1618, ed il tenore di esso si legge tra i documenti da noi posti in fino di questo Quinto Libro, sotto il n. 3.º.

che ad ogni altro partito si sarebbero appigliati che a quello della Conon. Fomentavano con segrete consulte questi pensieri del Glisa gli artifieli di Aniello Porzio, e di Agostino Mollo, eletti per intimi suoi Consiglieri a latere coll' intendimento dell' istessa Altezza di Spagna, i quali avendo, con l'arte d'un simulato zelo che usavano, occupato gran parte della sua grazia, gli fecero eredere, con disegno di nudrire l'esca del sossetto e le dissensioni che potevano per tal caglono originarsi trai Repubblicisti e Chisardi, con tanta sicurezza per agerolo il successo, che giudicandone Errico per sortito l'elletto, incomincio artifreddarsi nel calore della corrispondenza sino a quel tempo tenuta cou il Marchese di Fontanè, disponendo delle coso del regno, come so dal proprio voltere, e non da quello di Francia aressero dipendenza.

Di questi interni disegni d' Errico, che non erano con tal segretezza celati, che non fossero palesi, si avvidero immediatamente gl'inventori della Repubblica, accertati maggiormente dalle varie difficoltà che erano proposte da lui per dilatare la creazione dei Senatori : ma comecché non aveyano forze da poterlo costringere per cagione della sua potenza, che era troppo ingrandita, dissimulando l' offese che si figuravano di ricevere da lui, stimarono minor male d'ammettere per vere le immaginate ragioni che egli arrecava, persuasi forse, che avvedutosi della vanità dei suoi pensieri dovessero col tempo le sue pretensioni moderarsi. Però accortisì non molto dopo (quantunque avvertito ne fosse) che il Ghisa nudava giornalmente ostinandosi nelle sue risoluzioni, e che non ad nltro tendevano i suoi disegni che ad usurparsi la Corona del regno, divenuti il de Gennaro ed il Basso, quanto poco sagaci altrettanto impazienti, ne scrissero, per non potervi applicare altro rimedio in quel tempo, allo stesso Ambasciadore di Francia, avvisandolo che Errico non operava conforme alle promesse del Cristianissimo, e che cgli era per dominare nel regno e non per proteggerlo venuto. Il Marchese, che era ancor egli per altre relazioni dei suoi partigiani, ed in particolare per quella del Ferro, entrato in qualche sospetto degli andamenti del Ghisa, apri agli avvisi di costoro facilmente le orecchie, ma per non sconcertare i fini e le pretensioni del suo Re, fondate con vaste speranze su le rivoluzioni del regno, provocando con la diffidenza della sua grazia l'incostanza d'Errico a far qualche pratica con gli spagnuoli in pregiudizio della Francia, gli giovò per allora il dissimularne il risentimento.

Avvedutosi Errico non molti giorni dopo che le vittorie sino a quel tempo ottenute non erano bastevoii alla conquista del regno, nè le forze del popolo sufficienti a discacciarne li spagnuoli, perciè oltre che tutte le fortezze stavano ancora in potere dei regli, i progressi che faevano l'armi del Principe di Montesarchio in Puglia dove car calato, e quelle del Rocca Romana dalla parte occidentale di Capua, erano poco felici per la Repubblica, si assicuro di non poter conseguire i suoi fini senza gli aiuti di Francia, tanto più cho non ignorava i soccorsi che si attendevano da Spagna con gli altri che a primo tempo offeriva il baronaggio, nè le dissensioni del medesimo popolo di Napoli fomentate dalle continue pratiche che vi facevano gli spagnuoli, i quali conosecndo quanto fosse all' Annese odiosa la grandezza d' Errico, facevano giornalmente suggerirgli nnove cagioni di diffidenza. Risolutosi dunque il Ghisa per tanti rispetti di non fondare le sne speranze nelle armi del popolo, e di conciliarsi l'animo dell'Ambasciadore di Francia, per avere a chi ricorrere negl'accidenti sinistri che potevano in quella guerra avvenire, inviò il Conte Antonio Tonti con lettere di credenza a dargli parte delle cose del regno, ed a sollecitare la venuta dell'armata a primo tempo, onestando il difetto di non averlo insino a quell' ora avvisato o con l' Impedimento dei passi, o con altra immaginaria cagione. Gradi (se non finse) il Marchese sommamente quest'ufficio del Ghisa, e l'assicurò nella risposta non meno dell'armata che della grazia del Rc meritata dal suo valore, rimandando per effetto di maggior confidenza (se pure non fu arte di obbligarlo a servire il suo Re con maggior fede, o particolar disegno di farlo avvertito che a lui non erano celati i suoi pensieri ) le medesime lettere, che il de Gennaro ed il Basso scrissero contro di lui. Premeva grandemente agli interessi di Errico il sospendere il castigo che meritava il fallo di costoro, perché non essendo molto assodato nel dominio del regno, in cui tuttavia prevaleva con qualche seguito la fazione degli avversarii, era molto pernicioso per lui il concitarsi con aperta rottura l'odio degli emoli, i quali atterriti dal rigor della pena, potevano con l'union dell' Aunese macchinar nuove congiure. Ma comecché gli animi dei nobili sono Deita che non si placano senza vittima, non potè contenerne la risentita natura d' Errico nell'angusto recinto del cuore gli effetti del suo sdegno. Fatti dunque arrestare i rei furono in un medesimo tempo da giudice plù reo, fatto in questo caso istrumento fatale della giustizia del Re Cattolico, convinti e condannati. E perchè non conclamasse il popolo dimandandogli grazia per la vita dei moribondi, nel giorno stabilito all' esecuzione della sentenza non lasciossi vederc.

Afflisse ed atterrì la morte di costoro, non meno quelli che aborrivano la grandezza del Duca di Glisa, che anco gli anini di coloro, che quantuque seguivano il partito del popolo, non approvavano che fossero con simile castigo puniti i fazionarii della Repubblica, pacendoli che dall' autorità d' Errico venisse troppo limitata la libertà delle lingue, che non in altro peccavano che in difendere le ragioni del popolo. Però chi maggiormente restasse da questa severa giustizia atterrito fu Vincenzo d' Andrea, il quale avendo più di ogni altro sostenuto il partito della Repubblica, ed Indotti gli ottimati del popolo ad acconsentirvi, dovea conseguentemente con giusta ragione più d'ogni altro temere la crudeltà del tiranno. Si accorgeva ben egli, benehè non dimostrava nell'apparenza, dell'avversione del Duca, il quale intanto così esercitava i rigori del suo sdegno, in quanto, o temeva il tumulto che avrebbe la morte di un uomo di tanta autorità cagionata nel popolo, o non nasceva occasione di potere con pretesto ragionevole il suo disegno eseguire. Si accertò maggiormente del mal animo di Errico . quando ad istanza di Agostino Mollo commise la facoltà di giudicare una causa conceduta da lui , come Provveditor Generale, ad un altro Giudice di Vicaria, dinotando in questo atto di non approvare le deliberazioni fatte dal d'Andrea. Si accorse finalmente che le sue sciagure si andavano approssimando per opera di alcuni suoi parziali, i quali avendo scoperta la intenzione del Ghisa lo consigliarono a non farsi allettare dalle finte dimostrazioni apparentì, e dagli affettati favori che si studiava di fargli. Ma perchè conosceva di non potere con altro schermo evitare il suo male, che con la forza dei suoi naturali artificii, dei quali con molta sagacità si avvaleva, incominciò a restringere fra i limiti tanto angusti i suoi proprii voleri e l'autorità che aveva sino a quel tempo esercitata nel popolo, che d'indi in poi fu conosciuto pinttosto applicato agli affari delle cose private che a quelle del pubblico, ne so se più ruminasse in tale stato la salvezza della vita, o la vendetta delle offese. Ma mentre si studiava di trovare il filo per distrigarsi da questo laberinto pieno di tante afflizioni e solamente possibili a superarsi dal valore di un Teseo del cielo, pubblicossi, con l'occasione della partenza del Duca d'Arcos e della nuova elezione di Sua Altezza al governo del regno, l'accennato manifesto di D. Giovanni. E perché dagli andamenti del Ghisa si andava di giorno in giorno il suo sospetto avanzando, e cresceva con quello il desiderio di vendicarsi, pensò, prima di esser prevenuto, di ricorrere per minor male alla elemenza di quel Principe, persuaso che con le cose che egli ruminava di fare in servizio del Re non potesse demeritarla, come per appunto mostrarono gli effetti che ne seguirono. Però siami lecito frattauto che io facendomì indietro racconti i progressi che fecero nella provincia di Puglia le armi del Montesarchio, per non esser notato d'ingratitudine.

Ď. Andrea d'Avalos Principe di Montesarchio, nel tempo che governava le armi nella città dell'Acerra, essendo nel più fervente bollore di quella guerra assalito dal male di una pieciola febbre, e supponendo dalla lentezza di quella, che non dovesse così presto, reminare,

si ritirò per risanarsi nella sua Rocca di Montesarchio la quale, per esser situata sopra P altezza di un monte pon meno inacessibile che sassoso, era comunemente stimata lnespugnabile. Quivl egli avvlsato, dopo un lungo mese che si riebbe, della ritirata di Capua e della declinazione delle armi reali, Instigato dalla solita ambizione di gloria, dagli obblighi che lo stimolavano al servizio della Corona, e divenuto fra l'estreme miserie dei regil maggiormente invincibile, non volle, per la strada dagli altri Baroni battuta, ritirarsi nella piazza di Capua; quantunque vi fosse la moglie da lul nel principio della guerra mandata, stimandola pluttosto stanza di timidi, che ricetto di valorosi. Fatta dunque una massa di cento trenta cavalli incaminossi insieme con Giovan Battista Villano suo Tenente, D. Vincenzo della Leonessa, D. Marcello Origlia Capitan di cavalli, e col Marchese di Morra per la provincia di Puglia, scorrendo, con si poca gente in quel viaggio, sopra 70 miglia di paese nemico senza perdere un uomo. Fermatosi nel passagglo nella città di Ariano, in cul governava l' armi Giovan Vincenzo Strambone Duca di Salsa allora Preside di quella Provincia, e pregato da lui a restarsi per rinforzo del presidio in quella piazza, che fra tutte l'altre era sola rimasta a devozione di Spagna, egli per emendare le perdite fatte, e le vittorie non ottenute per cagione dell'indisposizione patita, ricusò di compiacerlo, benchè appoggiasse la necessità del partirsi all' incombenza di soccorrere il principe di Troia suo fratello, dal quale teneva avviso di essere assediato dentro quella città dalle armi del popolo.

Arrivato, arrestò il corso della marciata nel villaggio della Castelluccia con estrema allegrezza dei suoi vassalli. Ouivi avendo inteso che D. Francesco suo fratello si era ritirato nella città di Manfredonia per tema del popolo che si era impadronito di Trola, gli diede subito parte della sua venuta, sollecitandolo ad unirsi con lui; ma essendosi, nel mentre che stava attendendo la venuta del fratello, allontanato per cagione della caccia, della quale egli grandemente si dilettava, forse più di due miglia fuori della Castelluccia, non da altri seguito che da nove o dieci cavalli , restò così d'improvviso assalito da più di centoclaquanta cavalii del popolo, che erano forse per depredare quelle campagne usciti dalla piazza di Foggla, che stimandosi affatto perduto si spinse, per venderli cara la vita, con tanto valore e con tanto ardimento incontro al nemico, che spaventato per cagione d'alcuni segni che fecere le sue genti di chiamare altri cavalli in soccorso, voltò, fuggendo, le spalle con tanto disordine che oltre nove soldati che restarono uccisi dai regii, rimasero in potere dell' Avalos quattro prigioni e sedici pezzi d'arme. Anzi essendo infine del combattimento sopraggiunto da Manfredonia il Principe di Troia con altri cento venti cavalli, fu di nuovo da questi per più di due miglia di strada, ma senza profitto, seguito.

Ritiratosi l'uno e l'altro nella medesima sera dentro l'accennato villaggio della Castelluccia fu conluso tra loro, per la prima Impresa che si propose, d'impadronirsi di Troia; ma perchè non potevansi senza evidente pericolo di grossa perdita di gente investir le mura di quella piazza, oltrecchè non vi era fanteria da poterlo eseguire, tentarono di farla cadere per mezzo di un gentiluomo del Magistrato, che era assai parziale della Corona e molto confidente del Principe: fatto dunque costui consapevole del disegno per mezzo di un messaggiero, e disposti gli animi di alcuni fazionarii del Principe a seguirio, fece intendere agli Avalos, che per la mattina seguente si fossero avanti giorno presentati con tutte le genti sotto le mura. Non furono lenti i fratelli ad eseguire l'avviso mandato da costui, ma l'evento riusci diverso dal disegno, perchè comparsi con dugentocinquanta cavalli in diverse truppe divisi intorno alla piazza, ed acclamando nel medesimo tempo i congiurati di dentro il nome di Spagna, il popolo, a cui il timore sece parere la gente regia di numero assai maggiore, restò talmente atterrito, che abbandonando la difesa della città, e precipitandosi dall' istessa muraglia, non in altro confidò la salute che nella fuga, ma prevenuto dalla velocità dei cavalli, che gli furono subito sopra, restò la maggior parte quasi tutta a pezzi tagliata, e se l'istesso D. Francesco, che considerava ancora che erano suoi vassalli, non avesse rattenuto con gli ordini suol la furla degli uccisori, con difficoltà poteva per quelle campagne, non meno aperte che spaziose, salvarsene un solo per riferire il successo.

Entrato il vincitore nella piazza, e fatti appiccare alcuni capi della ribellione, che furono per opera dei nobili arrestati, vi si trattenne tre giorni in assettare le cose della città, levando il governo dalle mani del popolo e ponesdolo in quelle dei nobili. Quindi avendo risoluto con unovo riniforso di genti, che si offersero spontaneamente di seguirlo, d'uscire ia campaçaa, sopragginnse, tratto dall'avviso di questa sorpresa, D. Ippolito di Ocastano Preside di quella Provincia seguito dal Marchese di Paglieta, dal Duca di Montecalvo, dal Principe di Castellaneta, dal Marchese Bracigiano suo figlio, da Rinaldo Miroballo, da D. Cesare Carafa, da D. Francesco di Palma Duca di S. Elia, dal Marchese di Trevico e fratello, da D. Carlo Pignatelli, dal Principe di Castellaneggioro, da Fabio Carafa, e da altri Cavalleri e Baroni del regno, con l'unione del quali fatto un corpo di cinquecento cavalli e pre-ento fanti, it deliberato tra loro di Sorprendere Lucera, Qao della

provincia e città non più di otto miglia lontana da Troia verso la parte di tramontana, Troyavasi allora fra i nobili nella città di Lucera un tal Giacomo Pellegrino, acerrimo difensore e fedelissimo seguace del partito della Corona, il quale aveva più volte trattato, per via di segreta intelligenza tenuta col Preside, di rimetter la piazza nelle mani del Re, ma perché D. Ippolito non aveva soldatesca bastante a poterla guardare, ed era troppo potente il nemico che campeggiava in quel tempo, non ebbe mai effetto l'onorato disegno di costui. Adesso vedendosi il Costanzo con gli aiuti del Montesarchio e del Troia ingrossato di forze e calorato dalla vicinanza della piazza occupata, volle prima d'Impegnarsi all' impresa rinnovar le pratiche col Pellegrino. Fattolo dunque per mezzo di alcuni suoi confidenti partecipe del suo disegno, egli, che non meno per obbligo di fedeltà che per la tirannia di Pietro Crescenzio nuovo Preside della provincia che in vece del regio era stato eletto dal popolo, stava con la medesima disposizione inclinato al servizio del Re, non fu pigro in avvalersi dell' occasione che li porgeva la vicinanza delle armi spagnuole con l'offerta del Costanzo, Conferito dunque il negozio con alcuni gentiluomini suoi aderenti, tra i quali vi fu Antonio Pellegrino suo fratello, Agostino del Pozzo, Prospero di Nicastro, Antonio de Roberto, e con altre persone civili che erano della medesima fazione, e concluso tra di loro di assalire due ore avanti giorno dentro l'istessa piazza il nemico, avvisarono il Preside, che nel medesimo tempo dovesse trovarsi con tutto l' esercito sotto le mura, affiuchè spaventati gli avversarii dalla vista delle armi di fuori, e combattuti nel medesimo tempo da quelle di dentro, pensassero piuttosto alla fuga che alla difesa. Partorirono i disegni del Pellegrino per appunto quel fine che figurossi , nè l'esito fu diverso dalle speranze, perché avendo, nell'ora concertata fra congiurati, assalito i nemici, ed essendo nel medesimo tempo comparsa la gente del Costanzo, della cui venuta ebbe nell'istesso punto l'avviso, fu così grande la tema che nacque nel cuore dei popolari, che dopo aver una gran parte di loro pagata con la morte la pena delle colpe commesse, si resero finalmente senza veruna riongnanza alla discrezione del vincitore. Morirono nella sorpresa di questa piazza sopra cinquanta soldati del popolo, oltre alcuni capi che furono giustiziati dal Preside e l'acquisto di settecento pezzi d'arme che levarono i regii dalle mani degli avversarii.

Abhattate dal terrore che cagionò l'acquisio della città di Lucera si resero immediatamente a devozione del Re le terre di Sansevero, di Casalmaggiore, di Grignano, del Monte S. Angelo, e quanti villaggi si contano in quel contorno, eccettuandone l'oggia, che indurita nella sua contunacie, ruminara pittoto il modo della rendette, che della della contra di contra con

resa. Risoluto contuttocciò il Costanzo di seguire il corso della vittoria, e di prevenire con la prestezza gli apparecchi che avrebbe con la tardanza fatti il nemico per la difesa, s' incamminò con cinquecento cavalli ed altrettanti pedoni all' impresa di Foggia, che non era meno di quattro leghe lontana da Lucera verso la parte d'oriente. Siede Foggia quasi nel centro della Provincia di Puglia in sito piano e senza muraglia, e però talmente aecolta in un corpo che avendo il popolo serrati alcuni vicoli che la dividono per mezzo, non pareva differente dalle plazze murate. Vi erano dentro allora di presidio sotto li comando di Giovan Sabato Pastore, che l' indusse a devozione del popolo, non meno di duccentocingnanta cavalli e quattrocento fanti raccolti da varii villaggi pluttosto a suono di campana che di tamburo, oltre un grosso rinforzo di gentl che si stava aspettando dalla provincia di Principato ultra sotto la condotta dell'accennato Pietro Crescenzio supposto Preside di Lucera. Rendeva però maggiormente difficile l'acquisto di questa piazza la fazione dei nobili, la quale, essendo non meno disarmata che oppressa dalla potenza dei popolari, non aveva abilità di fare alcuu moto in servizio della Corona. Aggiungesi che essendovi dentro Monsignor Sacchetti Vescovo di Troia, e nemico tanto capitale degli Avalos che aveva promesso ventimila ducati di taglia sopra il capo dell' uno e dell'altro, teneva talmente col danaro obbligate le soldatesche del presidio che il volerla difendere, non da altri che da lui dipendeva. Ma con tutto che non Ignorassero i capi delle armi reali che fossero così grosse le forze nemiche, ed in istima non disprezzabile l'autorità del Saechettl, vollero nulladimeno, affidati nel favore della fortuna che se li mostrava seconda, tentarne l'acquisto. Fermatosi dunque D. lopolito con le sue genti non meno di mezzo miglio lontano da Foggia, e squadronato in un' aperta pianura l'esercito a vista del nemleo, trattenevasi irresoluto, per la diversità del pareri, d'inoltraral all'assalto, essendo molti d'opinione che non era conveniente senza artiglieria d'impegnarsi all'acquisto di quella piazza, quando I difensorl incominciarono a travagliare i regii col cannone, che presaghi della vennta del Costanzo aveyano dentro al recinto nella medesima notte introdotto. Il Preside disperato per tale accidente di conquistarla, deliberò coll'assenso degli altri d'introdurvi l'artiglieria della città di Manfredonia, luogo non meno di sei leghe lontano da Foggia. Lasclato dunque il Montesarchio con D. Francesco all'assedio, partissi per tale effetto con quattrocento cavalli e cinquecento pedonl. Si trattenne colà D. Andrea insino alla sera del giorno seguente, nei fine del quale non vedendo comparire il Costanzo, ed avvisato con lettere che non era per allora il suo ritorno, nè potendo senza notabile incomodo alloggiare in campagna per la malignità della stagione che era fred\_ dissima, si ritirò nella città di Lucera. Ma qui mentre sollecitava la venuta del Preside per la concertata impresa di Foggia, ancorche fosse caduto nella sua solita indisposizione di febbre, interruppero i suoi generosi disegni gli avvisi che sopravvennero dal Duca di Salsa, il qualeessendo stato assediato dentro la città d'Ariano dalle armi del popolo. scrisse al Principe confidandosi molto nel suo valore che andasse a soccorrerlo. Udita D. Andrea la necessità e le angustie nelle quali trovavasi quel Signore, si risolse quantunque fosse dal suo male grandemente vessato di non deludere l'opinione e le speranze che fondava quel Duca nel suo soccorso. Anzi a Giovan Battista Villano suo Luogotenente, che prevedendo i travagli che doveva in quel viaggio patire (che non era meno di venticinque miglia di strada) gli dissuase l'andata offerendosi andar egli in suo luogo, rispose, che dove si trattava del servizio del Re, non doveva il soldato per tema di perder la vita fuggir l'occasione di cimentarla. Montato dunque a cavallo marciò nella medesima sera, che furono li S di marzo, verso Ariano, alla cui vista essendo arrivato sull' alba avanzossi tant' oltre che non era più lontano che un picclolo tratto di mano dalle trincere del nemico: ma accortosi finalmente che erano abbandonate e prive di difensori. non fu lento in occuparle. Quindi volendo inoltrarsi verso le mura intese da un contadino che era colà, per domestici o per al tri affari calato, che già la piazza era stata sorpresa dal popolo e che il Duca era morto. Afflisse grandemente l'animo del Principe l'avviso di questa perdita, perchè oltre i mali che in pregiudizio del Re ne dovevano seguire nella provincia di Puglia, veniva anco il popolo di Napoli ad aprirsi un passo libero per la condotta dei grani che da Foggia si trasmettono in Terra di Lavoro, dove prima che si prendesse Ariano non potevano condursi se non per le vie della montagna, che erano non meno malagevoli che fangose. Ma comecche la fortuna non ha forza d'intimorire con le disgrazie gli animi generosl, il Principe risoluto di non abbandonare il partito del Re sino all'ultimo spirito della vita, si ritirò di nuovo, prima che la perdita di questa piazza cagionasse novità nella Puglia, nella città di Lucera, ma non con i medesimi disegni; perchè essendo calato dell' esercito vincitore un corpo di quattrocento cavalli e quattrocento pedoni dentro la piazza di Foggia, l'assicurarono talmente dall' assedio dei regii , che svanirono affatto dal petto del Principe le speranze di conquistarla.

La città di Ariano, cli'è la maggiore e la plu numerosa di popolo tra quante ne sodo nella provincia di Principato ultra, giace, non meno di cinquanta miglia lontana dalla parte orientale di Napoli in mezzo

della strada di Puglia, situata sopra l'altezza di un monte tauto eminente che predomina tutti gli altri che a guisa di corona gli siedono intorno: la rende la natura del sito, che è quasi inaccessibile, così malagevole a potersi investire, che quantunque non abbia mura che la circondano, stimasi, chiusi che sono con mediocri ripari gl'ingressi, ragionevolmente sicura da qualunque assalto di esercito nemico. Considerata dunque da Giovan Vincenzo Strambone Duca di Salsa, e Preside allora della Provincia. l'importanza di questa piazza, che è la chiave di quel passaggio, deliberò sin dal principio della guerra come più necessaria d'ogni altra, di tenerla in nome del Re, poco curando delle altre che erano meno opportune, con disegno non solo d'impedire al popolo di Napoli le condotte dei grani, ma di toglierii affatto il commercio della Puglia; ma comecche la piebe più bassa, seguendo in quel tempo l' esempio delle altre città del regno, se n'era ad onta dei nobili impadronita, il Preside ancorchè molte pratiche vi facesse non ebbe fortuna d' introdurvi presidio. Essendo poi stato, fra le campagne di Ascoli e di Bovino, rotto il popolo di Ariano dal Conte di Conversano in tempo che calava all'assedio di Napoli, conforme sopra accennai, i nobili della città, asslenrati dal calore di questa vittoria, chiamarono immediatamente il Duca che risedeva aliora nella terra di Montefusco e l'introdussero pella piazza, che fu appunto nel vigesimo ottavo giorno del mese di ottobre , seguito da tutta l'Udienza , e dagli Officiali della provincia. Entrato, e risarcite che ebbe il Preside con nuove fortificazioni le medesime trincere fatte dal popolo, perchè le armi del baronaggio apparivano trionfanti, sostenne poca fatica in contendere ai nemico il passaggio di Puglia, stante che il terrore delle armi reali teneva quelle del popolo piuttosto assediate che campeggianti. Caduta nel principio di decembre la città di Avellino in potere di Paolo di Napoli, e quella di Foggia sotto Giovan Sabato Pastore, come sopra accennai, il popolo che era non meno dalla penuria dei pane che dall'incursione del realisti travagliato, non così tosto vide impeguato l'escrcito dei Baroni alla difesa di Aversa che incominciò a calare nella Puglia per la via delle montagne, lasciando a sinistra la città d'Ariano. benchè per strade così malagevoli in tempo d'inverno molti pochi graniper tanta necessità conducesse. Avvisato immediatamente di ciò il Duca di Salsa applicò il pensiero al rimedio, ma perchè non poteva diminuire il presidio della piazza, che era molto debole, incaricò alli Baroni di quella provincia di venire a soccorrerio, con disegno di maudarli in campagna ad impedire le accennate condotte di grano. Venpero con la prontezza che richiedeva il bisogno in aiuto dello Strambone il Duca di S. Marco, D. Luigi suo fratello, c D. Carlo Cavaniglia

suo figlio con cento nomini parte a pledi e parte a cavallo, il Marchese di Buonalbergo, e D. Carlo Spineili suo figlio con altrettanti, il Marchese di Bonito, con Fra Glovan Battista Pisanelio suo fratello, D. Andrea, e D. Camiilo Stramboni figli del Preside, con altri gentiluomini avventurieri e eamerati del medesimi Baroni. Con la vennta di costoro impedi talmente il Duca il passaggio al nemico, che l'acquisto di Aveilino e di Foggia apportò per questo fine non moito vantaggio alle' cose dei popolo. Divenuta più lunga poi che non credevano i regil la guerra, e maneando ii denaro per soccorrere le soidateseue dei presidio, i Baroni divennero tanto impotenti per l'eccesso della spesa a mantenerie, che furono dalle medesime genti che li seguirono abbandonati, astrette dalla necessità a ritirarsi per non potersi più dentro la piazza mantenere ; quindi nacque che mancando a questi signori del baronaggio ie forze da sortire in eampagna contro al nemico, 1 condottieri del grapo, essendo affatto rimosso l'ostacolo che l'impediva, andavano e ritornavano da Foggia con maggior sicurezza; ma eomecchè per li passi deile montagne non si poleva trasmettere la Terra di Lavoro tanta copia di grani che fosse bastevole al bisogno del popoio di Napoli e deil' aitre città e terre vicine che erano dalla fame da più mesì combattute, il Duca di Ghisa per soddisfare al desiderlo di un popolo tanto licenzloso quanto famelico, elle con continue doglianze si querelava di iul ed instava per il rimedio, fatto raccogliere nella città d' Avellino, che fu la plazza di armi di quest'impresa, un esercito di quattromila nomini dalle terre di Lauro, di Montoro, di Sanseverino, e dalla medesima provincia di Principato Ultra, l'inviò sotto la condotta del signor di Viliepreux alla volta della città d' Ariano, commettendoii che con ogni possibile sollecitudine sì studiasse di conquistarla. Arrivato eostni iu virtu degli ordini d'Errico sotto ia piazza, che fu il quinto giorno del mese di marzo, la strinse in manlera, dopo aver prima incendiato per quelle campagne le vigne e le possessioni degli abitanti, che non fu luogo nè posto dal nemico occupato, che non giovasse ad Impedire i soccorsi che si potevano forse per opera dei regii nella piazza introdurre. Questa soilecita aecuratezza del francese, che usò nel disporre i suoi soldati all'assedio, non represse il valore ne l'ardire degli assediati, perchè con altrettanta sollecitudine invigitavano alla difesa, anzi ammassato un corpo di cento uomini raccolti dalle soidatesche del Preside e dagli abitanti della piazza, sortirono con tanta intrepidezza contro al nemico, che investendolo dentro l proprii ripari lo fugarono più volte, non meno con danno che eon vergogna, poco stimando gli ordini e le riprensioni dei capo, che sgridando i fuggitivi in vano s'affaticava che sostenessero la difesa del posto. Il venerdi, che fu il secondo giorno dell'assedio, non so se spinti dagli stimoli dell'onore, o costretti dagli ordini del Villepreux, s'avanzarono i nemici un' ora prima del sole sin sotto le mura, ed investite a petto scoperto le trincere del regii diedero un assalto generale da tutte le parti della città ; ma ributtati dal valore dei difensori , che lo sostennero con mirabil coraggio, furono costretti dopo quattr'ore di combattimento di ritirarsi con perdita di più di quaranta soldati. Il sabato avendo il popolo occupato la Chiesa di S. Sebastiano, non più che un piccolo tratto di mano divisa dalla città, incominciò col moschetto a travagliare in maniera gli assediati che dentro gli stessi ripari convenne a più di uno di lasciarvi la vita, ma accorsovi un grosso rinforzo di cittadini seguiti sin dalle donne, lanclarono tanti sassi sul tetto di quella Chiesa con altre materle incendiose, che diroccandola affatto fu costretto il nemico di abbandonaria fuggendo. Con successi simili o poco diversi passarono tra gli aggressori e gli assediati le fazioni della domenica seguente senza vedersi un minimo avanzamento dalla parte del popolo, anzi il Duca si era tanto assicurato nella fortezza del sito e nella fede del cittadini, che non dubitava di mantenersi insino all' arrivo del principe di Montesarchio che aspettava in soccorso. Ma comecche le umane speranze riescono Il più delle volte fallaci, e suole Iddio per altri fiul, poce da noi penetrati, non secondare i nostri disegni, non fu meraviglia se l'opinione del Preside restasse lu quell' assedio dalla troppo confidenza ingannata, o piuttosto dal fatto a cui conveniva di cedere per decreto inviolabile del cielo. Militavano nell' esercito nemico Giuseppe Marra . Antonio e Carlo Bifaro nativi della stessa città di Ariano, i quali o per effetto di genio, o per fine di privato interesse aveano seguito sin dal principio della guerra la fazione del popolo, a segno che non si contennero di assalire la propria patria con l'armi, di che avvisatone il Duca, fece immediatamente arrestare Giuseppe Bifaro loro fratello, che dentro la medesima piazza esercitava l'officio di Sindaco, con disegno non solo di rimuover le pratiche ed Intelligenze che potevano facilmente tra costoro tepersi , ma per rendere ancora quei di fuori più rattenuti nelle ostilità per cagione del fratello. Ma essendo costui ad onta dell' istesso Preside fuggito dalle carceri e passato dalla parte del nemico, insegnò il modo di sorprendere la plazza senza contesa. Avendo dunque costui molto bene osservato che Carlo Rosso cavaliere napoletano della Piazza di Montagna, ed Uditore di quella provincia, guardava pon più che con otto compagni un posto poco lontano dal corpo della città, che per esser circondato da molti fossi e distante dal quartiere nemico era il meno sospetto degli altri, si offerse al signor di Villeprenx, che dan-

dogli un grosso nerbo di fanti si sarebbe con poca fatica impadronito della piazza, mostrandogli evidentemente la facilità del modo che aveva di poterlo eseguire. Accettata dal francese l'offerta di costui gli diede per tale effetto trecento soldati dei migliori e più spiritosi che fossero in quell' esercito, provvedendoli di scale, zappe, e sciamarri per agevolare non meno i passi dell' erta che la profondità dei fossi. Venuta la notte che era stabilita all'impresa, partirono gli assalitori conforme l'ordine dato per eseguirla, e superata senza contrasto l'asprezza della salita s' inoltrarono un' ora avanti giorno tanto vicino al poste del Rosso, dai quele non furono per cagione di una foltissima nebbia veduti, che investendolo d'improvviso con una salva d'archibugiate restò l'infelice cavaliere, più fortunato pegli esercizii di Minerva che di Marte, insieme con Bartolomeo d'Ausilio gentiluomo di gnella città miseramente ammazzato. Gli altri che stavano alla custodia del medesimo posto , fatta la prima scarica contro al nemico non senza vendetta, e sopraffatti dalla furia dei popolari, che a guisa di un diluvia ondeggiante sopraggiangevano in soccorso dei primi, ne abbandonarono la difesa, cedendo liberamente al vincitore l'ingresso, il quale seguendo il favorevole corso della vittoria, ed incalzando i fuggitivi con grida e con altri strepiti popolari , giunse così d' improvviso in mezzo della piazza, che trovandovi il Preside, che andava a cavallo inanlmando le genti alla difesa, gli disserrò tre archibuglate per ammazzario, dalle quali essendo rimasto nell'una e l'altra mano ferito. fu costretto di ritirarsi nella casa della sua solita residenza, ma assalito immediatamente dai nemici su insieme con D. Andrea e D. Camillo suoi figli arrestato e condotto in un' altra picciola casetta prigione. Segul alla carcerazione del Preside l'arresto degli altri cavalieri con venti gentiluomini della città. Tenevasi ancora in nome del Re. e difeso dal Marchese di S. Marco il castelio della città, il quale ancorche fosse di ruto e molto debole, fu difeso da quel cavaliere con tanto valore, che diffidandosi il Villepreux d'averlo sepza spargimento di sangne, s'indusse ad ottenerlo con patto che potesse il Cavaniglia con armi, cavalli e con tutta la sua gente partirsi, ma dopo non essendogli stata osservata la promessa, restò con li altri similmente prigione. Morta, presa, e fugata in tal guisa la gente del Re, ed assignratosi totalmente il nemico della vittoria ottenuta, incominciò a dar principio al sacco ed alle rapine. astringendo a forza di severissimi tormenti coloro, che essi si figuravano, che denaro o altra cosa di valore tenessero nascosta, e commettendo tutti quelli eccessi che possono cagionare l'avidità e la tirannide di un esercito licenzioso e senza freno. Ma non soddisfatti contuttociò que barbari di tanto esterminio, incominclarono ad esclamare con eccesso

di crudeltà inaudita che morissero tutti i prigionieri, ed entrati, dall'istesso furore guidati, nella casa dove stavano riteunti, ammazzarono il Marchese di Buonalbergo, il suo segretario ; il Marchese di Bonito, e Francesco Maurone di Benevanto senza concederii neanche tempo di confessarsi, benche offerissero molte migliaia di scudi per ottenerlo, é se era più tardi ad arrivarvi il Villepreux, alla presenza del quale mostrarouo all'uccisori qualche termine di rispetto, erano totti per seguire înevitabilmente la medesima fortuna degli uccisi. Però quantunque per la riverenza del capo rattenessero da tanta scelleraggine le mani, non cessarono con tuttocio l'esclamazioni e le dorlianze con le quali si protestavano, che non potevano in altra maujera vendicare i patimenti e le ingiurie sofferte da loro, che con la morte del prigionleri; e perche il Comandante se gli oppose con molte ragioni, dicendo che ciò non era convenevole, e che il Duca di Ghisa avrebbe un tale eccesso malamente sentito, si contentareno finalmente che la vita del Preside dovesse sacrificarsi per vittima dell' ira loro. Prompigata questa sentenza, e riferlia per via di alcuni religiosi a quel misero vecchio. si dispose con tanta intrepidezza a morire, che ricevuti prima i Sanfissimi Sacramenti della Chiesa, usci nella piazza, dove doveva escguirsì la tirannica sentenza dei popoio, senza perder la solita serenità del suo volto, dicendo nel medesimo tempo che era condotto al patibolo. e che doveva da questa vita terrena far passaggio a quella del cielo, che era molto poco il morire in quella occasione per servizio di Dio e del suo Re. Con fine così tragico benche glorioso terminò il corso dei suoi giorni Giovan Vincenzo Strambone Duca di Salsa, uno dei più saggi Consiglieri di Stato di Sua Maestà, cavallere in vero non meno stimato per la chiarczza del sangue che per quella del suo valore, dotato dalla natura di qualità così rare, e di prudenza così raffiuata, che sl fece strada col merito ai primi impieghi dei regno : però la fortuna per emulare i Ministri del Re, che gli concessero lu vita più cariche che tempo, volle preparargli nella morte più giorie che palme, Gli altri prigionieri condotti in Napoli avanti il Duca di Ghisa, furono da lui ad onta del popolo con magnanima generosità rilasciati (1);

<sup>(1)</sup> Questi prigionieri farcoso i due figliculi del Duca di disas brendie della Bravincia, D. Andrese D. Camillo Straubence, D. Carlo Spinicillo dei Marcheni di Bonublercap, Fra Gievanbattina Faszello, D. Leinje Gazaniglin, ed il Marchen di S. Marco, e con esti Orazio Cavasellore, Ascamio Auferie, di Capitano Ferrantico di S. Marco, e con esti Orazio Cavasellore, Ascamio Auferie, di Capitano Ferrantico Sefanello, Carlo Strânello, e Malte Spiladore e gli atti sino al numero di diciasette crano robbati dei Marchen di San Marco di Bonublerco, Ai 19 gazzo giuntero in Napoli depo quatteo giareni di petosori

Erano frattanto nella città di Capua incominciate a comparire assai meno calamitose le cose del Re sotto il governo del Poderico, perchè oltre l'assidua vigilanza che usava, e le nuove fortificazioni che fece in quella piazza, aveva con diverse sortite in maniera atterrito il presidio di S. Maria di Capua, in cui governava le armi il signor di Molletta (1), che pareva il nemico piuttosto assediato che assediante, ma comecché a tali sortite si conviene pluttesto il titolo di scorrerie che nome di fazioni, le rimetto più volentieri alla considerazione del cortese lettore, che all' officio della mia penna. Fra tante però che ne fecero i regii una sola parmi che non meriti l'ingratitudine del silenzio per eternare degnamente il valore d'un cavaliere e la viltà del nemico. Si era il popolo avanzato a vista delle mura di Capua con un corpo di fanti e con una grossa squadra di cavalli, nel disegno di cacciare i regii dalla piazza e tirarli in un' imboscata fatta dal Molletta in un casino poco più lontano d' un tiro di moschetto da Santa Maria. Per reprimere quest'iqsolita audacia del popolo ordinò il Poderico, che uscisse a riconoscerlo la compagnia di Autonio Guindazzo non più numerosa che di ventiquattro cavalli, alla vista della quale presa studiosamente la carica il nemico incominciò, seguito dal Guindazzo, a ritirarsi verso il casino. ma perché alcuni fanti dei popolo non potevano con la fuga pareggiar la velocità dei cavalli per non restar preda dei regii che a tutto corso seguivano i fuggitivi, si ricoverarono al medesimo casino. Accortosi di ciò il Guindazzo, e sospettando con molta ragione che colà vi-fosse altra gente in aguato, fermossi, ed invece di seguire il nemico divise in tre picciole truppe i suoi cavalli , e tagliato fuori il casino verso ponente tenne agli assediati sia tanto impedita la ritirata dalla parte di ponente. che venutoli di nuovo soccorso di gente da Capua, li costrinse alla resa, non avendo usato fra tanto tempo il popolo, che aveva sopra dugento cavalli dentro Santa Maria, di venire a soccorrerli,

cammino, durante il quale fis in pericelo la loro vita per essere corsa voce che da alcuni manufaciri di Avellino e di Serino si volusse tratura di toti dalle mani della scotta in muerco di centocioquanta soldati, sotto la condotta di alcuni della scotta in muerco di centocioquanta soldati, sotto la condotta di alcuni capitani di caralli, del Maestro di Campo Orazio Vassallo, o Diego Anzalono Preside dei popolani. Nell'attaversaro le vio della citta divista di gente, dalla Porta Capunas sino alta diserar del Deca di Ghite, al peleo chreggiacoloi et enendeli como nemici del popolo gridava loro, comi ribelli, como sarobbero stati potis in liberta so il Duca non si fissa fernamento al tentune si a pati della resa posti a sua consecenza por lettera che il signor di Vilieprent avez consegnata allo stesso Marcheso di San Marco en da partiro da Ariano — Vedi il Copeccidaro.

 Mentovato dall'Autoro nell' Argomento di questo Quinto Libro col nome di Monsieur di Molech — II de Santis lo chiama Monsieur Maletta.

London Longs

Però il signor di Molletta, che applicava il pensiere a cose più grandi. si studio di vendicare questa ingiuria con impresa di magglor conseguenza. Teneva il Poderico, perche non gli fosse impedito il commercio e la corrispondenza per la via di mare con le città di Napoli e di Pozzuoli, un mediocre presidio comandato da Giovan Battista Rocco Capitano di fanteria sul castello del Volturno situato poco lontano dal lido, e per dove dovévano necessariamente passare tutte le barche che da Napoli a Capua e da Capua a Napoli si tragittavano, con il cui traffico non meno quella che questa città notabil beneficio ricevevano. Fra l'accennato castello e la piazza di Capua giace sulla riva del fiume dalla parte di oriente il villaggio di Grazzanisi, nel quale, per essere aperto, non molto curarono i regii di porvi presidio, perche oltre che supponevano che fosse bastevolmente guardato quel passo dal Rocco e dai battitori delle strade, era tanto scemato l'esercito del baronaggio che non poteva il Poderico impegnarsi alla guardia di tanti posti. Avvisato il Molletta dell'importanza di questo passo, e considerato quanto fosse opportuno a tenerlo, vi si spinse una notte con cinquecento fanti ad occupario, e perche dall' altra spenda del fiume si sporgeva in fuori verso il villaggio una punta che, circondata dalle acque del medesimo Volturgo, era a guisa di una penisola, il nemico passato dall'altra parte la fortificò in maniera con una linea, che si tisò dalle spalle da tramontana a mezzoglorgo, che se aveste avuto valore chi la difese corrispondente al giudizio di chi la fece, era affatto perduto dai regii il beneficio del mare, oltrecche la città di Pozzuoli eta necessitata a cadere in mano del popolo per maneamento del viveri che le venivano giornalmente somministrati da Capua. All' avviso di accidente così sinistro, si turbò grandemente il Poderico, ma ricco non meno di valore che di partiti, vi spedi immediatamente D. Prospero Tuttavilla con dugento fanti calorati da alcune poche truppe di cavalli, commettendoli che procurasse in ogni maniera di scacciarne il nemico ; è ben vero che per impegnarlo con più stimoli d'opore ad imprender l'impiego gli disse, che se ciò fosse avvenuto in tempo che governava l'armi D. Vincenzo suo zio si sarebbe impegnato con maggiore allegrezza all'esecuzione di guella impresa. Arrivato il Tuttavilla a vista della penisola, nella quale si era trincerato il nemico, tento con un debole assalto che eli diede di scoprire i disegni e le forze degli avversaril, ma trovatili troppo forti, e dispostissimi alla difesa si ritirò con pensiero di attaeearli nella notte seguente. Fattone dunque consapevole il Generale, ed assicuratolo della vittoria con qualche perdita di soldati per mezzo del scrgente maggiore Anuibale de Notariis, che vi spedi, e questi ritornato alle quattrore della notte con l'approvazione del l'oderico, dispose i fantl all' assalto la due squadroni divisi: però dato il segno della mossa. un sergente spagnuolo, che teneva il corno destro della battagtia, o per tema, o per altro rispetto che si fosse, non volle avanzarsi. Annibale, che scorrendo invigilava per tutto, accortosi della viità di costui, che ne per prieghi, ne per minacce volle ubbidire, alletto talmente con le promesse un sergente italiano, che era alla testa dell'altro squadrone, che assali con tanto ardimento le trincere del nemico . che stimolato lo spagnuolo dal valore dell'emulo, fece anche egli il suo debito. Il nemico benchè avesse molto vantaggio la difendersi, incerto per cagion delle tenebre con chi dovesse combattere, ed atterrito dall' altra parte dai suono delle trombette, che per le flessuose rivolte del fiume pareva che gli fossero alle spalle, fatta una debole resistenza abbandono, per non esser serrato la mezzo dai regii, la difesa del posto. Rotta il vincitore la linea, ed entrato nel quartiere nemico, seguen do il corso della vittoria , taglio a pezzi tutti coloro che per cagione del fiume , che si tragittava con una picciola barca, non ebbero tempo di ritirarsi. oltre moiti altri che buttandosi a nuoto restarono soffocati dalla voragine delle acque, ricusando li quartiere che da sopra la riva l'offerivano i regii: benchè gli stessi paesani, accortisi delle reliquie avanzate alla rotta ricevuta dal popolo che disordinatamente per le campa gne dall' altra riva fuggivano, per redimersi dalla tema del sacco rivolsero le armi immediatamente a favore dei vincitore, uccidendo ed arrestando molti soldati prigioni.

Fratauto il Duca di Ghisa, al quale non solo premeva la morte di Vincenzo d'Andrea, ma l'esterminio di Gennaro Annese, e di molti altri capipopoli del regno ; tanto per secondare la vastezza dei suoi arditi pensieri, quanto per insinuarsi con simili dimostrazioni nell'affetto del nobili, tento con varie maniere più volte di poterlo eseguire; ma perchè riusciva molto difficile il sopprimere la potenza dell' Annese, ch' era per il seguito dei suoi molto considerabile, nè poteva senza evidente pericolo di ruinar le sue speranze procurarne l'effetto, non ad altro applicavasi, che a lusingare con varie promesse l'animo delle milizie, tirando con cariche e con doni di non poco momento i medesimi fazionarii di Gennaro al suo partito, affinché restando con tale artificio debilitato di forze, o potesse con poca fatiga privarlo di vita, o levarli totalmente il maneggio. Premeva in oltre ad Errico per accelerare l'esecuzione del suol disegni (ch' erano, ad onta di Spagna e di Francia, d'incoronarsi del regno) di stabilire in manlera il suo dominio, che arrivando l'armata francese, che glà stava, per venire a primo tempo, ponendost in ordine, o poco giovasse a soccorrerio, o non potesse scacciarlo. Considerando dunque egli che per rimettersi in istato di tal si-

curezza gli conveniva di sorprendere la parte superiore di Napoli, dalla quale dipendeva l'acquisto totale del regno deliberò di farne la prova, persuaso che impadronito che se ne fosse, devessero gli stessi Baroni, disperati della vittoria del Re, appigliarsi successivamente al partito del vincltore, conforme aveva sperimentato con l'esempio di molti nobili, che all'aura delle sue prime vittorie erano dall'ubbidienza del Re a quella della Repubblica passati. Ma comecche non molto confidava nel valore delle milizie di Napoll, conosciute in varie occasioni da lui per inabili agli assalti, volle ancora per tale effetto avvalersi di quelle di fuori, affinche stimolate dall'emulazione della gloria ( se pure erano capaci d'un tal desiderio ) avessero , deponendo la vilta consueta, con maggiore ardimento aspirato alla vittoria. Spediti dunque gli ordini necessarii per la provincia di Terra di Lavoro e per quella del Principato ulteriore che son confinanti, Paolo di Napoli, Sebastiano di Bartolo, ed altri capi che tenevano il governo delle armi in quelle parti, in esccuzione delle ingiunzioni del Ghisa marciarono con un corpo di seimila uomini alla volta di Napoli. Arrivati costoro, Errico che fondava nella prevenzione la stabilimento della sua grandezza, fatta scelta d'altreitanti soldati delle milizie del popolo, e ridottili in più squadroni sotto diversi capi, o veterani o francesi, fece, per divertir le forze spagnuole che supponeva molto debilitate, attaccare una mattina tre ore avanti giorno da sei parti l'assalto. Li spagnuoli, che per via delle intelligenze che tenevano dentro al quartiere nemico, erano distintamente di tal mossa avvisati, avevano in maniera risarciti con nuove fortificazioni i ripari . che stimavano piuttosto pazzia che temerità l'assalto degli avversarii, Aggiungesi , che essendo insorta una voce (forse per artificio dei regii ) che il popolo non per altro fine aspirava alla sorpresa del quartiere sedele, che per saccheggiare le case degli abitanti ripntati dagl' invasori per ribelli della Repubblica, pochi furono coloro che in soccorso degli spagnuoli non corressero alla difesa. Principiato dunque l'assalto, ma con sforzo maggiore dalla parte di S. Carlo presso la contrada delle mortelle, per essere stimato posto più debole degli altri per difetto delle mura, altro non si vide ne s'udi fra le tenebre ed il terrore della notte se non grida, se non strepiti, se non fiamme, che formando di tanti tuoni un sol tuono, insegnarono a conoscere alla città di Napoli, che le pene dell'Inferno non meno si serbano per vendetta di chi muore in disgrazia, che per castlgo di coloro che non ben vivono. Il Ghisa che fondava le speranze di vincere nell'accennato posto di S. Carlo, per animare maggiormente a combattere le sue soldatesche vi si trasferì di persona facendo, in tutto quel tempo che durò la battaglia, uffizio pon solo di Capitan generale, ma di valoroso pedone.

mandando talrolta rinforzo in aiuto alegl'invasori, e talrolfa uscendo con la pieca sulle spalle a rincoraril. Però non meno soliceito di lui assistera su le diffese dalla parte degli spagnuoli il Conte di Batteville, il quale, tenendo dopo Sua Altezza il supremo comando delle armi, facerati con la vigilazza e col valore conoscere soggetio non indegno di quella carica, scorrendo a cavallo per la città e per il posti assairi con tanta applicazione al servizio del Re, che ben couvenne a lui solo gran parte di quel felice successo attribuiris. Ma comecchè le tenobre di quella notte oscurarono in gran parte le glorie del vincitore, a me difficilmente sarà conoesso di poterie descrivere e portarie alla luce del sole, se non con l'estio della battaglia.

lu difendere la trincera di Visitapoveri, che sta nella strada di Porto e si termina nella Chiesa di S. Bartolomeo, che fu forse la prima da gli avversarii assalita, sostennero così bene i riformati che la guardavano l'Impeto, e la furia degli assalitori, che non invano meritarone di esser in quella guerra chiamati lo spavento del popolo. Però gloria molto maggiore degli altri si acquistarono li spagnuoli nel posto di S. Maria della Nova, ove oltrecche più volte resero, con la valorosa resistenza che fecero, infruttuosi gli assalti del nemico, tirarono con artificiosa invenzione nel precipizio di un fosso, coperto da loro di materia leggerissima, più di trenta soldati del popolo, i quali credendo che un certo casino fosse stato per tema abbandonato dai regii, si spinsero con tanto impeto ad occuparlo, che tratti dalla propria gravezza caddero nella trappola. Non fu minore la gioria che meritò in quella occasione il Maestro di campo Marcantonio di Gennaro, le soldatesche del quale difesero con tanto valore il posto di S. Chiara, che quantunque il popolo l'avesse con duemila fanti investito, ne fu sempre con strage e con grandissima perdita ributtato. Nella porta dello Spirito Santo, dagli spagnuoli similmente difesa, ma poco dagli avversarii combattuta, gli assalti del nemico non partorirono successi meno infelici. Avvenimento non meno favorevole ebbero le armi del terzo di D. Emmanuele Carafa, figlio della gloriosa memoria del Duca di Nocera, dal quale furono in maniera difesi i posti della Salata e di Porta Medina, che disperato il nemico di farvi profitto, fu con perdita di molte genti necessitato a ritirarsi prima del segno. Anzi mi riferiscono alcuni non indegni di fede, che nel principio che si attaccò la battaglia dalla parte del Sangue di Cristo, un tale del popolo di Napoli, e forse padre di numerosa famiglia, volendo anche con la bocca confessare la viltà del cuore, disse più volte ad alta voce gridando, ed in maniera che fu sentito da molti: Avanza Cicco tu che non hai figli, come se per tal cagione a lui non convenisse d'arrischiarsi all'assalto. Però il valore che nel

posto di S. Carlo mostrarono gli Alemanni del terzo del Visconte, dove s' impiegarono tutte le forze degli avversarii con l'assistenza del medesimo Errico, fu così grande, che non di una, ma di mille penne deve stimarsi meritevole. Essendosi quivi inoltrata all' assalto la gente di Paolo di Napoli con altre soldatesche dei popolo con quell'ardore che in tale occasione conveniva dimostrarsi alla presenza del Capitan Generale, si attaccò frai regii e popolari così fiero combattimento, che se la luce del sole non scopriva con l'orrore degli uccisi il manifesto svantaggio del popolo, molti pochi assalitori sarebbero rimasti per raccontare il successo della hattaglia. Ma risoluto con tuttociò il Duca di Ghisa di non lasciare cosa intentata per conseguire il suo fine, volle ad onta dell' istessa fortnna, che conobbe in quella fazione sempre nemica, far prnova con nuovo sforzo di superarla. Fatta dunque ritirare la gente di Paolo, afflitta non meno per la stanchezza che per le offese, fece subentrare in suo luogo altri cinquecento pedoni, i quali inoltrandosl con mirabile ardire nel principio della mossa al cimento, mostrarono qualche segno di non mediocre valore, ma respinti finalmente dall' ostinata resistenza degli Alemanni, e conosciute per troppo insuperabili le trincere del regii, incominciarono manifestamente a piegare. Il Duca, che osservava con occliio poco sereno le sciagure dei snoi e parevagli che molto poco convenisse all'onor suo il eedere così presto alia fortuna del vincitore, comando che si avanzasse Sebastiano di Bartolo, che poco più sopra per tale effetto trattenevasi con la sua gente, ma avvisato costul, dalla moltitudine dei feriti che per colà passavano, della strage del popolo, se n'era fuggito senza attender l'ordine del Generale, il quale vedendosi finalmente abbandonato dalla maggior parte delle sue milizie, e disperato per tanti sinistri accidenti di conseguir la vittoria, fece suonare a raccolta, e ritirossi con perdita di seicento soldati, benche vogliono li spagnuoll, che fosse molto maggiore; se pure tal maggioranza non derivò dalla morte di Paolo di Napoli, e del Barone dell' Acquarola, che nella seguente notte furono strozzati dentro le carceri della Vicaria per ordine d' Errico, sotto pretesto d'aver tenuta latelligenza con alcuni fazionarli della Corona. Però la cagione principale su perchè Paolo era divenuto tanto potente che non stimava se non per capricelo il comando del generale, oltre gli eccessi da lui commessi nel sacco di Nola, dato contro il divieto del Duca. Aveva ancora deliberato di punire con simil castigo la contumacia del Bartolo, ma favorito costul dall'opera d'un tal religioso, che era della forca non meno degno di lul, compensò col denaro la pena che meritava.

Genero la morte di costoro un terrore così grande negli animi dei sollevati, ed in particolare in coloro che professavano in qualche mo-

do condizione di capo, che incominciarono non meno a moderare l'antorità del comando, che la licenza di commettere eccessi, con la sola considerazione che poche cose malfatte, dalla giustizia del Ghisa non erano punite. Tra gli altri che restasse maggiormente atterrito dell'esempio di Paolo e del Barone fu, timoroso ancora per le colpe della propria coscienza, il medesimo Gennaro Annese, sotto il comando del quale avevano tanto l' uno quanto l'altro prima della venuta d' Errico per qualche spazio di tempo militato. Considerando dunque Gennaro che i pensieri del Ghisa non ad altro fine tendevano che all'esterminio dei suol dipendenti, per debilitarlo di forze, e potere anche col tempo assicurarsi di lui, Incominciò, entrato in un'apertissima diffidenza, a ruminare la salvezza della sua vita. S'insinuarono ancora a nudrire con artificiosa destrezza questo pullulante sospetto nell'animo dell'Annese alcuni d'affetto spagnuolo, i quali conoscendo quanto beneficio potevane ritrarre da tale dissensione le cose del Re, non tralasciavano ragioni d'addurre per fomentarla. Vincenzo d'Andrea, ch'era nella medesima diffidenza caduto, e non obbliava la vendetta delle ingiurie ricevute dal Ghisa, essendosi accorto di questa nuova disposizione di Gennaro, e considerato quanto da lui fosse abborrita la grandezza del Duca, non si lasciò fuggire l'occasione dalle mani di risentirsi,

Era appunto in quel tempo, che fu il primo giorno di marzo, venuto da Roma con nuova patente del Re a governare il regno il Conte d'Ognate, il quale, avendo esercitata la carica di Ambasciadore in quella Corte con soddisfazione non meno del suo Re che del Pontefice, aveva acquistata un'aura di Principe tanto prudente, e di ministro così zeloso del servizio della Corona, che ( quantunque l' istessa fama non aveva lingue bastevoli a predicare i suoi meriti ) non fu persona in Italia che non si promettesse dal suo governo la quiete del regno. Nell'opportunità di tal congiuntura Vincenzo d'Andrea, che invigilava all'esterminio del Ghisa, incominciò a vomitare il veleno del sno sdegno, ed a praticare il modo della vendetta. Era egli non meno per nuova che per inveterafa corrispondenza amleissimo di Gennaro Pinto, nomo tanto di natura quanto per fede inclinato al partito della Corona, ne perche questi fosse d'affetto spagnuolo ed egli seguace della Repubblica aveva mai potuto la diversità degli affetti cancellare la benevolenza coltivata per altre cagioni tra loro, e sebbene il rigor delle pene imposte dal Ghisa e da più capi del popolo contro chi presumeva di far pratiche di pace, era troppo temuto per essere inviolabile in quel tempo, tentò non di meno il Pinto con tante persuasioni di abbattere l'ostinazione del d'Andrea, che supposte le differenze passate col Duca, diede orecchio finalmente, dal giorno che usel l'accennato manifesto di D. Giovanni, alle pratiche dell'accordo, concertando con il Pinto di macchinar la morte del Ghisa, e dopo restando al governo del popolo la Consulta di guerra, elle era quasi tutta ercata a devozione del Serenissimo D. Giovanni, potevasi senza eligere nuovo capo acclamare il desiderato nome del Re; ma perchè non aveva fazione numerosa che lo seguisse, e gli aderenti del partito spagnuolo si trovavano per opera del popolo disarmati, restarono questi primi abbezzi del trattato poco men che abborriti. Accertato finalmente dopo la morte di Paolo del sospetto dell' Annese, e considerato l'odio che per vecchie eagioni portava ad Errico, che tuttavia con comando dispotico deliberava degli affari del regno, si studio di guadagnarne l'affetto, e di tirarlo alla complicità della congiura; ma comecché per lunga esperienza aveva cgli conosciuto l'Annese per nomo avversissimo alle cose di Spagna, volle solamente comunioargli la cagione che lo muoveva a vendicarsi del Duca e non il fine della vendetta che poteva facilmente sconcertare i suoi disegni: anzi, per tirarlo più volentieri all' esecuzione del trattato, gli soggiunse che dopo la morte d' Errico il popolo non avrebbe acclamato altri che lui per Duca e capo della Repubblica, trovandosi tanto ben soddisfatto del suo governo. Allettato da si vaste promesse, e concorso l' Annese nel medesimo sentimento di Vincenzo, non ad altro applicossi che nell'inventare il modo da poterio eseguire, il quale apparendo dalla troppo potenza dell' avversario molto difficile, riuscivano gli espedienti, che dall' uno e dall'altro si proponevano, di poco profitto. Vincenzo però, che aveva, molto prima di proporre i suoi pensieri all'Annese, investigato il modo da teneral e ventilata l' esecuzione del fatto, per fargli credere di non averla praticata con altri gli disse, come se allora gli fosse sovvenuto, che egli pensava d'uscir sceo bene armato per la città con il seguito della sua fazione, e gridando per tutte le strade viva il popolo senza far menzione del Ghisa, assieuravasi di tirare con tale artificio tanta gente a seguirli, che, restando il Duca anche dagl'intimi suoi confidenti abbandonato, avrebbero potuto a man salva privarlo di vita. Appigliatosi Immediatamente l'Annese al consiglio del d'Andrea, ed alle persuasioni d'Antopello Mazzella, allora Eletto del popolo, e complice nella congiura del Pinto, non fu pigro ad accingersi con l'uno e l' altro ad eseguirlo. Montati dunque a cavallo, ed uscitl nella piazza del Mercato, ma con diverso fine, perchè il Mazzella ed il d'Andrea tendevano al servizio della Corona, e l'Annese all'ingrandimento della propria fortuna, tirarono a proferire le medesime voci di Viva il popolo sopra 15000 persone, con le quall, incamminandosl per la strada del Lavinaro verso il palazzo del Ghisa, si fecero prima elle giungessero alle carceri della Vicaria, con l'aderenza d'altrettanto seguito che di ma-

in min Gringle

no in mano acquistarono, talmente formidabili alla fazione del Duca, che non si trovò pure un solo che ardisse, o con parole o con altro atto di ostilità, di contradirli. Da tali avvenimenti, che apparvero nel principio molto favorevoli, giudicavasi non diverso dal disegno l'esito della impresa; quando un tale Opofrio Pisacano, che con altri 30 di comitiva trattenevasi nell'atrio di Santa Caterina a Formello, disserrò, nulla stimando la moltitudine di quel popolo, tre archibugiate così d'improvviso contro l'Annese, che rimasto atterrito dall'inopinanza del caso si avvilì di maniera, che, postosi in fuga, si ricovrò nel torriono del Carmine con i medesimi complici della congiura. Fatto immediatamente di tal novità consapevole il Ghisa, usci intrepidamente dal suo palazzo, e seguito non meno dai suoi partigiani che da gran parte delle medesime turbe che si crano ritrovate in compagnia di Gennaro, incominciò, anche egli cavalcando per la città, a gridare Viva il popolo, replicando più volte, Viva solamente il popolo, a coloro che seguendolo dicevano Viva il Duca di Ghisa.

Non so chi delle due da tale avvenimento restasse maggiormente abbattuta nell'animo, se la fazione d'Errico o quella dei congiurati: Errico, perchè dopo che egli credeva di essersi impossessato dell' affetto del popolo lo esperimenta volnbile ed incostante, e coloro, per essersi con atto di una tal fellonia scoperti manifestamente nemici di lui senza conseguirne l'intento. È però vero che da quel giorno in poi cadde il Duca in tanta mestizia, che mai più si vide con la solita serenità del suo volto, assicuratosi forse che la fede del popolo non avesse quella sodczza, nella quale aveva sin dal principio appoggiato le sue speranze, oltre il seme della dissensione sparso tra lui e l'Annese, dal quale non potevano nascero se non germogli di ruine maggiori. Però nello stato di condizione molto peggiore della sua si trovavano i conglurati, perchè oltro di non avere operato alcuna cosa in servizio di Spagna, molto poco speravano nella elemenza del Ghisa, il cui sdegno aveano per cagione assai più leggiera molto ben conosciuto. Angustiati dunque dal rimorso della propria coscienza, e da questa ultima colpa, che era il compendio di tutte le altre commesse, si figuravano per tanto vicino ed inevitabile il castigo, che l'appigliarsi a qualunque partito, per disperato e pericoloso che fosse, era il minore dei mali che potevasi incontrare. il d'Andrea, che godeva in conoscere l'Annese tant'oltre impegnato nella diffidenza del Duca, poteva facilmente persuaderlo a ricorrero alla clemenza di D. Giovanni. Ma per non fargli accorgere, che teneva intelligenza con li spagnuoli, e per indurlo più facilmente a seguire lo risoluzioni fatte da lui molti giorni prima col Pinto, s'infinse nell'apparenza d'averne maggior sospetto di lui, con disegno di volerlo convincere più

con l'esempio che con le ragioni. Partori quest'artifizio di Vincenzo l'esito non diverso dal pensicre, perchè spaventato l'Annese dallo sdegno del Ghisa, che per opera degli spagnuoli si era continuamente figurato per implacabile, e consigliato dal medesimo Pinto a rimettersi nelle mani di D. Giovanni, dal quale avrebbe tanto esso quanto il d'Andrea conseguito tutte quelle grazie, che si sapevano da loro richiedere lu ricompensa di beneficio così rilevante che facevano alla Corona, si plegò facilmente, vinto più dal timore che dall' affetto, a dare orecchio al trattato, benche dicesse nel consentirvi che li spagnuoli per qualunque servizlo che ricevessero da loro, non erano per perdonaril la vita, tanto forse indegne di clemenza giudicava le suc colpe. Fu la conclusione dei congiurati l'uccidere il Duca di Ghisa, il gridar viva Spagna, e dare il torrione del Carmine In potere degli spagnuoli, dal quali pretendevasi la ricompensa l'indulto generale, la esenzione delle gabelle, il pagamento non più che di trenta carlini a foco da farsi dalle città e terre del regno a beneficio del Re, e la parità dei voti nel principio accennata. Questa risoluzione fatta dall'Annese e dal d' Andrea fu così ben portata dal Pinto, che passò nel quartiere fedele a praticarla con Il Conte d'Ognate, la quale fu non prima proposta che conclusa. Insorse però una sola difficoltà di non picciola rilevanza dalla banda dei regii, i quali dubitando della fede del popolo, esperimentata da loro tanto fallace nella prigionia del Tursl, per non diro nell'ubbidienza del proprio principe, non si assicuravano di entrare nel torrione senza qualche sospetto di tradimento, ma avendo per opera del medesimo Pinto mandato tanto l'Annese quanto il d'Andrea due loro congiunti per ostaggio in potere del Conte, restarono affatto superati tutti gl'Impedimenti. Difficultarono ancora i conglurati di veniro all'esecnzione del fatto, perché desideravano di vedere la plenipotenza e la facoltà cho teneva D. Giovanni dal Re di accomodare le cose del regno, ma essendoli alla prima richiesta inviata con l'exequatur del Regio Collaterale, incominciarono immediatamente a praticare i modi della congiura.

Erasi già stabilito di uccidere Errico, o nel passaggio per la città o in qualche pubblica funzione, ma come ciò potesse senza spericolo effettuarsi, non era ancora beu praticato per le molte difficoltà che si frapponevano. Trovaronsi alcuni bensi che con arditta intrepidezza di corose si offirirono d'intraprender l'impiego, ma perchè manena chi dopo la morte del Duca spalleggiasso il disegno degli uccisori in acchanner il nome di Spagna contro la fazione degli avresarati, restò l'esceuzione del fatto per qualche giorno sospesa. Il Mazzella però che per l'incombenza della sua carica, e per esser meno sospetto degli attri, se n'era partito nella medesiana notto dal torrione, maneg-

gió con tanta destrezza l'orditura del tradimento, che avendo in pochi giorni tirata grande aderenza di persone civili a seguire il partito del conginuta, non era molto lontano dal godere i frutti delle sue fatiche e le giorie meritate della sua fede, sei suoi generosi disegui non erano interrotti dalla sua morte, doreudo la civiltà, nell'istesso tempo che era il Duca ammazzanto, non meno acclamare per le strade della città il nome di Spagna che sortire in soccorso degli uceisori, conforme anche dall'altra parte fa deliberato dalli spagnuoli.

Caduta che fu nelle mani del popolo la città d' Ariano, era stato per ordine d' Errico dentro Napoli condotte una considerablle quantità di frumento, con parte della quale ( oltre l' ordinaria provvisione della città) ne aveva il Mazzella, come Eletto, sovvenuto alla penuria dei procidani in ricompensa dei salami ed altre cose commestibili, che da Sicilia e da Sardegna conducevano al popolo. Si vide per questa cagione, o per altra che si fosse, tal mancamento di pane per la città, che radunatasi una facinorosa moltitudine di lazzari, che sogliono prima di ogni altro in simili occasioni suscitare I tumulti, incominciò pubblicamente a querelarsi d' Errico con parole tanto licenziose, che quasi trascendevano i limiti del rispetto, dicendo pubblicamente per le strade che S. A. da Duce e capo della Repubblica era divenuto fornaro, stimando forse che il grano fosse in suo potere; nè vedendosi ben soddisfatta di lacerargli le spalle con la mordacità delle lingue, non si contenne, entrata nel suo palazzo, di far le istesse doglianze avanti alla propria presenza. Il Ghisa che tuttavia conservava nella memorla il desiderio di vendicar le offese ricevute dai congiurati insino a quell'ora. per congruenti risposte dissimulate da lui, e desideroso di non perder l'occasione di opprimere il nemico, udi con molta piacevolezza le querele dei lazzari, e perchè la furia e l'insolenza di costoro si terminasse con l'esterminio del Mazzella, riversò tutto sopra di lui il mancamento del pane, dicendo, che non dovessero d'altri dolersi che dell' Eletto del popolo che aveva, la pregiudizio del pubblico, estratto Il grano dalla città, deve era stato per opera sua con tanta fatica introdotto. Udita la turba dei mal soddisfatti le giustificate ragioni d'Errico, s'incamminò immediatamente, instigata forse dall'impulso di qualche ghisardo, verso la casa del Mazzella, dove trovatolo nei suoi consueti ed ordinarii maneggi impiegato, volle prima ammazzarlo che intendere le giustificazioni delle sue colpe, astringendo con barbara violenza il genero del morto, che stava già lagrimando la sciagura del suocero, a strascinare per le strade della città con le proprie mani il suo cadavere.

ll Conte d'Ognate, che teneva già preparate molte soldatesche venute dalla città di Pozzuoli e da quella di Castellammare per intro-

durae parte nel torrione e parte in soccorso dei conginrati, conforme se gli offeriva l'occasione , consideri il prudente lettore quanto per la morte del Mazzella restasse afflitto pell'animo. Con disgusto ed amarezza non meno sensibile restarono per cagione del medesimo successo le speranze del d'Andrea parimente abhattute, perché oltre la perdita del collega abile ad aggirare con speranza di prospero avvenimento tutta la macchina del trattato, sospettava grandemente che prolungandosi la esecuzione delle cose deliberate, poteva l'Annese, stimato da ini per nomo di fede poco costante, ritrattarsi dall'osservanza delle promesse. Ma fatto tra le medesime avversità maggiormente sagace, e non diffidatidosi di condurre da si vasto pelago di travagli la barca dei suol disegni alla riva, deliberò, per poterlo maggiormente Ingannare, di aggraziarsi col Ghisa, persuaso di potere sotto al manto della pace andare egli stesso facilitando l'esecuzione della congiura. Comunicati dunque i suoi pensieri all'Annese, ed obbligatolo con allettamenti di puove promesse a non mancargli di fede, procurò ed ottenne, per mezzo dell'istesso Pinto e degli ufficii di Agostino Mollo, che vi si adoperò con mirabile destrezza, la perduta amleizia del Duca, dal quale, più per il danno che poteva cagionare la ribellione del d'Andrea che per altro risoctto, gll fu conceduta.

Quì non so chi piuttosto debha magnificarsi dalla mia penna, o la fortuna o la sagacità di Vincenzo, in tal guisa di lode e di pregio gireggiando insieme, perchè nel medesimo tempo che ordina il tradimento contro d'Errico, seppe talmente insinuarsi nella sua grazia che le sue operazioni non furono mai giudicate per sospettose, e nondimeno non fu glorno che insieme col Pinto non macchinasse d'insidiargli la vita, e non fu notte che insino alle cinque ore non si lasciasse vedere nell'anticamera del Duca: tanto può l'accortezza e l'artificio di un Ministro prudente. Ma mentre egli si studiava con tanta destrezza di dar l'ultima perfezione all'impresa già risoluta, e tuttavia si manteneva per non insospettirlo nella medesima corrispondenza col Ghisa, o ingelosito l' Annose di un tal eccesso di henevolenza, o assicurato dallo medesime grazie che dal Duca ricevea il d'Andrea, che era seco complice dell'Istesso delitto, o diffidando ( che è più ragionevole ) della promessa clemenza dei regii, si pose anche egli nella speranza, persuaso dall'esempio del collega, di potersi facilmente aggraziare col Ghisa. Fattene dunque le pratiche per mezzo d' un tale di fazione ghisarda, ottenne finalmente, non ingannando l'opinione del d'Andrea, ciò che pretese, anzi per obbligarsl maggiormente l'affetto di Errico lo pregò, che cangiasse le guardie del torrione perchè egli non molto si assicurava della costanza di quel presidio, proponendogli forse tutti quel requisiti che tendevano n soncertare le spenance degli spagnuoli. Il Duca, gradito con somma, espressione d'a ffletto l'avvertimento di Gennaro, introdusse nella medesima sera non solo nuore soldatesche da lui dipendenti a guardario, mu, 
vi pose ancora per maggior sicurezza due fratelli di esas Riciea, altre ded ci quali motto si deferiva, ordinandoli, che non meno invigilassero alla conservazione di quel forte, che agli andamenti del medessimo Annese.

Assicuratosi in tal maniera Errico quando meno credeva del sospetto del torrione, e della più grossa macchina che poteva da quella parte. ordire con l'aiuto dei regil l'unione dei congiurati , deliberò ancora, di assicurarsi (con la morte) delle insidie di Vincenzo, ma perchè non aveva congetture probabili di nuova fellonia per farlo morire, ed avevalo, ad Intercessione dei suoi confidenti asslcurato della sua grazia, si studi diò di eseguirlo per via di veleno. Soleva il d'Andrea, come poco sopra acccennal, trattenersi nell'anticamera del Ghisa insino alle cioque ore, di notte, nel cui tempo costumava di rinfrescarsi con l'aequa di padiglia, cortesia per lunga usanza praticata nelle corti dei Principi. Errico dunque che era consapevole di questa sua costumanza, preparati col veleno alcuni piccioli vasi di quell' acqua, ordinò consegnandoli al credenziere che dimandandogli Vincenzo da bere, uno di quelli, e non al tri dovesse portargli. Ma penetratane, per opera di Agostino Mollo ( come alcuni vogliono) la notizia al d'Andrea, si sottrasse dal pericolo deludendo con lo schermo di un altro inganno le insidie dell'ingannatores. impercioeche, prima che si venisse atla funzione del berc, fece da nu suo confidente, così da lui consigliato, artificiosamente chiamarsi, e così di sera in sera con nuove invenzioni dalle trame d'Errico si ando liberando, tanto facilmente vengono i Principi nella propria casa traditi. Manmentre Vincenzo con tal arte schermisce l'arte del Ghisa io non sospen, derò la penna in descrivere i progressi del Principe di Rocca Romanara

Essendos! coi la perdita della piazza di Sessa, e con quella di altrique terre e villaggi, distato totalmente l'esserchio di Papone, il Capuna arendoni con le genti dell'istesso nemico ammassato un corpo di mille e cinque sento soldati, tra caralli e pedoni, si mosse seguendo il corso della vittoria con mirabil presiezza, da Sessa in cui si trovara, alla volto di Marguzano, terra del Dica Laudato, e di grandezza non disprezzabile, la quale yano avendo seperanza d'esser soccorsa, ne presidio da poterii resistere, si rese alla prima chiamata del Principe. Quindi partitosi il Capua versopi rictra Vairana, che, non ostante il terrore che apportavano in quelle parti l'armi del Re, tuttavia si manteneva a devozione della Repubblique ca, y il pose, dopo averla più volte indarno persuasa alla resa, l'assessido d'intorno. Siede Pietra Vairana sopra una collina totalmente.

sassosa in cui oltre la ripidezza del sito ponno difficilmente giocarvi i cavalli: le mura che la circondano, la rendono talmente dagli assalti sicura , che ricercano piuttosto vigilanza che valore per guardarla. Affidati dunque gli abitanti della piazza da requisiti tanto opportuni a sostener con vantaggio l'invasione dei regii non è maraviglia se ricusassero di ritornare sotto l' ubbidienza della Corona. Ad ogni modo il Principe supposto il poco coraggio dei popolari, tenuti per tante praticate esperienze in vilissima stima, la fece dalle sue soldatesche in più luoghi investire, ma avendo, non meno dalla gagliarda resistenza degli assediati che dalla fortezza del sito, conosciuta per difficoltosa l'impresa, si ritirò con disegno di volerla in altra guisa sorprendere. Fatte dunque preparare nella notte seguente alcune scale, ed ammanite una gran quantità di fascine, deliberò di farla con quelle assalire dalla parte della montagna dove erano meno alte le mura, e con queste dalla banda della porta che stimava poco atta a resistere alla forza del fuoco. Apparecchiatisi dunque con simili preparamenti all'assalto, diede alli spagnuoli il pensiere della scalata, ed agli italiani il peso della porta, commettendoli che un'ora avanti giorno si accingessero al cimento. Eseguito in tal maniera dagli unl e dagli altri l'ordine del Principe, e pugnando con quell' istesso valore che avevano in altre battaglie mostrato, cadde la piazza dopo due ore di combattimento a viva forza nelle manl dei regii, con perdita solamente di cinque soldati e di un Alfiero spagnuolo, che prima di ogni altro inoltrossi ad Incendiare la porta, per la quale entrando finalmente l'esercito vincitore, diede il sacce, senza eccettuarne pur una, a tutte le case degli abitanti.

Presa Pietra Vairana il Principe non abusando il bene della fortuna, che quasi lo preveniva in secondare i snoi desiderii, si spinse contro Venafro città del Cardinal Montalto, ma quel popolo prima che giungesse se gli rese nell'istesso punto che fu chiamato, con un patto però, che non altri che il Capua ed alcuni officiali entrar vi dovessero, benche questa condizione dopo non fosse osservata dai regii, i quali v' introdussero quasi tutto l'esercito, ma con poco dispendio del pubblico. Alla resa di questa piazza segui quella di S. Germano, e della città d' Isernia, che spontaneamente si resero, mandando il Principe in quest' ultima per governator delle armi Francesco Caracciolo il Rosso con una compagnia di cavalli. Egli dopo passato con tutto l' esercito a S. Germano, e da S. Germano ad Atina, che venne nelle sue mani alla prima vista delle armi regie, si spinse alla volta di Sora, dove avanti che egli giungesse fu sopra due miglia fuori della città da quel Duca incontrato, a devozione del quale era poco prima non meno Sora che l' Isola ritornata. Quindi conferitosi il Capua nell' Isola suddetta, passò për Arpino alla volta di Roccasecca, e perchë ricuso di rendersi afia prima chiamata, pago la sua contumacia, a forza d'armi sorpresa, con la pena del sacco, vendicando il giorno seguente con il medesimo cia silgo la ribellione di Caprino. Perchè non restavano più terre in que contorno a devozione del popolo, si mose di movo alla volta di S. Germano, e da S. Germano a Venatro passando si spinse verso il villaggio di Macchia, il quale avendo di nuovo ricevuto dentro ic armi di Papone; lo rirores concelendo a sacco alle sue ecut.

Quivi facendo il Principe disegno d'entrar nella provincia d'Abritiro, confinante con quella di Ferra di Lavoro, per unirsi con Giuloi Princico, confinante con quella di Ferra di Lavoro, per unirsi con Giuloi Princico, che guerreggiava similmente in servizio del Re nel contorni di Aquila, in sollecitato al ritorno in Capua dagli ordini del Generale, if quale conceclute le core della Repubblica per molto declinate nel ristretto di Napoli, si era risoluto di avvalersi delle sue genti per uncire in canpaga, avenado per il medesimo offetto serito al Conte d'Ognate, che il mandasse un corpo di ciaquecento fanil con il cui numero cishivasi di sorprendere il borghi di Napoli, onde dipendera il totale acquisto della città; ma perché stavano ancora in piedi le pratiche dell'accentani conglura contro la vita del Giolas, non fui il Poderico dal Vicere compiacitto, quantitaque fosse arrivato da Spagna in quei medestini giomi un vascollo con cinquecento fanil.

Intanto essendo stato, molti giorni prima degli accennati progressi del Capua, sorpreso Itri dal Duca di Maddaloni con un corpo di qualtrocento fanti, che vi si spinse dalla città di Gaeta dove egli si ritrovava, e bruclatavi dopo il sacco la casa 'dell' accennato Giuseppe di A' rezzo, altre piazze non restavano in Terra di Lavoro dalla parte di ponente a devozione del popolo, che quelle di Fondi e di Sperlonga, nelle quali si erano già ritirate le ultime reliquie delle soldatesche del medesimo Arezzo, la maggior parte delle quall era composta di genti stranlerc. Onde a D. Martin de Verrio, Capitano di guerra e governatore delle armi nella città di Gacta, parendo che in gran pregiudizio della sua riputazione ciò ridondasse, ed emulando insieme le vittorie ottenute dal Rocca Romana con forze molto minori delle sue, raccolto un corpo di selcento fanti di spagnuoli, con altri italiani del detto Maddaloni , si mosse con quattro cannoni all'assedio di Fondi, ma intimoritosi, più dalla opinione che dalle forze delle armi reall, il presidio di quella piazza, l'abhandono prima che vi giungessero, ritirandosi dentro Sperlonga, con disegno non meno di servirsi, in evento di qualche sciagura, del beneficio del marc, che con speranza di ricevere dal Ghisa e dal Marchese di Fontane qualche soccorso da poterla difendere; ma prevenuto dalla prestezza delli spagnuoli, che nella medesima sera circondarono la piazza, e considerando poi che gli ajuti accennati erano quanto incenti, altrettanto loutani, in riguando al pericolo del male presente a cui gli conrenira di soggiacere, dopo aver sostenuto un gagliardissimo assalto, con la morte di sopra dieci o dodici fanti spaguuoli, parlamento con i regli, e dopo di quanto giorno dell'assedio rese la piazza con patto di uscine con armi e bagaglio, e di non più guerreggiare in servizio del popolo, che fu con la promessa condizione invidabilincate escrutio.

Dopo la perdita di Ariano, e la calata d'un grosso corpo di genti nella piazza di Foggia, pigliarono tal piega le cose della Corona in quella provincia. che non fu città, ne terra, ne villaggio, che apertamente non si volgesse a seguire il partito della Repubblica, restando solamente a devozione del Re Manfredonia e Lucera, quella con l'assistenza del Costanzo, e questa sotto il comando del Montesarchio, il quale oltre al vedersi in tempo così calamitoso dalla solita febbre vessato, affliggevasi sopratutto di trovarsi con poco presidio (che appena arrivava a cento venti cavalli) dentro una piezza di tanta grandezza, che non si richiedeva meno di mille fanti per poterla guardare : contuttociò consigliato dai suoi più cari a ritirarsi nella città di Manfredonia, ed a cedere per qualche giorno alla fortuna del nemico, egli predominato dalla solita generosità di natura, e da quei spiriti bellicosi che non trovano riposo se non dove è maggiore il pericolo, ricusò d'eseguirlo, dicendo essere effetto di troppa viltà il ritirarsi scaza neanche vedere la faccia degli avversarii; ma persuaso finalmente dalle istanze del Preside, e presentite alcune tacite novità che facevano i popolari della città, si risolse per ultimo ad ubbidire, benché molto gli displacesse. Confcritosi dunque il Principe nella piazza di Manfredonia, e considerato, non meno da lui, che dal Costanzo e dagli altri capi di guerra, che le cose del Resi trovavano in maniera abbattute, che le forze loro non erano sufficienti a farle risorgere, scrissero al Conte di Conversano, che campeggiava allora con un escrcito di tremila uomini nella provincia di Bari, dove non era città, eccettuando Gravina ed Altamura, che non gli prestasse ubbidienza, che si compiacesse di venire la soccorso delle cose di Puglia, dalla quale fa di mestieri che io parta, ritirandomi indietro per venire. al racconto di un tal personaggio, che volle in questa guerra esser chiamato per sopra nome il Masaniello del Re, attribuitogli opportunamente anche dagli altri per la severità che usava in castigare i ribelli.

Essendosi con la lontananza del Conte di Coaversano, che militare in Terra di Lavoro, debilitato il presidio melle plazze della provincia di Baal, ed arrivato fi quelle parti l'avriso della vittoria del popolo, le novilà fitmono immediatamente in campagna. Il primo che si oppose pricrivitto della Repubblica alle cose del Re fa il Conte di Vaglio di casa Salazar , il quale essendo stato liberato dal Ghisa dalle carceri della Vicaria di Napoli , In cui stava forse per cagione di debiti , arrivò in quella provincia con carica di Governator delle armi dal medesimo Duca conferliagii ; e perche si era sparsa la fama che l'esercito del baronaggio si era affatto disciolto, e che le reliquie dello soldatesche spagnuole si trovavano assediate dal popolo dentro la piazza di Capua, non fu molto difficile il sollevarla. Fattosi duoque capo di mille e cinquecento persone nel medesimo paese, ed unitosi con Matteo Cristiano, che era come capopopolo della provincia da pari numero di genti seguito, s'impadroni della città di Altamura, piazza, che per la natura del sito che è molto eminente, non inabile a potersi per tungo tempo difendere. Quindi non molto tempo, essendo nata tra lul ed il collega qualche discrepanza per cagion del comando, lasciandovi il Cristiano con le sue genti, passò con le sue al governo della città di Gravina, che è dalla piazza di Altamura non più che due ore di cammino lontana. Arrivato in quella provincia il Conversano con seicento cavalil, conforme sopra narrai, e trovate le armi ribelli la tal guisa ingrossate, non ad altro applicossi che a far nuove levate di soldatesche, con disegno ( accresciute che fossero le sue forze ) di reprimere l'ardimento del Vaglio. Stabilita dunque per piazza d'armi la clttà d'Acquavlva in cui ritirossi , indusse, con l'autorità che teneva il suo nome in quello parti, gran numero dei noblh a seguirlo. Pervenuto l'avviso di questo apparecchio a D. Francesco Boccapianola, che le armi colà dell'una e l'altra provincia in nome dei Re governava, e non poteva per mancamento di genti reprimere l'insolenza del presidio di Altamara, che giornalmente scorreva e depredava quelle campagne insino al territorio di Trani . scrisse niu lettere, e spedi plu di un corriere al Conversano, invitandolo all'attacco di quella piazza. Il Conte al quale premeva ( per esser di maggior conseguenza) più la presa di Altamura che quella di Gravina, rispose al Boccapianoia ed al Duca di S. Mango, Preside della provincia di Trani che ne faceta le medesime Istanze, che egli per allora che non aveva esercito bastante a campeggiare sarebbe passato a Rutigliano, ma che di la sarebbe poi fra dodici o quindici giorni calato almeno con tremila uomini all' espuguazione di Altamura. Non furono vane le promesse dell' Acquaviva , perche non molto dopo, avendo radunato un corpo d' esercito di mille cavalli e duomilacinquecento pedoni, marciò con quattro camoni alla volta del Boccapianola che l'attendeva, e fatta prima la rassegna dell'esercito, che trovossi numeroso di quattromila nomini compresivi quelil del Preside, incamminossi alla volta di Altamura dando il governo della vanguardia a D. Luise Minutolo che militava sotto di lui. Avvedutosi il Cristiano della mossa del

Conte, che per l'altezza del sito della piazza può molto da lunge scoprirsi , concepi piuttosto sospetto nell'animo che timore , paren-Bo dochi che un Conte di Conversano, stimato per Capitano di molta prodenza, non poteva accingorsi ad impresa così difficoltosa senza qualche intelligenza praticata con quei di dentro, perchè oltre le mura della li città che erano di vantaggio fortificate, era per altro fine dall' indu-Ol stria degli abitanti così bene arginata di faori da diversi ripari di pietre, che difficilmente potevano superarsi senza grossa perdita di genti. Considerando nondimeno, che nelle cese di stato anco l'ombra del so-91 spetto ha forza di prova, egli che era molto sagace per assicurarsi della fede di quelli di dentro, fece ordine ai nazionali della piazza che uscis--i sero a guardare i ripari fuor delle mura, i quali perche temevano più le Suruine del sacco, minacciato dalle soldatesche del Conte, che le composialoni e le taglie che facevano i popolari, eseguirono così bene gli ordini del Cristiano, che essendosi avanzata la vanguardia dei regii presso alle trincere delle mura, gli searicarono addesso un gran nembo d'archibuglate, che incominciò dopo un debole contrasto a mettersi in piega. Il Conte accortosi del disordine dei suoi, ordinò alla cavalleria che s' avanzasse, e fu dalle prime truppe immediatamente ubbidito, ma per le piogge un giorno prima cadate, e per la qualità del terreno che era molto tenace, non poterono inoltrarsi, Avvisato il Conversano, che era nella retroguardia, di questo nuovo accidente, si risolse per minor male dell' esercito ordinare la ritirata; ma perchè il timore del nemico vicioo eagionò nel farla qualche poco di disordine, oltre la perdita di venti soldati che nelle prime scariche vi peritono, restò in potere di esso un perso d'artiglieria , il più stimato dei quattro che portavansi dal Conversano, il quale, considerando che nel conservare il cannone consiste la riputazione del Capitan Generale, se ne afflisse in maniera, che molto poco avrebbe stimato il cimentar la vita per riaverlo. Accortosi di ciò D. Luise Pallading cavaliere Leccese, non meno oporato che valoroa so, si spinse, animandolo il Conte, con una truppa di dodici cavalli en a riacquistarlo, e ne segui l'effetto, ma quanto glorioso altrettanto in--oufelice per lul, perché avendolo a viva forza ritolto dalle mani degli av--on versarii vi lascio egli morendo con un altro compagno la vita...

no o'Disperato il Conie per untala successo d'occupare Alamura, si ritiròmidi insuvo destro Acquarira, con disegno di far nuove l'enta di genti,
me riteriare a primo tempo all'assedio di Napoli mantenendo fratanto
de pella feda del Re con il calore di quell'esercito tutta quella Provincia;
sili ma essando soliciativo dalle lestere del Costanzo e del Principe di Mondi fessarchio a calar nella Puglia, dove le forze del popolo erano molto
la erescitue, egli che nelle occasioni nelle quali trattavasi del servitio del

Re abborriva il riposo, deliberò di non ricusar l'invito di quei signori. Lasclato dunque il Duca delle Noci suo figlio con duemila nomini al governo di quella provincia , s'incammino con cinquecento cavalli ed altretfanti pedoni verso la Puglia. Ma perchè la giustizia, che si fece in questo passaggio nella città di Bitonto ad istanza dei nobili, fu non meno degna d'un ministro Reale che del zelo del Conte, mi conceda licenza il cortesc lettore che io non la trapassi in silenzio. Nei primi moti della sollevazione del regno il popolo di Bitonto in seguir l'esempio dei tumultuanti non fu meno sedizioso degli altri, usurpandosi con la forza delle armi l'assoluto dominio della città. Per reprimere l'insolenza e l'orgoglio dei sollevati, i nobili che erano non meno numerosi che ricchi armatisi al numero di cento, e congiuratisi tra di loro, li assalirono una mattina sull'alba così d'improvviso, che dopo averne molti ammazzati e tolte l'armi, il ridussero in tanta bassezza, che l'era di somma grazia il farsi da quelli adorare, non che ubbidire. Caduta pol Altamura nelle mani del popolo, il Conte non solo la dichiarò lucorsa nel peccato di fellonia, ma ordinò per tutta la Provincia, che la fiera che era solito di farsi colà si dovesse trasmettere nella città di Bitonto. E perché sogliono în simili occasioni concorrere, non solo le genti dell' istessa provincia, ma anche quelle lontane, il popolo di Bitonto, che disegnava la vendetta delle inglurie ricevute dai nobili , tramò con l'aderenza dei popoll stranleri, che dovevano nell'accennata fiera venire, d'ucciderli la quel giorno a tale effetto stabilito, e d' Impadronirsi della città. Subodorata questa congiura dal Conte nell'entrar pella piazza, dovo fu con molta allegrezza dai nobili e dal Magistrato accolto, fece insorgere voce di volersi partire nella mattina seguente, con disegno d'assicurare s. dl non metterc in fuga i colpevoli che erano forse entrati in qualche sospetto della sua venuta ; ne rimase ingannato il pensiero del Couversano, perchè credendo coloro che dovesse realmente marciare, non vollero insospettire la nobiltà con l'assentarsi dalla piazza, Il Conte fatta la mattina del nuovo giorno squadronare la vanguardia delle sue genti fuor della porta, s'incammino col rimanente dell'esercito verso le mura con fluta di rivederle, ed occupò nel passaggio tutte le porte della città lasciandovi sufficiente custodia di fanti. Indi fatto pubblicare un bando, che sotto pena della vita nessuna persona uscisse dalla città, ordinò al Magistrato, dandogli prima nota distinta del nome a cognome dei conglurati, che dovesse immediatamente consegnarli nelle sue mani. Eseguito quest' ordine con quella prestezza che richiedeva l' autorità d' un tal personaggio, il capo, del cui nome per molta diligenza che ho fatto non ho pofuto informarmi, fu d'ordine del Conte buttato vivo dalla sommità d' una torre, e dopo per esempio degli als

tri sopra la medesima per un piede appiecato. I complici che non furono meno di dodici restarono similmente nella vita puniti , ma nel modo di morire non provarono l'istesso rigore. Fu nondimeno potato il Conversano per questa giustizia di troppo severo, però egli che prevedeva di non potersi sottrarre dall'opinione d'essere stimato per tale. soleva vantarsi, per atterrire maggiormente gli animi dei ribelli, cho egll cra il Masaniello del Re, volendo inferire, che siccome Masaniello fu acerrimo difensore delle cose del popolo, così egli si professava non meno zeloso di quelle del Re, dicendo cho per infinite stragi che egli facesse del popolari, non era bastevole a vendicare la morte di un solo cavaliere. Passato non molto dopo dalla città di Bitonto a quella di Tranl, e da Trani a Barletta, venne colà a ritrovarlo per mare D. Ippolito di Costanzo, con Marino Caracciolo, ed Ottavlo Carissimo, per sollecitarlo al soccorso di Puglia, ma accertato da lui, che doveva nella seguente mattina partirsi, e concertato fra loro di far l'unione delle une e delle altre milizic nella terra della Cerignola, ritornò indietro immediatamente il Costanzo, Inoltratosi il Conte fuor di Barletta, non più di quattro miglia di strada, un tal Vincenzo Pastena, che in nome del popolo stava al governo della Cerignola, terra sei leghe verso ponente da Barletta Iontana, fece intendere al Conversano, che mandandogli passaporto sarchhe volcatieri venuto a militare in servizio del Re. Il Conte che non aveva altro fine che snervare le forze degli avversarii, ricevuta con molta allegrezza l'offerta del Pastena gli concesse ciò che gli richicse. Ma comecche le colpe commesse non sogliono mai scompagnarsi dal timor della pena, cofui diffidatosi delle promesse del Conte, non osò di rimettersi nelle sue mani, anzi postosi in fuga per la via di Foggia abbandonò la piazza prima dell' arrivo del Conte, benchè due giorni dopo incontrato dal Montesarchio, che marciava verso la Cerignola per unirsi con l' Acquaviva, restasse dentro un villaggio dei Padri Gesuitl poco men che disfatto. Gli abitanti della Cerignola atterriti dalla venuta del Conte, le cui truppe incominciavano a comparire, non aspettarono l'assalto, ma preso il Saptissimo Sacramento andarono con tutto il Clero in processione e con le donne scapigliate ad locoptrarlo.

La vista di uno spettacolo così compassionevole destò tanta tenerezza e venerazione nell'animo del Conte, che smontato subito da cavallo, e riverlto il suo Creatore, li assicurò immediatamente della sua grazia, conforme mostrarono gli effetti non differenti dalle promesse.

Uscito fratanto il Costanzo dalla città di Manfredonia marciava alla volta del Conte con cinquecento cavalli e duccento pedoni, compreseri le genti del Montesarchio e del Troja, guando passato un ponte, per

il quale si varcavano le aeque del Candeloro che scarica nell'Adriatico, gli fu riferito da alcuni contadini di quelle campagne, che Napoli era stata presa a forza d'armi dal Conte d'Ognate. Quanta allegrezza cagionasse questa nuova nel cuore del Preside e di tanti altri signori. che militavano seco in servizio del Re, non ha sufficienza la penna da poterla descrivere. Crescinto dunque per l'avviso di un successo così e felice non meno l'ardimento nei regii che la speranza, incominciarone a marciare con tanta prestezza alla volta della Cerignola, che se nomio erano da nuovo accidente arrestati non è dubbio che potevano nella medesima sera arrivarvi, imperciocchè essendosi nel passaggio riferito al Costanzo, che dentro il villaggio di Orta si era ritirato l'accennato Vincenzo Pastena con dugento soldati per non cimentarsi con i realisti con disavvantaggio nella campagna, l'assalì egli con tanto valore, che depo una picciola resistenza che fecero gli nyversarii, incominciarono, saltando le mura del villaggio, a mettersi in fuga, ma prevenuti dalla cavalleria che scorreva intorno al recinto, ne restò parte a pezzi tagliata, e parte prigione. Quindi fatto un ricco hottino di duccento multicarichi di grano, che doveva trasmettersi in Terra di Lavoro per l'annona dei popolo di Napoli, e rinfrescato a spese degli accennati Padri Gesuiti l'esercito, passò dopo due giorni ad unirsi al Conte, con il quale si mosse la mattina seguente per l'impresa di Foggia, il cui Ma-1 gistrato per non cadere nelle mani del Conte, l'arrivo del quale aveva presentifo (benché fu arte per divertirlo da quella mossa) fece intendere, per lettere mandate per un corriere particolare al Principe di Montesarchio, che si era risoluto di render quella piazza nelle sue maniparchè non con altre, che con le sue milizie solamente vi entrasser Accettata con estremo contento dell' Avalos l' offerta del Magistrato si mosse insieme con il Principe sno fratello a quella volta, segnito non più che da centocinquanta cavalli, ma arrivato sotto le mura e praticata la resa per mezzo d'un gentiluomo che usci dalla piazza, riu- ! scirono gli effetti molto diversi dail'offerta che gli fu fatta, ne pareva al Principe che la intenzione di guelli di dentro fosse di rendersi, perche l'artificiose difficoltà, che andavano franconendo; tendevano assolutamente alio sconcerto del negozio. Contuttociò il Magistrato per non far credere all' Avalos di averlo ingannato, gli fece intendere che essendo il Costanzo Preside di quella provincia non doveva in altre mani render la piazza che nelle sue, per non dargli occasione, facendo altrimenti, di potersi dolere. Questa risposta, che era ammantata con qualche ombra di onestà, parve che sgombrasse dall'animo del Principe quella del sospetto in cui era forse incominciato a cadere. Partecipata dunque al Preside , per mezzo d'un corrière che gli spedi-

la notizia del trattato, si mosse per aspettare risposta verso Ponte Alvanito; ma passando per sotto una Chiesa, che siede incontro alla porta della città, furono le sue genti da una imboscata di fanti, che vi era dentro in aguato, assalite da così densa tempesta di archibugiate, che vi perdette da sel in sette soldati, restandovi inoltre mortalmente ferito D. Vincenzo della Leonessa, benchè non molto dopo si risamesse. Affidato nel medesimo tempo il nemico al vantaggio delle forza sue, che erano tre volte maggiori di quelle dell'Avalos, deliberò di volerio investire con speranza di riportarne segnalata vittoria, ed era per ottenerla, se al disegno avesse corrisposto il valore. Uscito dunque fuori del recinto con quattrocento cavalli , si spinse con grande ardimento nell'apparenza contro quelli del Principe, ma prevenuto dalla sua mossa restò talmente sorpreso dalla temenza, che, fuggendo più l'ira di lui che il cimento della battaglia, si ritirò con tanto disordine dentro la piazza, che se i regil fossero stati più numerosi di genti potevano facilmente occuparla. Alloggiò il Principe la notte dentro la suddetta masseria di Ponte Alvanito , non più che in cinque o sei miglia discosta da Foggia con disegno di trattenervisi sin tanto che sopraggiungesse l'esercito del Conte, al quale ne aveva, per corriero a posta spedito, distintamente significato il successo. Ma essendogli fra questo mezzo riferito che nella mattina seguente doveva il presidio di Foggia ( per non attendere la venuta del Conversano, e per essersi assicurato che le cose di Napoli si erapo accomodate) marciare per la provincia di Terra di Lavoro, ed arricchito con le rapine ritirarsi nelle proprie case a godere il beneficio della quiete, il Principe che n'era stato non meno tradito che offeso, e serbava tuttavia nel cuore il desiderio della vendetta . deliberò non so se con risoluzione più temeraria che generosa, di non farlo partire senza battaglia. Lasciata dunque in custodia di D. Vinconzo della Leonessa, e di altri che restarono nel giorno precedente feriti, una squadra di venti soldati, s' incamminò non più che con centoventi alla volta di Pozzo d'Albero , luogo non più che cinque o sei miglia tontano da Foggia, per dove supponeva che dovesse passare indubitatamente il nemico , il quale uscito della piazza con cinquecento pedoni e seicento cavalli, conforme mi riferiscono i medesimi soldati del popolo che vi furono, ed arrivato nell'accennato luogo disegnato dal Principe per incontrarlo, si accorse immediatamente della venuta dei regii. E perche i capi delle milizie populari avevano gran confidenza nel vantaggio del numero; non furono lenti in squadronare i pedoni per accettar la battaglia. L'Avalos divisa la sua gente in due, truppe, e fattone il fratello condottiere di una, gli commise che dovesse investire il nemico dal fianco sinistro, ritenendosi l'altra per at-

taccarlo dal destro. Spintosi D. Francesco contro degli avversarii, conforme gli ordini ricevuti dal Montesarchio, fecero testa per respingerlo in dietro due compagnie di cavalli, ma rinculcate dal valore del Troia, presero tanto in dentro la piega, che seguite dall'Avalos, e perduto il vantaggio della campagna occupata dai regii per fianco, furono necessitate a procurarlo di nuovo per mezzo all'istesso squadrone dei fanti, il quale restando dall'impeto e dall'urto degli uni e dagli altri cavalli affatto disordinato, ed essendo composto di gente collettizia, e non ad altro applicata che alle rapine, nè abile a sostener l'offesa degl'invasori, non potette, quantunque non vi mancasse la disciplina dei capi, più rimettersi in ordinanza. Aggiungesi ehe restando abbandonato anche dal grosso della cavalleria, che invece di subentrare in luogo delle prime truppe a difenderlo, voltò vergognosamente le spalle, si trovò talmente scoperto all' invasione del Troia che quasi fu prima disfatto che rotto. D. Andrea, che nel medesimo tempo aveva dall' ala destra con non dissimile fortuna respinto e posto in fuga il nemico, per non impedire il corso della vittoria al fratello, che con la spada alla mano non ad altro attendeva che a far strage e flagello dei fanti, si ostino talmente in seguir la traccia del fuggitivi che avendoli per lo spazio di due miglia cacciati fuori dalla battaglia, ed uccisine alcuni, che per la lentezza dei cavalli non ebbero fortuna di godere il beneficio della fuga, li tolse non meno l'ardire che l'arbitrio di ritornare a difendersi. Mi racconta Giovan Battista Villani, che il Montesarchio fu tanto predominato in quel giorno dal desiderio della vendetta, che non s'accorse di seguire con diciotto cavalli il nemico che fuggiva con più di trecento, imperciocché quantunque se gli mosse dietro con più di cinquanta. l'avidità del bottino ne costrinse molti a lasciarlo: morirono in questa battaglia sopra trecento soldati del popolo, oltre i prigioni che furono più di cento cinquanta, tral quali fu anche carcerato Monsignor Sacchetti Vescovo di Troia, benché dopo per opera di Ferrante Gaveta Segretario del Montesarchio. a forza di molte doble corrotto, ebbe campo di potersi salvare, ed egli pagò non molto dopo colla testa la pena della sua perfidia. Il bottino che fecero i realisti fu molto ricco, perchè tutto il denaro che accumularono i vintì nel corso di cinque mesi di guerra, per non dir di rubamenti, fu trovato presso costoro, che si persuadevano di goderlo nella tranquillità della pace, come se fossero beni acquistati fra turchi e nemici della nostra fede, oltre centocinquanta muli carichi di grano, benchè fossero poi restituiti per ordine del Conte d'Ognate, in conformità dell'indulto di Sua Altezza fatto dopo la sorpresa di Napoli. Confesso amico lettore di aver con molto rossore descritta questa battaglia che ha del favoloso, mentre ne per antichi, ne per moderni esempii si trova, che

un solo abbia contro dieci con tanto felleo successo impugnato la spaat; però le relazioni degl'istessi popolari che si trovarono in quella fazione, sono tanto uniformi in confermarla, che se nella descrizione delle altre ho potto in qualche circostanza ingannarmi, in questa non scorgo altra cagione che sospenda il mio credere che la sola dapparenza che ha dell'iperbole. È ben vero, che chi considera la natura del popol collettizii, che divisi in varii voleri, non dal fine de bene pubblico, ma dalle proprie passioni si muovon ad operare, non stimerà questa vittoria dell'Avalos totalmente innossibile.

Il Conte di Conversano presentatosi frattanto sotto le mura di Foggia, rimasta affatto vuota di difensori per la partenza del presidio, se ne fece immediatamente padrone. E perehè si era avverato l'accomodamento delle cose di Napoli non volle in altro comporla, che a soddisfare il credito delle sue soldatesche, astringendo con mezzi piacevoli i più facoltosi a pagarlo. Tale fu il fine delle armi del Conte e di quelle del Montesarchio, cavalieri in vero non meno gloriosi per fama che per valore, i quali quanto più conobbero oppresse dai ribelli le cose della Corona, tanto più si ostinarono a sollevarle con le arml, quello perdendovi un figlio, e questo poco meno che la salute del corpo, impugnando la spada più volte infermo che sano: il Conte fu il primo che rintuzzasse l'orgoglio del nemico con la rotta che gli diede presso Ascoti di Puglia, e l'Avalos fu anche il primo che insegnasse al popolo a conoscero che il valore non consiste nel numero quando con cento o poco più cavalli ruppe i molini nella villa di Poggio Reale su gli occhi del nemico che aveva sopra quarantamila soldati. Però questa sola diversità ritrovo fra loro, che il Conte guerreggiò con eserciti intleri da Capitan generale, ed il Principe, confidato nel proprio valore, militò da soldato. Ma passiamo alle cose di Napoli conquistata a forza d'armi dal Conte d'Ognate.

Considerando frattanto Vineenzo d'Andrea di non potere fra le contune tempeste di tauti travagli non naufragare nello scoglio dell'avversione del Ghisa, si applicò con maggior sollecitudine a prevenire (con la morte di lui) l'imminenza irreparabile del suo male; risoluto nel suo pressiero, o di vineere l'impresa, o di morire. Fatte danque per mezzo del Pinto con il Conte d'Ognate nuove pratiche di congiura, fu concertato fai loro di far uccidere il Ghisa (per mano d'u ut al servo del Pinto, e d'uu tati Gio. Battista della Regina, che no teneva per ricompensa nau ecdola di diceimital ducati) nella festa della SS. Annunziata, dove ricercandosi per antica consuctudine la presenza del Principe, non era secuzione del fatto fra tanta contusione di genti giudicata molo difficile, e di titrare il popolo civile, seguita ime: "latamente la morte di Errico, non meno ad aeclamare il nome di Spagna ehe a sostenerla con l'armi contro i ghisardi (1), fin tanto ehe sortendo un corpo di duemila fanti spagnuoli per il posto di Porta Alba, dove tenevano intelligenza, arrivassero propalando il medesimo nome del Re iu soccorso dei conginrati. Disposte in tal maniera le cose era credibile che le speranze dovevano secondarsi dall'esito dell'impresa, ma avendo il d'Andrea riferito il trattato a D. Ferrante Marullo, gentiluomo molto potente nel borgo dei Vergini, con pensiere di tirarlo con qualche seguito di genti in ajuto dei regii, costui, o divenuto juvidioso della gloria che in ciò si acquistava il Vincenzo, o desideroso di esser egli autore del fatto (come alcuni mi riferiscono ) nell' istessa mattina stabilita all' esceuzione della congiura si conferì nel palazzo del Ghisa, e l'avverti che non andasse alla festa perché correva pericolo della vita. Indi ritrovato immediatamente il d'Andrea lo persuase a salvarsi, dicendogli che il suo tradimento era già pervenuto all'orecchio del Duca: il quale atto mi fa credere eli'egli ambisse di essere piuttosto capo che fazionario in questa congiura.

Errico commosso, ma non intimorito, all'avviso del Marullo uscial palazzo, e fatte squadronare le sue soldateche nel largo della piazza di S. Giovanni a Carbonara, si nosse, seguito dalle medesime, verso l'accinnata Chiesa dell'Anuunziata dove ognuno credeva che dovesse incaminarsi, ma poi lasciandola a destra tirò per la strada del Lavinarro alla volta della Madonna del Carmine. Il servo del Pinto, che stava sul medsino concerto d'ucciderlo, e non sapeva le novità succedute, accotosi che Errico non veniva alla festa, conforme si aveva figurato, si nischiò fra la calca di quelle genti che lo seguivano, co arisoluzione di

(1) Il malcontente centro il Duca di Guiss, e contro i francesi cho lo registrono, si cra generalizata anche presso ia fasione degli testi spopolati, per modo che, oltre alle pubbliche dimostrazioni fatto nel 29 febbraio 1618 atala numerosa gente che ia quel giorno percenre le strace di Nipoli com l'Anneso il Marzella ed il d'Andrea, come narra l'Antere a pag. 232, si trovarono affissi vari cartelli corto del Duca, uno doi quali, goffamonte seritior, fia apposta malle porte del plazaro del Cardinale Arcivescovo creduto aderento del paritto ghisario, il cui tenore, riportato dal Capecataro, è il se guente:

Nui non volino francisi, në più Duca di Gisti, e chi Pla chiamato si ni ni pricato. Folino fiu fa paçe, le palelle un leucit, il deliti perhatati, le robe pi plitate son larciate. Torsamo a Re di Spagna, cucciano sta canaglia, mor a chi non vo Spagna. Banoo saria affice de Mattro Genaro diventatase Re, e Guita pifiatest li tornisi se ne tornasce a Parisi. Già Peterello è vicino, per totto crai e ain acamma, e la Certanles non server francese. Muore come postore, e non come traditore. La fame, ferro, e faoco fugga da noi e da agai luccoj leato chi portra queste parole cappa la tam persona. Amen.

effettuare il suo disegno dove avesse più comoda l'opportunità conceitua; ma vedendost poi abbandonato da Gio. Battista della Regina nel punto che stava accinto all'esceuzione del fatto, si rittrò dall'impresa col pensiero di ritrovare alcuno dei congiurati e dolersi della rità del compagno, ma non ritrovando nei il d'Andren, nei l'Pinto, che si erano salvati al primo avviso del tradimento scoperto, si diced anchegli a procacciar con la fuga la salvezza della sau vita. Il Regina, che non ebbe in salvarsi fortuna tanto favorevole, fu per opera d'un tale di fazione ghisarda nell'istesso giorno arrestato e condotto nella mani d'Errico, al quale avendo, a viva forza di tormenti, scoperto non meno i congiurati che la congiora, pagô finalmente con la forca la pena del suo tradimento (1). Le taglie e le pene contentu nel bando che si

(1) Erroneamente il Piacente attribuica al Regina il nono di Giovambattina, mentre il mediento, sarto di condivince, chiamavasi Francesco, dei racapitano di fanti. Nelle sue confessioni pria di enser condotto al sulptico, rivelò che nella casa di Carlo d'Amato crasi trattado della congiura contro del Guisa, co che in questa avena preso parte, con molti altri cavalieri e genti civili del popolo, oltre il d'Andrea di Ibrati, anche il Marchese di Montelivamo D. Ultravio Brancaccio, D. Scipiono Garda e suo fratelto, fra Carlo Gosfabone, il Duca di Roscigno. Il Francipe della Rosco, il Dutro De Gormani del Dura, Marco Fisma, il 19 della nolla periodi di cavalli, quello stato del quote abbiam regionale nella nota appare della nolla della condità del nota del quoto della nota della nolla della condità del podo, suoi del popolo, cia adoperarone, tanto il Giudice commissario della casusa Ancilo Portio, cho ora fedelissimo partigino di Spagna, quanto i confrati conforta.

Intorno a questi avvenimenti lo stesso Vincenzo d' Andrea scriveva una mimuta relazione, perché fosse di norma al Capecelatro nella compilazione del suo Diario, il cui tenore crediamo utilo qui di trascrivere.

Due furono il tempi, nelli quali il popolo di Vepoli ha tumultusto desiderano e spranori dalli pesi, che senza considerazione e il caricanno uddesso, e delle imputtisia che giornalmente si faccano, uno al governo del sig. Duca direca sinche parti, che fu al 30 di genano (Alfs; Faltre al governo del signor D. Giovanni d'Austria, e del signor Conte d'Opustic, che n'ha meritato il perdano delli tumulti del prima tempo per giustica il popolo, necedoli intrapresi per giusta difesa, mentre non solo esperimentò il inoscerranza delle grasic concestale, ma stando nella empiror puste e della contenta della signacana direccana la maggiori parte della città alla strada di Porto. Ed all'incana direccana la maggiori parte della città alla strada di Porto. Ed all'indifesa, perché non solo mandà dantacriatori, e grida sempre il nome initito e
difesa, perché non solo mandà dantacriatori, e grida sempre il nome initito e
prirege di Sun Mestri Catoliche per un mest in circe, ma escorgando che due

pubblicò contro il d'Andrea, stimato per opinione comune autore del fatto, l'atterrirono in maniera, che anche seppellito nel centro dell' i-

fratelli di Giordano acclamavano il Re di Francia, li fe fare ad amendue la testa nel Torrione del Cormelo; e poi avvistosi che non vi era sicurezza di perdono, mentre tenne arriso che fe morire fra questo mezzo li Politi e Cafiero, quelli li quali erano stati causa della pare nelle seconde rivoluzioni, attese con tutte le forze possibili a mantenersi e difendersi, chiamando come debole di forze l'agiuto de potentati stranieri. È tanto maggiormente si devono stimare quelli li quali areano da fare allora il servizio di S. M. Cattolica, fra'quali il Principe di Massa, dal quale giornalmente accodea Vincenzo di Andrea, pregandolo sempre che non si scoprisse al servizio di S. M. acciò non pericolasse nella vita; e sconfidatosi della persona sua il popolo, per poterlo poi ridurre a segno a suo tempo, anzi corrispondendosi il detto Dottor Vincenzo coll' Illustrissimo Monsignor Nunzio in nome di Sua Santità, portò pericolo della vita essendo state intercette l'ultime lettere, e portate a Capitano Gennaro Annese. Delli tumulti del secondo tempo, ancorche tutto il popolo non meritasse il perdono per giustizia, ma per mera grazia se gli sia conceduto, ad ogni modo molti e quasi tutto il popolo civile stavano ridotti all'intiera obbedienza di Sua Maestà Cattolica, intanto che se ad essi anco si dovera il perdono per giustizia, più si dovera a chi con pericolo della vita maneggiava il trattato; ed alcuni pochi posponendo ogni privato bene, arrischiarono quanto avevano in servigio di Sua Macstà, robe, onore, e vita, particolarmente quelli che onorati per vigli ietto delli comandamenti del Ser. sig. D. Giovanni d'Austria, (fra quali fu il detto Vincenzo D' Andrea ) delli 28 di gennaio passato, nel quale gl' incaricava Sun Altezza che si ultimasse quanto prima la riduzione del popolo alla obbedienza, con promettere il perdono e le franchizie delle gabelle, e col di più che giudicava espediente, e con questi si negoziarono dicersi trattati, tra quali furono il Principe della Rocca, il Dottor Vincenzo d' Andrea, il Dottor Gennaro Pinto , Gennaro Annese, fra Carlo Confalone, Ottavio Brancaccio, il Marchese di Montesilvano. Quattro furono li trattati che si ebbero dopo la lettera di S. A. diretta alli detti, dopo il manifesto delli 21 di febbraio: il primo fu il cavalcare il dette Vincenzo d'Andrea e Gennaro Annese con alcuni soldati confederati li 29 di febbraro con il consentimento dell'Eletto del popolo Antonino Mazzella, con il quale non essendo riuscito il trattato della mattina di detto giorno, che venendo Monsu di Guisa nella Chiesa del Carmelo conforme il solito per esser Sabato, fusse carcerato, fu chiamato dal detto Dottore nella sua oasa, acció cavalcasse similmente, come già si uni ponendosi in segge, e poi perche subite cavalco Monsu di Guisa fu impedito detto trattato, avendo tutto il popolo accodito dal Duca, e rimasto esso Vincenzo con pochi soldati, inlanto che fu costretto ricoverarsi entro il convento di S. Agostino, e poi nel Torriune det Carmelo con detto Gennaro Annese, ove intraprese il secondo trattato, dopo una lettera delli 7 di marzo di detto Serenissimo sig. D. Giovanni, ringraziando in nome di Sua Maestà del primo trattato. L' esecuzione del secondo trattato è delli 16 di detto mese, con averli anche inviato le grazie firmate di sua propria

stessa terra riputavasi poco sicuro. Egil però che si era ricoverato nella casa dell'istesso Marullo, da uli non suppesto per diffidente, vi si trattenne non più che due giorni, nel fine del quali, insospetitiosi forse di lui, partissi la sera ad un' ora di notte, senza neanche accomiatarsi adli' opite, e ricoverossi nella casa di una donna sua confidente, în cui si trattenne sino al sesto giorno di aprile, che fu la sorpresa di Napoli, non taccando che nel passaggio che fece dal borgo del Vergiui per la porta di S. Gennaro corse evidente pericolo di essere dalle guardie di unel nosto conoscitto.

Sconcertate ma non affatto, con la infelicità di questo successo, le speranze degli spagnuoli, il Conte d'Ognate, che consoceva la buona disposizione delle persone civili verso le cose della Corona, deliberò di non tralasciare le pratiche principiate dal Pinto e da d'Andrea, designando risolutamente di soprendere con l'aderenza di costoro il quaritere dei ribelli, poco nulla curando che ne seguisse la morte di Errico.

Alfrettavasi tanto maggiormente all'esecuzione dell'impresa, perchè

mano al detto Dottor Vincenzo, di dare in mano delli spagnuoli il torrione del Carmelo, e questo con intervento del Principe della Rocca e del Dottor Gennaro Pinto; il che su impedito, si perchè si scoverse per detto Gennaro Annese, il quale dubitò, si anche perché Monsu di Guisa vi fe porre soldati di altre compagnie mutandoli ogni ventiquattro ore, oltre a quelle che vi tenea Gennaro. Il terzo fu del Marchese di Montesilvano, ed altri Cavalieri, e con il Dottor Gennaro Pinto di fare uccidere il Duca di Guisa come tiranno ed invasore del reguo altrui, il giorno della Santissima Annunziata, quando andava a visitar la sua Chiesa, avendo di ciò pigliato parere da Tcologi e Casisti; quale ne tampoco viusci, per essere stato scoverto detto trattato e carcerato il Capitano Francesco di Regina, al quale furono promessi ducati scimila, con un carico di Capitano di cavalli, ed a forza di tormenti confesso detto trattato, con aver nominati molti altri macchinatori , e particolarmente il Dottor Gennaro Pinto , il Marchese di Montesilvano, il Dottor Vincenzo d' Andrea; laonde ne fu esso Regina decapitato dopo sei giorni, e furono forzati il detto Marchese, ed il detto Gennaro Pinto ritirarsi dalla parte di detti signori spagnuoli, ed il detto Dottor Vincenzo per tener la mano alli trattati, non volse partire, ma restare tra il popolo, ma dentro diverse Chiese, e poi perché si cercavano tutte le Chiese, a particolarmente due volte il Convento dei padri Cappuccini veechi, ove al tempo della cerca era in alto, e per misericordia di Dio non fu ritrovato, si ritirò dentro una casa alli Chianellari vicino alla Chiesa del Salvatore alla Loggia, ove stette per molti giorni nascosto. Ed il quarto fu quello, che per misericordia di Dio riusci, poiché dopo la lettera di Sua Altezza, e di Sua Eccellenza delli 4 di aprile, inviata al detto Vincenzo, ove avvisavano l'entrata per Lunedi Santo, 6 dello stesso, il modo fu che la detta notte entravano S. A. e Sur 

non riuscendoli, aveva deliberato d'inviare al Poderico un corpo di mille fanti veterani, col rinforzo dei quali potesse, come egli si offeriva, occupare i borghi della città prima che giungesse in soccorso del popolo l'armata francese, che già non ignorava che nel porto di Tolone stava pera tale effetto ponendosi in ordine. Assleurato dunque di esser calorato, nell' esecuzione del suo disegno non meno dalle armi delle genti civili. che dall' opera dei nobili, gli fece intendere, che nel medesimo tempoche egli assaliva un posto nemleo per aprirsi l'entrata al quartiere. del popolo, dovessero anco loro opporsi ai difensori dalla parte di dentro. Ma essendogli stato risposto dal congiurati di non potervi acconsentire. scusandosi che, non succedendo l'impresa conforme al concerto, non, avrebbe il Ghisa lasciato con ogni sorte di strazio impunite le pene che meritavano; si contentò il Conte che accudissero al servizio del Re dopo; l' entrata delli spagnuoli , ed in tal guisa il trattato fu stabilito. Indi. perchè dentro al quartiere del sollevati vi era gran numero di soldate» sca malaffetta al partito di Spagna, che poteva non solo colla resistenza render sangulnosa la vittoria del regii, ma forse difficile ancora... a consegnirla, usò l' Ognate per tirarla fuori della città varii artificii. Giuscope Palomba uno del principali capi della congiura si ritiro con cinquecento soldati al governo d'Aversa, figurando ad Errico, che in tempo di tante maceline che si andavano giornalmente tramando in quellacittà per insidiargli la vita, egll per togliere ogni ombra di sospetto che potesse aversi della sua fede, ambiva grandemente di starne lontano, Con simile, o con poco diversa invenzione parti anche da Napoli Giacomo Rosso che cra parimente consupevole delle pratiche di Vincenzo, conducendo seco nella città di Sarno sopra centocinquanta persone la maggior parte composta di lazzari. Dopo la partenza del Rosso e del Palomba restavano nella città solamente le soldatesche del Ghisa, le quali essendo a lul, non meno per beneficil ricevuti che per simpatia di genio, obbligate, difficlimente poteva assicurarsi il Conte di tirarle per via di negozio al suo partito. Ma comecche non è cosa trai mortali per malagevole che sia che non possa dalla prudenza d' un saggio facilmente conseguirsi, inventò il Conte nuovi modi d'industrie per cacciarle da Napoli. Conferitosi dunque con tre galere nell' isoln di Nisita, luogo situato tra Napoli e Pozzuoli, e piantativi quattro pezzi di cannoni se ne torno nella medesima sera a Palazzo, ficendo insorgere una voce per vla di Monsignor Carafa Vescovo di Aversa, che li spagnuoli nella notte del giorno seguente dovevano sorprendere il villaggio di Posilipo con il passo di Pozzuoli, luogo, che per le conseguenze che seco portava, con incredibile vigilanza era guardato dalle milizie del popolo, e ciò non con altro disegno, che di tirare il Duca di Ghisa alla difesa di quei posti,

e divertirlo da quelli di Napoli. Gli effetti che partori questo artificio del Conte non furono dissimiil dalle speranze, perchè essendosi per opera degli spagnuoli divulgato questo susurro nel quartiere nemico. Errico non ben considerata l'astuzia dell' Ognate ed assicuratosi con nuove guardie del torrione, si mosse con un corpo di duemila nomini a quella volta, con fine di deludere con la prevenzione i disegni degli avversarii. Il Conte, che era di quanto egli operava distintamente avvisato, non laselò fuggirsi l'occasione di mano. Posti dunque in ordine milie e cinquecento fanti, tra spagnuoli ed alemanni, che dovevano essere seguiti da altri cinquecento che conducevano diversi Baroni dei regno da lui a tale effetto da diversi presidii chiamati , si accinse all' assalto per la seguente notte che precedeva al sesto giorno di aprile. Ma comecché l' esito delle imprese terrene deriva dalla disposizione del Cielo, il Conte non volle impegnare le sue genti all' assalto se prima non facevano il SS. Giubileo, a tale effetto dal Pontefice procurato, ordinando a tutti gli officiali dell' esercito che invigilassero in farlo dallo loro milizie inviolabilmente eseguire, siccome dagli stessi Baroni, e dagli altri signori che per avventurieri colia picca suile spalle in quella occasione servirono, fu devotamente e con molto zelo osservato. Disposte in tal mapiera le cose il Conte d'Ognate convocati i Baroni con i supremi capi dell' esercito vogliono, che in tal gulsa gli favellasse. » Vi confesso, fedelissimi vassalli di Sua Maestà, che queste armi

» preparate dal Re nostro Signore contro il popolo di Napoli siano non » meno perniciose per il regno che per la Corona, perche dovendo eser-» citarsi da noi contro I mcdesimi sudditi del Re, le ruine che ne deriva-» no non ponno ridondare se non la beneficio del suoi nemici; ma es-» sendo per l'enormità delle coipe commesse divenuta troppo pertinace a la perfidia di alcuni poco amici della quiete, che sotto speciosi pretesti a hanno sconvolta la tranquifiità e la pace di questo fertilissimo regno. ehiamando anche i nemici della Corona a secondare le loro vaste e mal » regolate pretensioni, fa di mestieri di non potere, per la necessità deile presenti congiuntare del tempo, altro rimedio applicarvi che la forza a delle armi. Quanto noioso mi sia il dovere con gli atti di una tale vion lenza castigare la felionia di costoro, ponno non meno testificarlo abbastanza le amichevoli pratiche tenute con alcuni capi del popolo sin dal principio del mio governo, che la cura che deve avere un zeloso ministro del Re (qual lo mi stimo) è di risparmiare il sangue dei suoi vassalli. Essendosi dunque tra i regii e popolari, per diversi accidenti noti orse ad alcuno di questi signori che mi odono, affatto svanito ogni tratatato d'accordo, ho risoluto con il parere del Consiglio di Stato di eua trare nella seguente notte nel quartiere nemico, nella cui generosa sor-

zita, non per officadere la costanza della vostira fede, ma per eccesso dello zelo, vi esorto a rammentarri l'obbligazione che tiene ciascuno in a questa occasione di servire S. M., la giustizia della quale non solo ne a promette la sicurezza della viltoria, ma communore ancora a favoriria i medesimi popolari dei quartieri ribelli, che con continue chalmate ne incitano alla sorpresa, attendendo la nostra mossa per caloraria con lo armi ».

Dopo questa brevissima orazione fatta coi Baroni e con altri signori del regno, il nome dei quali porrò distintamente In pledi di questa istoria (1), fece 11 Conte verso quattro ore di notte marclare da palazzo alla volta delle Spirito Santo con tal ordine l'esercito. Andava di vanguardia la fanterla spagnuola con una quantità d'archibugierl, provveduti non meno delle solite armi da guerra che di scale e di vanghe per agevolarsi l'ingresso con simili ordegni su le trincere del nemico. Seguivano poco dietro gli alemanni del Visconte, accompagnati da un grosso perbo di picche, su la punta delle quali portavano una gran quantità di fasclue impeciate per superare, bisognando, con la forza del fuoco la resistenza degli avversarii. Marciava dietro di costoro la soldatesca dei Baronl in più squadre sotto I medesimi ordinatamente divisa, conducendo diverse macchine di guerra, da me che vi ful presente più conosciute di vista che di nome. Nel corpo di quest' ultimo squadrone veniva D. Giovanni con il Conte d'Ognate, seguiti da due compagnie di cavalli e da altre soldatesche di leva. Arrivati con quest' ordine sotto la porta dello Solrito Santo, ed entrati nelle fosse dell'oglio, luogo che si termina con le mura della città, un Capitano del popolo, che per li nemico guardava quel posto ed era inteso nella congiura, lo diede senza veruno contrasto nelle mani dei regii. Quindi perchè non restava altro posto, e molto docile ancora da superarsi, che quello di Porta Alba custodito da pochi soldati del popolo, si mossero ad investirlo verso le otto ore e mezzo di quella notte con tanto valore che, scacciatone il nemico, l'occuparono ad un tratto con perdita di tre fanti spagnuoli che vi restarono malamente feritl. Avanzatasi nel medesimo

<sup>(1)</sup> Onnettera il Piacente di admupiere a tale promesa, non essendori, nei inci di quetto Quinto Likro nei degli altri duc che seguono, il notamento di cui fin entirone. Lenede è che abbiano stimato conveniente di supplire a questa mancana riterandono lo relative noisoni dal Capeccaltor, e da altri scrittori su gli correstinetti di spell'epoca. Leggasi quindi lo elenco dei Nobili e Baroni che trovavanai presso di Vicerè signo. Conte d'Ognate e nei quattieri non occepati dai sediziosi, posto in fine dei documenti in appendice a questo Libro Quinto sotto il nº.54."

- tempo una quantità di guastatori, e spianato fin dai fondamenti il riparo. si spinse con l'istessa ordinanza nella parte di dentro tutto il corpo della vanguardia, la quale, non trovando difensori che si opponessero al principlato eorso della vittoria, fuoltrossi con mirabil prestezza Insino alla Chiesa di S. Aniello, il cui luogo non fu dai regii così tosto occupato che si mosse dal borgo del Vergini un corpo di scicento e più nomini, composto di nobili e di persone civili, verso la Porta di S. Gennaro, i quali infingendosì di venire in soccorso del popolo ingannarono facilmente i custodi a darli l'ingresso. Impadronitosi con tale artificio della porta, e disarmato il presidio, benche mollo debole fosse, incominciarono insieme con li spagnuoli, con chi nel medesimo tempo si diedero mano, ad acelamare il nome di Spagna, scorrendo senza veruno ostacolo verso il palazzo del Ghisa che occuparono con la morte di un franceso che per mostrar troppa fede fu poco cauto in volerlo difendere (1)-Frattanto, avanzatisi gli alemanni con un altro corpo di fanti spagnuoli nella piazza dell'Ammiragliato calarono con non dissimile fortuna per la strada di S. Lorenzo insino alle carceri della Vicaria, dove liberato il Duca di Tursi che stava ritenulo nella casa del Marchese di Torrecuso, si unirono con la vanguardia che era colà nel medesimo tempo arrivata. Quindi avendo, dopo l'arrivo dl D. Giovanni e del Conte d' Ognate con le milizie dei Baroni, lasciato sufficiente presidio nel posto della Vicaria, partendosi li spagnuoli per la strada del Lavinaro, e gli alemanni per quella di S. Agostino, aceresciuli di passo in passo da nuo-

(1) Il Duca di Gnisa abitava il palazzo del Principe di S. Buono a S. Giovanni a Carbonara. Nella occupazione di queste edifizio nen già un solo francese vonno uccise dai rogii , come dice il Piacente , ma molti invece v'incontrarono la morte, fra i quali persono di stima e familiari del Duca, essendo scampati quelli solamente cho potottero gittarsi dalle finestre della parte posteriore del fabbricato quando fu invaso o saccheggiato dagli assalitori, Si rinvonnero colà ricchissime e preziose suppellettili del valore di ben cinquantamila ducati, quelle stesse che i popolani avean tolte dalle cese poste a fuoco ed a ruba; ed il Capecelatro, che ciò racconta, soggiunge che in alcuni serigni si trovarono delle lettere di alcuni Baroni che, mentre servivano nella parte regia, tenevano segrete corrispondenze col Daca, e fra queste una lunghissima del Duca di Castelmovo Carafa intorne alto stato degli Abruzzi. Fu del pari rinvenuto, secondo corse voce, un compromesso tra il Cardinale Filomarino Areivescovo di Napoli ed il Guisa, col qualo quest' ultimo prometteva, qualora si avesse la Corona del Reame, di creare Principe di Capua Ascanio Filomarino figliuolo primogenito di Scipione, fratello del Cardinale. Fu detto ancora esservi tra quelle carto una malleveria sottoscritta dal Cardingle in pro di un creditore del Guisa per prestito di ventimila scudi,

ve squadre di gente civile, occuparono la piazza del Mercato con l'istessa felicità di successo. Dove, fermalasi S. A. con tutto l'escreito in ordine di battaglia , fece inlendere all'Annese che volesse con termini piacevoli rendere il torrione del Carmine con promessa di concedergli tutte quelle grazie che avesse preteso. Gennaro, quantunque atterito restasse dalla visla di tante armi, percesso nondimeno dagli stimoli della solita diffidenza del perdono, rlensò, disponendosi alla difesa, la magnanima offerta di quel Principe, ma essendovi andato il Cardinale Arcivescovo, che nell'entrala dei regil si pose dietro l'esercito (1), l'indusse ad ubbldire porlando a S. A. di propria mano le chiavi della fortezza (2), in eni furono nell'istesso tempo introdotti duecento fanti spagnuoli, concedendosi per patto all'Annese che potesse con un corpo di genti abltarvi; benchè non molto dopo, avendo egli per cagione di nuova fellonia pagato con la testa la colpa delle vecchie, restasse lotalmente nelle mani dei regli: Debellata in tal guisa la sollevazione del popolo di Napoli entrò D. Giovanni con il Cardinale, con il Batteville, con Vincenzo d'Andrea, e col medesimo Annese nella Chiesa del Carmine, rendendo avanti l'immagice di quella SS. Vergine le dovute grazle per la vittoria ottenuta. Quindi montato a cavallo, e lasciata schicrata una gran parle dell'esercito nella medesima plazza, s'incamminò verso l'Areivescovato, dalla cui Chiesa, dopo essersi cantato il Te Denm la rendimento di grazie, si condusse verso le venti ore di quel giorno a Palazzo, seguito dagli stessi Baroni e da molte altre soldatesche di leva, che, passando per ordine militare nella via di Toledo, trassero gli occhi del medesimo popolo a lodar la vaghezza di quella vista. Morirono in questa fazione poco più di cinque o sei soldali del popolo, tra i quali fu anche Matteo d' Amore

(1) Il Cardinale Arciversevo, siccome narra il Capecclatro, si mla i regii ci sinduste a segvira to milito per la strade della città perche dobligato da un Capitano apagnolo; ed escendosi tronda chiusa la potta dell'Episcopio, cardandosi al opritta, i suddati vi accostarono il fuero per brusicata; direces allora l'Arciversevo con una palma in mano, e si avvio a piedi verso la porta di S. Cehnaro, ore vennegli apprestato un cavallo e fa condotto presso D. Giomanni che trovaressi in S. Aniclio. Ricevant del Principe con cortecta ed assai concordomente, insieme al medesimo ed al Conte di Ugnate cavalcò alla volta della Chiesa del Caraine.

(2) Gemara Amese fa necempagnalo dal Carlinale, dal Principe della Rocca, e dal Barone di Battevillo alta presenta del Principe D. Gioranni, p. protrandeglis ai piedi e rassegnandegli il battane di Generale, unilmente gli cliuses periono della san pastata condotta, promettendo di caser devoto in avrenire ai Resti di Spagnaz nel clie venno meno, come in prosiegno si raccenta dal nostro Autore, e fio perció condannato nel como — Vedi il Gancectatro.

capo del lazzarismo, il quale volendo sulla calata di Santa Maria Maggiore opporsi alla furia degli alemanni, pagò con la morte, non meno
la pena dei suoi misiatti, che della troppo arditezza. Gli altri avvenimenti di quel giorno, non meno notabili che degni delle orecchie dei curiosi, i quali non nacquero fra le tenchre di quella notte, poco furono
veduti, perchè gli occhi obbligati per natura a scaturire in lagrime l'allegrezza del cuore, si occuparono piuttosto nel piangere che nel vedere;
tanto e ra generalmente sospirata da tutti il ne reduta audice del rezno.

Pervenuto l'avviso della sorpresa di Napoli, piuttosto confuso che certo, all' orecchio d' Errico, fu più volte in procinto di calare ad opporsi all' invasione degli avversarii, ma assicurato non molto dopo per nuove relazioni che la città era totalmente occupata dai regii, e che non altra in quella generalmente acclamavasi che il nome di Spagna. fece, benché grandemente restasse turbato nell'animo, nuove deliberazionl. Designo di passare a Santa Maria di Capua con pensiero di far testa alli spagnnoli con l'aiuto di quel presidio, il quale essendo composto di soldatesca arrollata col suo denaro si persuadeva che non dovesse mancargli di fede. Partitosi dunque dal villaggio di Coroglio, dove egli si ritrovava col seguito di trenta cavalieri, la maggior parte francesi, ed arrivato in Santa Maria verso le 19 ore di quel giorno mando, restando egli fuori, dentro la piazza Geronimo Fabrani suo segretario con discgno di prender lingua e di sapere come colà s'intendessero le cose di Napoli: ma avvisato da un suo confidente, speditogli dall'istesso Fahranl, che Luise Poderico era, alla fama della vittorla ottenuta, uscito con tutto l'esercito a quella volta, e che gli abitanti mostravano apertamente di appigliarsi al partito del vincitore, si spinse, caduto d'ogni speranza, verso la parte della montagna con pensiero di passare in Abruzzo ed unirsi con Tobia Pallavicino, che in quella provincia in scrvizio della Repubblica militava. Il Poderico frattanto, che aveva, alla prima chiamata che fece, ottenuta la piazza di Santa Maria, intesa con l'arresto del Fabrani la fuga del Duca, gli spedi immediatamente, sotto la condotta di D. Prospero Tuttavilla duccento cavalli alla coda. Però il più fortunato fra tanti Capitani che lo seguirono fu D. Carlo di Falco capuano, col quale essendosi Errico battuto sopra le montagne di Morrone deliberò sul primo incontro di volersi difendere, ma considerato poi di non potere al numero ed al valore di tanti nemici resistere, se gli rese pigliando l' arme per consegnarle nelle mani del vincitore, però quegli che era non meno cortese che valoroso ricusò di riceverle dicendogli, che i Principl suol pari non doveano disarmarsi, e che a lul solo bastava la gloria di averlo arrestato in nome del Re; ed la tal guisa fu nella medesima sera condotto con tutti quei cavalieri nella piazza di Capua, dove fu con tanta splendidezza accolto dal Poderico, che quantunque non eccedesse il merito del personaggio, trapasso nondimeno le condizioni di un prizioniero (1).

Alla fama della conquista di Napoli tutte le terre e le città del regno, con quell' istessa celerità che si ribellarono nel principio della sollevazione ad esemplo del capo, tornarono alla devozione della Corona ad imitazione della metropoli, eccettuandone alcune poche piazze della provincia d'Abruzzo che, per essere occupate da soldatesche stranlere, nella solita contumacia si mantennero; però nell' arrivo del Poderico, che vi si spinse con tutto l'esercito, alla prima chiamata si resero, partendosl il Pallavicino con promesse e condizioni molto vantaggiose per la parte del regii. Sospenderò per ora di fare distinto racconto delle fazioni tra realisti e popolari in quelle parti seguite, per non averne relazione molto fedele: mi studierò bensì d'investigare con ogni possibile diligenza la verità dei successi, ed insieme con gli altri che avvennero dopo la venuta del principe Tommaso con l'armata francese, prometto fra poco, non per altro ( cortese lettore ) che per servirti, di mandarli alla luce. Frattanto il Cielo ti preservi da male, ed a me doni salute per non rendermi mentitore.

(1) A premura del Capitano Carlo di Falco il Duca di Guisa stando nel Castello di Gaeta, ore da Capua fu trasferito, ribacciò il certificato che qui appresso inseriamo, perché fosso manifesto d'essersi egti reso prigioniero del dotte Falco, e si rendessoro noti i particolari della sua cattura.

ENRICO DI LORENA DUCA DI GUISA

PRINCIPE DE GIANVILLE, CONTE D' EU , PRIMO PARI DI FRANCIA.

Gertificamo como il di 6 di aprile di quato presente mno acondevi intertari ma mola divecto da Garpa con alcune trappe di conditi della escribi di Spupsa, che andemno in busca nottra, e pipistiti li passi con consulterio di sipateria, mon estembo possibili proseguire il nostro viaggio, depipii restati morti alcune delle nottre comerate, e ferriti li più delli casolti che vinamo in nottre guardia, come anche fu furio il nostro, per qual casus fun-mo costretti, accudori afforto quartiero, intreparmi, come lo facemo al Capitano D. Carlo del Falso, che fu il primo Capitano che arrivio di nai, com chi andessimo intiene a Capus : e parché sia note, accudace corceato questa cerificacione, in fede del sero il colsiamo fatta apostre, a estatfermata della nestra mano, e fattala sigililare dal sigilio delle nottre armi nal custal di Gatel il. 4 di inglio 1649. Estreso di Levena Daco al Guisso.

## DOCUMENTI RELATIVI AL OUNTO LIBRO

N .

Manifesto pubblicato da S. A. il Principe D. Gioranni d'Austria nell'imprendere il governo del Regno, con cui fu insinuato ai sollevati di deporre le armi e di tornare all'obbedienza del Re di Spagna.

Vedi la nota a peg. 800.

## PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc.

D. GIOVARNI D'AUSTRIA GRAN PRIORE DE CASTICLIA E DE LEGNE, GOVERNATORE GE-NERALE DELLE ARMI MARITHER RE S. M., VICERÈ, L'OCCOPENENTE E CAPITAN GE-NERALE IN GESTO REGNO, CC.

» Le molte istanze che mi han fatto il Collaterale, e la generale acclamazione » e desiderio che avemo inteso di questo fedelissimo popolo, acciò pigli il go-» verno del regno, mi hanno obbligato a sagrificare le mie convenienzo al bene » pubblico, eredendo per mezzo di quelle sossegaro le presenti inquietudini, ed ) opprimere li danni che minucciano a questo regno ; che perciò subito che giunzi » in esso procurai con tutte le forze dar soddisfazione al popolo, offerendoli da » parte del Re mio signore il perdono generale di tutti li delitti, senza eccettuar-» ne alcuno per enorme che fosse, levandogli tutti li tributi, facendogli tutte le » grazie compatibili con la pubblica utilità e buon governe , desiderando sem-» pre scusare l'ostilità, e quietare li tumulti per li mezzi soavi dell'accordo. Pe-» rò alcuni non hanno dato orecchie alte mie diligenze, ne anco alle esortazioni, che come padre comune ha fatto Sua Santità per mezzo del suo Nunzio, per s il quale ammonisco a questa fedelissima città ed a tutto il regno, che si assis curi della clemenza reale di Sua Maestà, il quale con le braccia aperte ammette al perdono generale di tutti li delitti , quelli che per ignoranza o per malizia fossero incorsi in essi, benché siano di lesa Maestà, e per complimente di questo e di tutte le grazie che se gli offeriranno, tengo amplissima potesta s dal Re mio signore, fondata sopra Sua Real parola, ed assicurata con tutte le s solennità, che le leggi delle genti e l'antorità di tanto gran Monarca può dare

per l'assicuranza dell'aggiustamento, ed io offerisco avanti di Dio e del mono do complire inviolabilmente quanto si aggiusterà. Rappresento a tutti le calamità e disgrazie, cho per queste turbolenze patisce tutto il regno, stando espo-» ste le robo e vito alla licenza di alcuni sediziosi. Consideri senza passioni ognuno li disordini che sono introdotti per questi tumulti, ed essendosi sollevati alo cuni del popolo per le gravezze dei tributi, dopoi che S. M. ba comandato che » si levino tutti quelli che toccano alla grassa; mirino quanto sia colpevole l'instratitudino alla benignità del Re mio signoro, ed al beneficio che iddio gli ha » fatto, mentro potendo godere li frutti della terra, nel medesimo modo che Id-» dio ce li da, senza pesi o tributi, tutto questo si perde per ignoranza di alcune s gente, e si patisce una necessità così grando di viveri, quando si potria godere con tanta abbondanza e consolazione. Li religiosi e tanta moltitudine di verprini consegrate a Dio. li poveri e figliuoli gridano al Cielo per la carestia, che » volontariamente patiscono per questa calamità, a tempo che S. M. ha levato ) tutti li tributi e gabello sopra le cose commestibili. Si considerino le mostruosità che si vedono nel popolo e regno, mentre molti si sono fatti interessati nella continuazione delli disordini e violenze. Nel regno sono usciti banditi ed uomini sediziosi che tirannizzano le terre, lovando le facoltà a molti o l'ammi-» nistrazione della giustizia ai Ministri di S. M. Il Culto di Dio patisce molto, » perché essendo tante opero pio in questa sedelissima città, non possono al presente esercitare la carità, essendo causa di questo l'ostinaziono di quelli, quali a non vogliono aggiustarsi con la ragione. Il vano pretesto di Repubblica già si a vede quanto sia mostruoso. Li Baroni del regno hanno da difendere la ragione e ginstizia di S. M., come conviene, e non per soggettare o fare aggravio » al popolo, ed il Re mio signore, come Principe giusto ha da proteggere e di-» fendere equalmente tutti, e non permettero che si facciano gli aggravii che si » sono patiti da alcuni particolari nella roba e nella vita; e così per quello che s devo alla giustizia, o per l'estimazione che sa della nobiltà e del popolo desi-» dora che si conservi la paco fra tutti por servizio di S. M., e che ognuno viva » nel grado che Iddio e la natura gli ha dato, come lo ricerca la conservazione » del regno e del bene pubblico. Io sono rimasto nel governo del regno per pleg-» gio di queste convenienze, ed abbracciando nel mio enore tutti li vassalli di » S. M. prometto alli delinquenti il perdono generale di tutti i loro delitti, etiani s di lesa Maestà in primo capite, senza che S. M., nè suoi Ministri si ricordino ) in tempo alcono di quelli, ed offerisco che si mantenerà sempre il beneficio di » aver levato tutto lo gabelle e tributi di cose commestibili , o lo grazio e pris vilegii che si potranno concedere senza pregiudizio della ragiono e dol gin-» sto, acció questo regno goda la felicità cho merita la sua lealtà. E se l'affetto » paterno di S. M. ed il nostro, quale è di sincera e vera volontà non basterà, » acciò alcuni inquieti conoscano il beno che se li offrisce, ma perseverando nella » loro ostinazione pretendono seppellire il regno nell'ultima ruina, non può scusare S. M. la difesa di suo ragioni e la protezione de'huoni e fedeli vassalli: s ed essendo così leali quelli di questa fodelissima città e regno, con vivo do-» lore dell' animo mio pricgo a compatire le calamità e travagli che succederiano con la guerra , la quale desidera S. M. evitare con affetto di vero padre, > ed io desideroso della comune soddisfazione di questo fedelissimo popolo ho vo) tuto principalmento incaricarmi del governo, acciò restino tutti quieti della mia intenzione pacifica, e desiderio del bene pubblico; procurando cho se per » il passato è stato mancamento nelli Ministri di S. M., vedano che io sono en-» trato acció si emendino li disordini, e non sarà giusto che per la mala dispesizione di alcuni Ministri, abbia da patiro il Re mio signore in desconsuolo di » vedere inquieto il regno, quale più teneramente ama nella sua Monarchia, ed » a chi riconosce dovere tanti servizii e finezze. Ne gli errori che altri ponno avere commesso hanno da turbare la buona intenzione che io tengo di emendarli, oome la tiene S. M. d'impiegare tutte le suo forze nella difesa di questa fedelissima città e regno, contro ciascuno che turberà la pace, ovvero offende-» ra tanti veri e fedeli vassalli, quali hanno obbligato sua Real Corona con servizii così continui, sentendo vivamente il Re mio signore ed io, che per ins ganni di alcuni particolari, quali oprano più con ignoranza che con ostinazione maliziosa, abbia da patire tanta moltitudine numerosa de vassalli, quali de-» siderano il servizio di S. M. e la quiete di sua patris - Datum in Regio Palas tio - Neapoli die 27 Januarii 1648 - D. Jean - Por mandando de S. A. -Gregorio de Loguia.

In Napoli, per Giuseppo Benedetto Orlandi. 1648.

## N. 2.°

Memoriale presentato dai Nobili e dai Baroni al Principe D. Giovand'Austria, affinche fosse noto essere essi disposti ad obbliare le offese e a desistere dalle ostilità contro dei sollevati qualora rientrassero nell'ordine e nella obbedienza alle leggi.

Vedi la nota a pag. 300.

## PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

DOR GIOVANNI IN AUSTRIA GRAN PARORE DI CASTIGUZIA E IN LEGNE, GOVERNATORE ORNERALE IRRELE ARMI MARIFETINE DI SCA MARDIA', VICERÈ, LEGGOTRIRRITE E CAPITAR GERERALE IN QUISTO REGNO CEC.

Li Deputati del Baronaggio per particolar commissione che sopra di ciò
 hanno avuta da tutta la Nobiltà, come a me costami, hanno presculato a 31
 di Gonnaio un Memoriale del tenore seguente, videticet:

3 Serenissimo Signore — Il biaronaggio o Nobiltà di questa città e reigno, rendendo primieramento infinite grazio a Vestra Alteza, ché mossa a pictà dello 2 estromo celamaté di questo represo si ni edegnata di prenderne il gorerno, unifmente l'espengeno che siccomo nel principio delle sue prudentissime disposisioni, si è gli cominicale con la ferma speranza del rimedio a respirara nelli

s presenti travagli, così anco sperano che nel progresso di esse si abbiano coi a lumi e splendori della sua grandezza da svanire l'ombre delle diffidenze che y tengono alcuni del popolo, onde desiderando tutti di questa Nobiltà e Baronaggio, per lo zelo che ciascuno tiene del servigio reale, non solo di toglicre » qualsisia impedimento, ma di cooperare anche a tutto loro potere per la quiete » dei correnti tamulti. Ed essendosi presentito i sospetti che tengono alcuni para ticolari del popolo, che la Nobiltà debba prendero vendetta delle pretese ofn fese che alcuni gli hanno fatto nelle robe e nelle vito, offeriscono a Sua Mac-» stá ed a Vostra Altezza di dover affatto scordarsi di tutti i pretesi eccessi, che » nelle presenti rivoluzioni così in generalo, come in particolare abbiano sino-» ra in qualunque modo patiti, rimettendoli, anzi sepellendoli tutti in un perpeno oblio, come richiede la pietà cristiana, la generosità del proprio sangue, od il desiderio del pubblico bene, e vivono così lontani dagli odii e rancori a contro al popolo, che supolicano Saa Altezza resti servita di rendere infinite » grazie a Sua Macstà, come fa anche la Nobiltà predetta per lo perdono gene-» rale che si è degnata di concedere a detto popolo, di tutti i delitti commessi, » bonché siano di lesa Maestà in primo capite, e per avergli anche tolto i tri-> buti della grassa, onde inchinati a suoi reali piedi supplicano la Maestà Sua no con affettuose ed umilissime istanze, cho si degni similmente di concedere a > questa fedelissima città e regno tutte le grazie e privilegii proporzionati alla » pubblica utilità ed al buon governo, come meritano l'antica loro divozione ed » i servizii che banno continuamente fatto alla Monarchia, supplicando parimente > Vostra Altezza resti servita d'impiegare tntl'i mezzi possibili per la nniver-> sale tranquillità, acciè si evitino nel regno i danni della guerra, giacche essa » Nobiltá in conformità della grande obbligazione che tiene di assistere alla di-» fesa del suo Principe, non potrà mai mancare dal suo debito; ond'è certo che > con tutto lo sforzo possibile sino a spirare l'ultimo fiato delle vite, avranno 3 sempre da difendere lo ragioni e giustizia della Maestà Sua contro qualsivop glia invasione d'armi straniero, e contro quelli che osassero d'inquietare il » dominio di questo regno, non potendo non sentire vivamente con senso indi-> cibile d'infinito rammarico che si avrà da combattere contro dei proprii cit-> tadini e famigliari; ma perché le guerre civili sono le più fiere, e sono quelle y che hanno rovinato i maggiori regni, e disfatte le più potonti Monarchie, de-» sidera però essa Nobiltà, che sedandosi i tumulti, cessino anco i travagli, af-» finchè le proprie dissunioni non servano altrui di trionfo, e por grandi che sieno gl'infortunii che oggi affliggono il regno, ben chiaramente si prevede che se non succederà in breve la sua quiete, abbiano da essero di gran lunga mag-» giori quei che se gli minacciano per l'avvenire; perche coloro che aspirano a questo dominio prevalendosi di tali discordio tenteranno con non dovuti fon-> damenti di fabbricare le loro fortune sopra la rovina del regno, a tempo che » si appagasso di quelle grazio che con la sicurtà del perdono , e con l'abbon-» datiza della grassa, gli sono state da Sua Maestà si benignamento concedute. » potrebbe essere il più felice del mondo. Quello che reca a tutti afflizione e cor-> doglio è il vedere, che per la ignoranza di alcuni pochi, non solo si turba il s godimento di tanta felicità, ma che abbiano anco per cagione loro da sovrastare al regno tante sorti di miserie e d'infortunii, quante sogliono apportare

» le guerre civili, come sene li spargimenti di sangue, le morti, le crudeltà, le » penurie dei viveri, l'oppressione dei popoli, li patimenti dei poveri, delle ve-» dove, e dei pupilli, i rubamenti, la total rovina di quelle poche sostanzo rimaste, e l'impedimento della giustizia, le violenze della pudicizia, la irriverenza » ai religiosi ed alle Chiese, che sono le vere introduzioni e soliti principii delle » eresie, e perchè s'intenda che dal canto della Nobiltà non vi sarà mai impedimento alcuno che possa disturbare la universale quiete ed il pubblico bene-» ficio, e per togliere affatto qualsisia sospetto che di essa si possa temere o di odio o di vondetta, si esibisce sempre che il popelo si ridurrà alla obbedienza o dovuta a Sua Maestà (per lo cui servigio e difesa e non per altra privata pas-» sione assolutamente si sono prese le armi ) non solo disarmarsi in campagna, » ma restando con le sole arme, che sono proprio dei Cavalieri, si obbligano similmente di non usare e ne anche di tenere nella città quelle di fuoco, in con-» formità degli ordini reali, per aver sempre a vivere fuori di ogni sospetto, o con quella unione e fratellanza che Dio comanda, o richiede la ragione; e per-> chè sia oiò pubblico a tutto il regno, supplicano Vostra Altezza resti servita » di farlo manifesto, affinche da ciascune si conosca l'animo della Nobiltà e Ba-> ronaggio esser sempre inclinato alla pubblica pace, alla unione col popelo,

3 Li Deputati del Baronaccio e Nobiltà per questa Città e Regno.
3 Li Patore Caracciolo — D. Diomede Carraya d'Arsi — Giuseppe di Sandro — D. Marco Affonio di Gernaro.

3 demalo latto questo Memoriale, ho faste la devala a tima dello zalo che in esto con tanta finezza dinostra il Buronaggio e Nobillà del arrivio Reale, 2 complendo ai lodecolmente ail Obbligazione del suo sangue, ed ai destiderio 2 della pace e del pubblico heneficio; onde affactel si appia da tutti questo mai- mo affettuo esdella Nobili, an i pareo de pubblicorio, escrisado a tutti l'animo e conformità che dece passare tra la Nobilità ed il popolo di cotesta fedelissima città e repno, offerendoni da mia parte di tutti i mezic che si til- meramo proporzionati per consequir s questa felicità, perchè con esta pacificamente i giodono quelle granzie che Sun Materià ha concesso a tutto il responsa per consequir e su sono fical Nome il giorni passati. I status de la concessa de la monta de la me offerte in suo fical Nome il giorni passati.

D. JUAN.

) Por mandado de S. A. — Gregorio de Leguia.

s ed alla conservaziono del regno,

2 In Napoli, per Francesco Antonio Orlandi stampatore regio. 1648.

### N. 3.

Bando col quade fu ordinato dai Duxa di Guisa che nelle province del Regno non si obbedisse ad altri capi diversi da quelli muniti di sua speciale patente, ed in mancanza di costoro, al Magistrato locale, c fu probbio di mettere a sacco i paesi che volontariamente rendevansi alla obbedienza della ermi della Repubblica.

Vedi la nota a pag. 302.

### HENRICO DI LORENA DUCA DI GUISA

CONTE D'EC, PART IN FRANCIA cle. DIFENSORE DELLA LIBERTA', DECE DELLA SERE-NISSIMA REAL REPUBBLICA DE NAPOLI, E GENERALISSIMO DELLE SUE ARMI.

» Noi cho possiamo dire con verità di non essero più noi, ma trasformato tutto » nel bene pubblico di questo regno, e cho non pensiamo più a nissun'altra cosa » che alli vantaggi, quiete e tranquillità di questo fedelissimo popolo e Serenis-» sima Real Repubblica, non possiamo anco più tratteoerei di non pubblicare al > mondo quell'eccessi di giubilo, che ci brillano nel core, per veder combatte-> re il Cielo fatalmente per noi, senza però adoperare quella onnipotento mano > altr'arma, che quella di far conoscere l'inganoo in cui si è vissuto per tanto > tempo, si puol dire incantato, venendone i popoli spontanei alla dovuta obbe-> dienza; per lo che accrescendosi in noi quel desiderio di generosità, che por-> tiamo ereditario, o per la nascita e da nostri antenati, possiamo assicuraro sin-> ceramento ognuno, che viviamo quà a braccia aperte per stringerci al petto > como padre amoroso tutte quelle città, fortezze, terre, casali e vasalli, che > conoscendo le parti di questo debito, si contenteranno di soddisfarlo con la a dichiarazione por questo partito. E per togliere ogni pretesto a corvelli male affetti di sorvirsi degli artificii con la facilità dei popoli, ed anche por dichia-> rare a tutti la rettitadino della nostra intenzione, proibiamo espressamento col s presente pubblico Editto, sotto pena della privazione dello cariche, od altre > a nostro arbitrio, da estendersi queste sino alla morto naturalo, a qualsivoglia officiale, di qualsivoglia condizione che sia, di non permettere non solo sacchi, > né in geocralo né in particolare a quelle città, fortezze, terre o casali che si > consegneranoo come sopra, ma nemmeno danno di sorto alcuna, sotto qualsi-> voglia pretesto, etiam di ribellione, poiche di questi co ne riserbiamo la co-» gniziono unitamento eol nostro Senato. » E per evitare ogni scandalo cho potesse nascoro, proibiamo a tutti, sotto pe-

3 na della vita, di non dovere andare, sotto qualsiroglia pretento, otiand ti conquisto, finore con truppe, soldati, o geolo senza lo nostro Patonti ed ordini, o quando vi andassero, che non si crede, non derranno essero obbeliti, no riceveti dia popoli, na aeguita la distanzaziono dei luoghi per questo partilo. Dastorde do le Università facciano lezione di un espo delo potrà querraner,

a sioché noi saremo avvisati, e che avremo provvisto di soggetti,

- » Non dovranno nemmeno sotto qualsivoglia prelesto ricevero impedimento d'alcuna sorte, sotto la medesima pena della vita, quello vaticho od altri che » porteranno con li nostri passaporti, grano, vino ed altro robo per la grassa » di questa città, ne si faccia il contrario. In fede etc. - Dal Torrione del Carmine li 12 geonajo 1848 - Il Duca di Guiza - Fabrani.
  - » In Napoli, per Lorenzo Gaffaro stampatoro di Sua Altezza Serenissima. 1648.

## N. 4.°

Notamento dei Cavalieri e Baroni del regno che trovavansi presso il Vicerè Conte di Ognate e nei quartieri della capitale non occupati dai sollerati, quando ebbe luogo la fazione del 6 aprile 1649.

Vedi la nota a pag. 346.

D. Diomedo Carafa figlinolo del Marchese d' Anzi, Maestro di Campo.

D. Geronimo Maria Caracciolo Marchese di Torrecuso.

D. Vincenzo Tuttavilla Luogolenente Generalo della cavalleria.

D. Carlo della Gatta Principe di Mo-

nastarace Generale. D. Achille Minutolo Duca del Sasso Mae-

stro di Campo. D. Giovan Tommaso Blanco Marchese

dell'Olivoto, Maestro di Campo, Cavaliero di S. Giacomo e del Coosiglio Collaterale.

D. Carlo Carafa Vescovo di Aversa. D. Gioseppe di Sangro Deputato del ha-

ronaggio.

D. Carlo Capecelatro Duca di Sciano. D. Giuseppe Caracciolo Principe di Torella.

D. Emmanuelo Carafa. Fra Paolo Venato doi Conti di Santa

Maria in Grisone. D. Pietro Carafa, Govornatore di Castel-

lammare. D. Riccardo Filangiero dei Baroni del-

la Pia-Orsino Conle di Oppido.

D. Giovanbaltista Capece Piscicelli,

D. Francesco Capecelairo dei Duchi di Seiano.

D. Filippo Capecelatro.

D. Diego Capocelatro.

D. Andrea Capecelatro. D. Antonio Maria Origlia.

D. Loigi d' Ajala.

Fra Giovanbattista Caracciolo Priore di Malta.

D. Francesco Cambacorta Duca di Lamatola, Maestro di Campo,

D. Scipiono Capecelalro Governatoro

D. Pompeo Capecelatro, Luogotenente di Maestro di Campo,

D. Carlo Caracciolo di S. Eramo, Cooto di Feniglia e Cavaliere dell'abito di Colatrava.

D. Giacomo Caracciolo Marchese di Brienza. D. Marcantonio di Gonnaro, Maestro di

Campo. Piccolomini Principo della Valle.

D. Camillo Capeco Galeota Duca dolla Regina Consigliero di Stato.

Capece Duca di Ruodi. D. Cesaro Pignatelli Marcheso di S.

Marco in Catola. D. Vincenzo Pignatello suo figliuolo, Il Dues di Barres. Afflitto Principe di Scanno,

D. Geronimo Capece. D. Cesare Sersale. Il Marcheso d'Alvignano Capoco.

Fra Baldassarro Capece Cav. di Malta. Il Duca di Bagnoli Sanfelico. D. Cesaro Sanfelice / dei Duchi di

D. Fabrizio Sanfelice & Bagnoli. D. Cesaro Galluceio.

Il Principe di Montemarano. Il Marcheso D. Berardino Belprato.

Il Duca d'Andria Carafa.

D. Marino Caracciolo Principe di Avellino o Gran Cancelliere del Regno.

Fra Giuseppo Caracciolo Principe di Atona,

D. Giovanbattista Carafa Duca di Jelsi. D. Ettore Carafa doi Duchi d'Andria.

D. Tommaso Carafa. D. Giulio Guindazzo. D. Antonio Caracciolo Marchese di S.

Sebastiano, Reggente. Il Duca di Roscigno, Villano, Fra Carlo Confalone.

Il Principe di Casapesenna, Bonito, D. Carlo Filangiero Barono dolla Pia. D. Gorona Capece Galcota Cavaliero del-

l'abito di Calatrava o Tesoriero Generale del Regno.

D. Giacomo Zurlo. Fra Giovanni Zurlo Cavaliero di Malta. D. Ginseppe Caracciolo di Brienza. D. Giacomo Caracciolo Duca della Rocca.

D. Alberico Caracciolo di Brienza. D. Alessandro Caracciolo di Brienza.

D. Giacomo Capeco Galcota dei Duchi della Regina, Presidente della Regia Camera e Cavaliere dell'abito di S.

Giacomo. D. Giovanbattista Caracciolo dei Marchesi di Macchiagodena.

D. Folico della Marra. D. Ettore Capecelatro Marchese del To-

rello, Reggente.

D. Ferrante Spinelli Principe di Tarsia. Il Principe della Roccella Carafa della spina.

Il Principo di Belvedero dei Carafa della statera.

D. Diomedo Carafa ? dei Principi di D. Pietro Carafa Belvedere, D. Cesare Carafa

D. Federico Carafa Duca di Cancellara, del Consiglio Collaterale. Fra Carlo Pagano Cavaliere di Malta.

D. Giorgio Sersale.

D. Eligio Sersale, D. Marco Pignatelli dei Duchi di Bisaccia.

D. Francescantonio Musecttola Signore di Melito.

D. Giovanbattista d'Alesandro Duca di Castel di Lino.

D. Andrea suo figlio. D. Luigi Maria

D. Giovanvinconzo Macedonia. D. Fabrizio. D. Carlo Serra Duca della Grotto-

lella. D. Pompeo di Gennaro Duea di Belfor-

te, del Consiglio Collaterale. D. Antonio de Lignori. Il Conte di S. Angelo, Mormile,

D. Cesare Mormile suo fratello. Il Principe di Collo d'Anchise. Il Marchese di Taviano.

Il Duca di Orsara, di Franco, D. Giuseppe del Giudice. D. Francesco Concubletto Marchese di

Arena, Serivano di razione del regno. D. Antonio Moccia, D. Mario Moccia.

D. Michelo Blanco Marchese di S. Gievanni. D. Nicolò Giudice Principe di Cellam-

mare, del Consiglio Collaterale, Cavaliere di S. Giacomo e Corriere Maggiore del Regno,

# LIBRO SESTO

#### ARGOMENTO

Si descrivono gli artificii nasti dal Conte d'Ognate per incontrare le soddisfazioni del popolo senza disturbo dei nobilii — Israde i Faranta francese la rrivera di Posilipo, e parte senza profitto — Diserta il Conte mova congiura trananta di popolari — Riforara l'arranta francese i pede del procisa, e l'abbandona — Investe Saterno, e, soceciata, si ritira in Portolongona—Ribatto il Conte la penuria del popole con grani stranieri — Narrasi la prigionia del Principe di Montearchio, e del Priore della Roccetta — Si perseguitano i banditi, e si fa dinostariano contro dei protettori — Descriveri il ne contuncai del Done di Maddatoni, il riccoliumo contro i nobili di Nido, e la prigionia di Agostino Mollo—Nanda il Gran Turce ambasciatore al Re Cattoria.

Restarono dopo la sorpresa di Napoli così dubbioso le cose del regno e tiubante la fede del popolo, che quantunque non fosse provincia che non inalberasse le insegne reali, vedevansi però gli animi dei mal soddisfatta a si pessime risoluzioni inchinati, colla spenzoa dell'armata francese che si stava con tal disegno ammassando, che non era chi potesse, con sicurezza infallibile, pitì della vittoria che della perdita millantarsi. Aggiungevasi ancora, per cagione fomentatrice di una tale incertezza, non meno il dovuto sospetto dei popolari, che la riscotta natura dei nobili, perché conquinto all'antica loro alterigia il nuovo sdegno nelle passate guerre concetto, quebli temendo l'ira di questi indebitamente oltraggiati, e questi desiderosì di non lasciar l'ingiurie degli offensori impunite, era probabile opinione che il godimento dell'ottenta quiete non sarebbe stato per lungo tempo durabile.

Invigilando dunque per sifiatta inecriezza il Conte d'Ognate agl' inferessi della Corona, e desideroso di tranquillare le tempeste di nuovi tumulti, che potevano facilmente seoceare dalle scoverte congiure degli inquieti, applicossi con manierosa destrezza a prevenirle. Considerò egli primieramente che la casione delle turbolenze passate, non avera da altra parte tirata l'origine, che dalla soverchia autorità dei nobili, i quali, divenuti per la troppa connivenza dei Ministri reali molto più fastosi ehe non richiedeva il decoro della giustizia, avevano talmente conculeata la libertà del misero popolo, elic non contenti della distinzione della natura, che li aveva di nascimento più sublime arricchiti, lo tenevano in condizione piuttosto di schiavo che di suddito. Accorgevasi ancora che essendo la nobiltà divenuta più che mai arrogante, e insuperbita non meno per il fasto dell' ottenuta vittoria, che per il merito nella passata guerra aequistato, mostrava pensieri tanto alti, e così gonfii di pretendenza, che anco la concessione delle intiere provincie era quasi da lei ner ricomnensa noco convenevole giudicata, perché oltre la perdita di tanti personaggi di stima, aveva per servizio del Re la maggior parte delle facoltà dissipata. Ed era facilmente per le accennate caglonl a tal segno la pretensione d'alcunl arrivata, che non solo ne fecero al Conte eon lterate richleste l'instanza, ma conoscendo piuttosto sospese che disperate lo mercedi cho si figuravano conseguire, taluno non si arrossì nel propalare il pentimento di avere Sua Maestà in quella occasione sì fedelmente servito.

Fatta una considerazione così ponderata, avrebbe il Conte per cattivarsi la benevolenza del popolo moderata la licenza dei nobili con gli atti della soyranità, e riconosciuto il merito di ciascuno con quelli delle mercedi; ma comecchè il mostrarsi rigoroso in quel tempo poteva facilmente, inasprendoli, esser di nuovi tumulti eagione, e in secondare le loro pretendenze, un mostrarsi apertamente alieno dalle soddisfazioni del popolo, egli per sfuggire il primo pericolo e per non urtar nel secondo, non meno il risolversi all' uno cho all' altro prudentemente sospese, attendendo l'opportunità di poterlo eseguire con maggiore vantaggio della Corona. Ma conoseendo ad ogni modo, ehe la fede dei nobili, appoggiata nelle speranze future, era più facile a conservarsi che quella del popolo, che era per natura volubile, e considerando quanto le armi del baronaggio unite con le spagnuole avevano molto poco operato in domar la pervicacia dei ribelli, stimò esser migllore espediente per allora il mostrarsi inchinato alle soddisfazioni del popolo che era molto maggiore di numero, che a quelle dei realisti, assicurandolo non meno della esenzione delle gabelle, che del godimento di alcune grazic nuovamente concesse (1). E benehè fosse molto

<sup>(</sup>I) Al Principe Reale D. Giovanni d'Austria fu data plenipotenza dal Re Filippe IV suo genitore, con diploma degli 11 genusio 1648, pot quale, rivocandosi to facoltà concedute al Duca d'Arces col precedente atto dei 5 ottobro 1647 che leggest a pag. 288, fu investito il Principe dei più fillimitati poteri per gradule.

considerabile il numero degl'interessati, gli effetti dei quali stavano sopra diversi arrendimenti riposti, egli però desideroso d'insinuarsi nella corrispondenza del popolo, e di stabilirlo con la forza dei beneficii nella devozione del Re, non volle mai permettere che in soddisfazione del credito di costoro si dovessero i dazii delle antiche gabelle riscuotere. Anzi sostenendo le medesime ragioni dei popolari, soleva esprimere nel congressi che per simile effetto si facevano, che se ogni altro pretensore era da qualche ragionevole motivo sospinto a richiedere il suo, quelli però che tenevano il danaro sopra gli accennati arrendamenti situato, non dovevano mentovarlo, poichè avendolo al venticinque per cento, e forse a minor prezzo, comprato, ne avevano non meno gl'inte-ressi che l'istesso capitale in pochi anni compiutamente riscosso.

Ne solamente si studiò con simili dimostrazioni di conciliarsi col popolo, ma anco non tralasció occasione di mostrarne gli effetti in qualunque caso che dal suo arbitrio dipendeva, perchè non era incidente o differenza per molto difficoltosa che fosse che non venisse a favore del popolo terminata. I primi effetti del desiderio che aveva di soddisfarlo si conobbero nella morte di Giacomo Rosso, il quale essendo stato ucciso da alcuni del partito regio, nei primi giorni della sorpresa di Napoli, fu immediatamente dato ordine dal Conte, che in pena di quel delitto fossero gli ucelsori o vivi o morti pigliati, assegnando grossissime taglie in premio di chi li avesse arrestati. Non meno inclinato si scorse a secondare i desiderii del popolo în castigare la insolenza di due fanti spagnuoli, i quali essendo ritenuti dalla plebe del Mercato per cagione di un legglerissimo insulto usato contro un povero artista, e condotti alla presenza del Conte, fece alle prime istanze dei quercianti piantare le forche per appiccarli, benché nell'istesso tempo, a preghiere del medesimo popolo, li fu conceduta la grazia. Incontrò similmente la soddisfazione dei popolari nella concessione dell' Indulto generale nel quale avendo eccettuati nel perdono coloro che, tanto prima quanto nei passati tumulti, erano di lesa Maesta Divina inquisiti (1),

ziare e perdonare. In conseguenza di ciò si pubblicarono le grazie e franchigie di balzelli, di cui parla il Piacente, con generalo Indulto che segna la data degli 11 aprile 1648, da noi riportato in fine di questo Sesto Libro, sotto il n.º 1.º dei documenti storici.

<sup>(1)</sup> La eccezione della quale fa motto il Piacente, intorno ai colpevoli di lesa Maesta Divina, non fu fatta mediante l'indulto generale pubblicato agli 11 aprile 1648, ma invece con un secondo speciale indulto relativo ai reati comuni, che venne emanato sotto la data dei 20 dello stesso mese; siccemo può rilevarsi dal testo di siffatto documento da noi riportato in appendice a questo Sesto Libro, sotto il n.º 2.º. 46

furono ad intercessione del popolo parimente da lui perdonati. Moderò con prontezza non disuguale il tempo stabilito ad esigere le imposizioni del regno, perche avendolo caricato di quarantadue carlini per fuoco nei medesimi giorni che tornò alia devozione della Corona, si compiacque, ad istanza del popoio, che l'imposizione si sospendesse însino ai primo di maggio, e che l'esazione si facesse nei fine dei mese di ngosto, a guisa dei pagamenti fiscaii. È però vero che delle vendette fatte dai nobili per le terre dei regno, contro coloro che avevano come capi del popolo sostenuto ii partito delle armi ribelli, non mostrò molto di risentirsi, perchè essendone stata una gran parte in quei primi giorni ammazzata, egli quantunque per soddisfazione dei quereianti mostrasse in apparenza un ardentissimo desiderio di castigarli ; fece nondimento con l'esperienza conoscere che simili eccessi erano piuttosto approwati per servizio del Fisco, che come colpe puniti da lui; in che egli tanto maggiormente trascurò di esercitare gli effetti della sua giustizia, quantocché li popolo di Napoli, attendendo al proprii interessi, godeva ii beneficio delle grazie ottenute dai Conte, e non molto premeva in correggere gii abusi deile cose del regno.

Alletato con dimostrazioni così cortesi, e con attre di maggiore appareina, il popolo di Napoti dal Conte d'Ognate, incominciò a conoscere per hendicio del Cicto quel che sinora si avera figurato per acisgurà della fortuna. 12 esser di nuevo caduto sotto il dominio delle armi spaguote, che era il peggior dei maii tra quanti se ne temerano, esperimentavasi per la maggiore felicità che potesse desiderarsi. Onde nechannadolo pubblicamente per autore della quiete del regno, e per celeste protettore della giustizia, quei medesimi seguaci del partito ri-belle che averano per l'addictro contro dei regii non meno la forza del le armi che il veleno delle lingue impugnato, si studiavano con varie erpressioni di affetto di riconoscere ie sue grazie.

Il primo atto di gratitudine, con il quale riconobhero gli ottimati del popoto la piacerolezza dei Cone, fui il permettere che tutte le artiglierie della città, che doverano dopo la sorpresa di Napoli ricondural'nel
monastero di S. Lorenzo in conformità dei suoi privilegii, ne fosse parte
el torrione del Carmine, e parte nel recinto delle fortezze riposta. Il
secondo fu il persuadere la plebe, che stava più che mai ostinata in
aderire al partito francese, a deporre se non affato le armi nelle mani
dei regli, a venderne almeno gran parte ad aicuni, che con il danaro
del Conte l'andavano lactimente comprando.

Con diverso e più profondo artificio mostravasi desideroso il Conte della soddisfazione dei nobili, perchè quantunque egli avesse in pensiere di lusingare, con altra mercede che con promesse generali, gli

animi di coloro che averano nella passata guerra servito, con tutto ciò conoscendo di non essere affatto libero dalle congiure dei malsoddisfatti e del medesimo popolo, buona parte del quale, persistendo nella solita contumacia, fondava vastissime speranze nella venuta dell'armata francese, si studiò di tenerli pella solita fede con allettamenti di future riconoscenze, dandoli a credere che egli sospendeva di compensare il merito del baronaggio e degli altri amici della Corona, per non irritare, con simili dimostrazioni a danno del Re, gli animi dei popolari. Ed invero partorirono questi artificiosi stratagemmi del Conte effetti così vantaggiosi per le cose di Spagna, che soprastando evidentemente la perdita del regno all' arrivo dell' armata francese, che fu nel principio di giugno 1648, si vide, contro l'opinione comune, non meno dai nobili che dal medesimo popolo fedelmente servito; poiche avendo tentato, con l'appoggio di alcual ribelli della Corona, di sbarcar soldatesche nella riviera di Posilipo, furono dai popolari di quel villaggio con tanta intrepidezza respinte, che disperando il pemico la felicità del successo. rivolse, non meno confuso che vinto, alla volta di ponente le vele, senza avere altro operato in beneficio dei malaffetti che di averli in nuove speranze riposti con lasciarsi vedere.

Discacciata con avvenimento così felice l'armata francese dalle rive di Napoli, incominciarono a pullulare nuovi semi di tumulti nel popolo; perché la penuria dei grani, che è proprietà inseparabile della guerra, travagliava in tal guisa gli abitanti della provincia di Terra di Lavoro. che non poteva il Conte d'Ognate per ogni parte della città non udirne i clamori; i quali tantopiù con ragione pareva che si spargessero, perche molti Baroni del reguo, e in particolare quelli di Puglia, non permettevano che altri grani che li loro, si conducessero in Napoli, proibendo con guardie a tale effetto pagate, che non se ne potessero da altri luoghi trasmettere. E perchè tra le principali concessioni, ottenute dopo la pace dal Re, era la esenzione delle gabelle, il popolo lastigato dalle false invenzioni degl' inquieti , figuravasi che ciò derivasse dall'artificio del Conte, per tirarlo con tale necessità a rimetterle in piedi. Egli però che era lontanissimo da disegno così tirannico, e non ad altro intendeva che all' osservanza dei nuovi privilegii concessi , per assodare il popolo nella devozione del Re, affliggevasi; grandemente di non potersi sottrarre da tante calunnie. E quantunque se ne giustificasse più volte con i capi del popolo, le sue giustificazioni o non erano ammesse, o molto poco credute. Ad ogni modo per togliere con dimostrazioni maggiori ogni sinistro concetto della sua fede, e per far conoscere che gli premeva la quiete dei mal soddisfatti, fece non solo sequestrare, per evitarne le tratte, tutti i grani di Foggia, ma inviatovi Eitore Capecelatro Reggente di cancelleria, gli diede ordine, che per qualunque cagione si fosse, non per altri facesse serbarli che per l'annona di Napoli. Ma benché il Reggente eseguisse con la debita fedeltà gli ordini del Conte, non sortirono però gli effetti che ricereava il bisogno, perché, trovandosi la città di Napoli, per cagion delle gabelle e degli arrendimenti lerati, scarsissima di danaro e povera di partiti, per non aver mezzi di restituirlo in caso d'impresatura, l'andata del Reggente in quella provincia apportò piuttosto detrimento che profitto alle urgenze del popolo; petchè essendosi con tale occasione prolibita la condotta dei grani, si vide il prezzo in si grossa esorbitanza alterato, che l'accennata penuria, che avera del mediocre, direnne in un momento intollerabile.

Ben considerava il Conte che siffatte afflizioni del popolo procedevano dall' avarizia dei Baroni ; l'autorità dei quali era tanto licenziosa divenuta, che impedendo la libertà di coloro che vendevano e compravano granl, pè per ordine del Vicerè, nè per clamori dei popoli si mostravano meno ostinati nella tirannide. Conosceva ben anco che non potevasl cotanta insolenza in altro modo reprimere, che eon l'applicazione dei rimedii violenti; ma nel vedersi ancora non bene assieurato della fede del popolo, nel trovarsi la nobiltà con le armi in mano e gravida di vastissime pretendenze, nell' essere ripieno il regno d'una infinità di banditi, appoggiati alla protezione dei Baroni, e nel sapere che l'armata francese faceva in Portolongone puova radunanza di legni per ritornare più poderosa ad invadere Il regno, stimò esser migliore espediente il sospendere con dissimulata connivenza il castigo, che con risentimento intempestivo provocarli alla difesa. Riparò nondimeno alla sovrastante penuria del popolo con molte quantità di grani, che dalla provincia di Fiandra fecc trasmettere in Napoli, i quali furono invero di sollevamento sì grande la questa città, che la valuta, ch' era per le accennate eagioni aumentata a segno intollerabile, si vide in un momento scemata con notabil vantaggio dei compratorl. Anzi gli stessi Baronl di Puglia, essendo rimasti ingannati per si ottima risoluzione del Conte , gll feccro intendere che volendo grani per l'annona della città, li avrebbero venduti a prezzo più moderato di quello che pagavasi per li grani stranierl. Ma egli non solo ricusò con generoso rifiuto l'offerta, ma per confondere maggiormente la loro avarizia, gll rispose, che la città ne stava eosì ben provveduta che ne avrebbe fra poco, a prezzo più dolce, fatto trasmettere in quella provincia.

Insignoritosi il Conte con tal arte dell'affetto del popolo, non volle col medesimo rispetto usato verso i Baroni dissimular le colpe dell'Annese, il quale, essendo una mattina di suo ordine arrestato, fu dopo pochi giorni di carcere decapitato nella piazza del Castello. La cagione della sua morte altribuissi all'aver egli tenuto mano, per mezzo di lettere, con i capi dell'armata francese, ma però la comune opinione vuole, che ciò fosse stato assoluto pretesto degli spaguuoli per non insospettire la fede del popolo nell'osservanza dell'indulto concesso; e in questa acentenza è enduto più d'uno di maturo giudizio (1). Fu Genaro Anstane giudizio (1).

(I) Gennaro Annese fu condannato alla pena del capo ai 20 giagno 1658, con sentenza cho potava la formola, decopietur, e annes, executiva, torquestur, tanquam caduere, et ejur bonac confecientur. Allarchi era menato al napitio, che fu esequito nel largo di Castelmaro o, la stendaro de della giusticia precedera il convoglio, e dal trombetta handitore si publicare la segunta grita el Questa giuntizia la manda il signor D. Ferdamado de Homes e Zunica, del Convigito Cultiverse di S. M. e Reggant della Gran Corte della Vicaria, con il coto del signor D. Gardo Lorge, Cividica criminale di sena Gran Corte, e deligato per sua Eccellenza — Questo è Giunno America, al quale se li cadi la testa per acer commesso dellio di lessa manesti dopo l'ultimo indulto generale concesso del S. A. Serenisima. Pria di movire diaso l'Anneso alcama parto al popolo, contendolo a prestaro cholectera al Re, e di 1900 terchiolo, conficcato alla cima di un palo, fu esposto sul Molo con la faccia rivolta al fotto del Carnine, co per pareceto la min rimase.

Tutto quello ch' ei si fece a rubare negli undici mesi, darunta i quali fu mantemota e appo dei sollerati, si rileva da ciò cho leggesi nelle Memoires fu fuu Monsieur le Duce de Guier, secondo la testuale trascriziono da noi fattane appa 229 o 230, ce alla sua morte si rinvemero presso di lui ricchissine masserine, pravissi arredi di argento nel pesso di bre 573, millo doble di oro cinque mila ducati di argento, avendo speso altre somme alla costruziono di una chicestta nel recisto della fortezza del Carmine : zulla porta di questa fece egli apporre uno stemna in hianchissimo marmo, can corona reale, duo spado increciate, un rattello a tre punte e dos gigli, emblemia i lai conceduti dal Du-ca di Cinia, e secondo narra il Capecclatro, si leggeva sotto quest'arma la segunte epigrafo.

### D. O. M.

IMMACULATAE, REIPARAE,
DIVIS. IANUARIO, AC. BARBARAE,
PARTENOPE, BELLOCKE, FEGLESTYE,
JANUARIUS, ANNESIUS, CASTAE, PATRONUS,
SUIS. IMPERSS, DICATIT,
ANNO, BOXILN, MOCLEPIU,

Tanlo lo slemma che la iscrizione ora più non esistono, essendo stala diroccata l'antica chiestata quando al torriono si diedo la forma di castello, edificandosi in veco la Chiesa sotto il titolo di S. Anna, che attualmente nella piazza d'armi si vede.

Il processo contro l' Annese, che fu scritto da Carlo Incarnato, contiene cu-

nese nativo della città di Nola, dore nei suoi primi anni fu ri bene da perito maestro nell'arte di fuelliero erudito, che direauto non mediocremente in quel' mestiero famoso, fia, trasferendosi in Napoli, non
meno del nome che dell'istessa esperienza per unico celebrato. Eletto nei
primi moti di quella città per capitano di fanteria, si sottio a difundere
con tanta costanza le pretensioni del popolo, che dopo essere stato creato
per castellano del torrinos de Cloramica, passò, segulta la morte di D. Francesco Toraldo, con estremo applauso del popolo al supremo governo del
regno, nella cui amministrazione non fu stio d'innunanità che in esercitarlo non superasse i più fieri tiranni del mondo (1). Moderata la sua
grandezza con la venuta del Duca di Ghisa, congiurò contro questi, vonne per tema spagnuolo, rivorto popolare, e finalmente mon'i francese.

Segui alla morte di Gennaro, non molti giorni dopo, anco quella di Domenico Colessa, detto per soprannome Papone, il quale, con disegno che all'arrivo dell'armata francese dovessero suscharsi nuovi moti di turbolenza nel regno, era dallo Stato Ecclesiastico verso i confini d'Abruzzo col seguito di molti banditi calato. Ma prevenuto dalla diligenza di Giulio Pizzola, che tuttavia trattenevasi in quelle parti per reprimere le novità che potevano con tale occasione originarsi in quella Provincia, ed assalito in Pontecorvo, fu finalmente arrestato e. condotto nella città di Napoli, in pena della sua fellonia pubblicamente appiccato; insegnando coll'esempio della sua morte a non contaminare la fede dovuta dai sudditi al principe naturale. Nacque Domenico Colessa nella terra di Roccasecca quanto umile di natali tanto povero di beni di fortuna , impiegò i primi anni dell' età sua si nella custodia degli armenti come nella coltura dei campi. Indi postosi in armi, per cagione di misfatti poco onorati, si rese, con la recidiva di nuove colpe, siffattamente di perdono incapace, che, disperando di conseguirlo, non fu misfatto che non commettesse. Nella rivoluzione del regno, e nel tempo che declinavano le armi spagnuole, essendo divenuto capo di un esercito intiero, militò con tanta felicità in servizio del popolo, che

riasi particolari, o rircla quale fosse la ririosa e crudele procedura pende di que tempi per modo che abbian reculto di far caso garta ai lettori riportandone il rissusto tra i documenti in appendice a quato Sesto Libro, setto il n.º 32, que carendori giorali della trascrizione fattane dal Capecelatro nel Diarti, ed a cui quel processo fu dato dallo stesso Giudico inquisitore D. Carlo Loper, per ordine del Vicere.

(1) Veggasi la nostra nota a pag. 55, e si legga il Manifesto, inserito sotto il no.º 5.º tra i documenti in fine di questo Sesto Libro, col quale selraggiamente fiu data facoltà in tutti i paesi del regno di commettere qualsingoline accesso, come a servizio segnalatizsimo della Serenizzima Repubblica, contro i fuudatati, Officiali partigiani della consa recisa.

nel contado di S. Germano non fu terra, da Teano in Tuori, che non caesas nulle sue mani; e se aresse aruto giudizio corrispondente al favori della fortuna, non è dubbio che il presidio di Capua avrebbe piuttosto pensato a difendere la piazza che ad uscrie in campagna; ma regolandosi egli con poca prudenza, come ii più delle volte tra le felicità suole avvenire, fu finalmente, infestato dalle armi del Principe di Roccaromana, contretto alla ritirata con la totale disfatta del suo campo. Insigado allo arrivo dell'armata francese dalle inquietudini del suo genio, calò di nuovo nel regno e depose con la perdita della vita le speranze del dominare.

Non restavano però gli amici di novità tanto ben soddisfatti del governo dei Conte, che non machinassero giornalmente nuove congiure per disturbare la quiete del regno; perchè abituati per lunga consuetudine a godere la dolcezza del comando, malvolentieri sopportavano il dominio degli spagnuoli, nè potevano soffrire che chi poco prima riceveva da loro le leggi, dovesse con più regolato modo di governo ia libertà del popolo conculcare. Ma comecchè la vigilanza dei Conte era troppo indefessa, nè mancavano delatori che di ciò l'informassero appieno, quindi avveniva che i disegni di costoro restavano interrotti prima che pullulassero, e talvolta coil'esempio di alcuni che ne furono nella vita puniti, insegnossi più d'uno ad esser men lubrico in farsi conoscere del partito contrario. Con tutto ciò non fu possibile al Conte, per molte diligenze che usasse, di raffrepare la libertà delle lingue, che inventando infinite menzogne, e spargendo nuovi semi di diffidenza nel popolo, frapponevano varie dissenzioni per sollevarlo a danno dei regif, e sopratutto, appoggiando le loro assertive sopra la morte dell'Annese per ingiusta figurata, dicevano che non doveva per altro servirll, che per infallibile argomento della malintenzione del Conte, il quale recidendo la vita dei capi sotto varii pretesti, andava debilitando la fazione del popolo, per avere col tempo minore difficoltà nell'opprimerla. Si estinsero però in qualche parte simili dicerie con la morte di alcuni, che spinti dai medesimo impulso, o da mera pravità di natura, congiurarono di sorprendere il torrione del Carmine, con disegno di farsi capi di nuova fazione, tra'quali essendo stati appiccati alcuni delle più facinorose sette del Mercato (1), rimase talmente atterrita dal rigor della pena l'unione

Questa giustizia la manda la Gran Corte della Vicaria - Questi sono, Ca-

<sup>(1)</sup> Questi furono Agostino Romano, Antonio Fonseca, Antonio Mosca e Domonico Romano, che furono tratti al supplizio nel giorno 27 aprile 1648 con la seguente grida handita dal trombetta che, secondo l'uso, precedera lo stendardo della Vicaria.

dei congiurati, che piuttosto applicossi alla fuga che all' esercizio della lingua , Insciando gli altri malsoddisfatti di maniera avviliti, che per il tema di non esser prevenuti . e per gratificarsi col Conte, non si contennero di scoprirli la felionia di moiti altri, che col medesimo fine ditoni solievare il popolo fomentavano i tumulti con la speranza degli aiutilla di Francia: e comecché sopra la disunione dei capi si stabilisce il domi-ado nio del Principe, restarono in maniera desertate le pretendenze del tambia multuanti , e naeque tal diffidenza tra loro , che il Conte sollecito diorq avvalersi di tal congiuntura, ne fece una gran parte, con consentimento del medesimo popolo, imprigionare, costigando severamente clascuno o con la forca o con altro supplizio che meritava il misfatto. E la talena guisa venne egii a conseguire quello che per tema di non suscitare nuovi tumulti aveva per altro tempo più congruente opportunamente sospe-ori so. Tramezzava però di tempo in tempo con i rigori della giustizia andidi co gli effetti della sua gratifudine, perche sublimando con atti di conso fidenza, e talora con entiche in apparenza onorate, coloro che svelationo vano le segrete congiure degl'inquieti, gli rendeva con invidiosa preferenza partecipi della sua grazia, posponendo ogni altro che per mezzi forse più degni meritava di conseguirlo. Ma fra tutti coloro che gode 91 vano l'aura dei suoi favori, e che disponevano degli affari del popolo, potevasi meritamente in quel tempo attribuire il primo luogo a Giuvos seppe Palombo, il quale ammesso alle continue conferenze del Conte; crebbe appresso di ciascuno lo tanta stima il suo nome, che non era incidente che per suo mezzo non si trattasse, avendosi in apparenza con tanta agevolezza guadagnato l'arbitrio del Conte, che non fu cosa da lui richiesta, e difficoitosa che fosse, che non conseguisse. E quindi nacque che alcani del partito reale, poco avveduti in conoscere gli artificii del Conte, dissero più d'una volta, invidiando la fortuna del Paiombo, che se avessero sognato che con tale mercede si dovevano premiare i ribelli, non si sarebbero mostrati in seguire il partito del popolo meno zelosi di Masanielio.

Regolandosi dunque con siffatti nrtificii questo prudente Ministro, avevasi guadagnato si ottima opinione col popolo, che assicuratosi a

piano Apstino Romano al quale si toglia la testa, ed Astonio Forecca, Astonio Mosca e Domenico Romano, quali si oppiccano e si apuratuno, penetcinque girmi seno da congiurato e macchinado sistersi pretesti falsi per sollevare questo fedisiarino popolo, per puflure la urmi contro Sua Muesta Cattolica e la pubblica quiete facendo preparamenti d'orni e di goste, e procuvando diverse occasioni e buglie per fure eseguire molti omicidii, violenze ed altri editii in questa città. «Ved. il Copeceletro.

mille segni della sua fede (toltone però coloro, che per mera pravità di natura fomentavano la novità ) non ad altro attendeva, che a conservarla con il mezzo di nuovi beneficii. Premevagli solamente di non potere coll'istessa arte insinuarsi nella benevolenza dei nobili, i quali tuttavla pretendendo vastissime mercedi in ricompensa delle loro fatiche, e conoscendo per troppo tenace la natura del Conte (come era in effetto ) mal volentieri si lasciavano lusingare dalla speranza delle sue promesse. Affliggevasl in oltre, perchè molte grazie, che costoro per non esasperare gli animi dei popolari non potevano da lui conseguire, gli venivano da D. Giovanni senza veruna difficoltà concedute, con aperto pregiudizio, non meno della propria autorità, che degl'interessi della Corona; perchè vedendosi per altre mani che per le sue beneficati, erano conseguentemente gli ordini suoi, o molto poco stimati, o rare volte ubbiditi. Si accrebbero ancora queste inconsolabili afflizioni del Conte con gli avvisi che vennero in quel tempo dallo stato di Milano, il cui comandante, trovandosi con poca gente in campagna mentre con manifesto pericolo di soccombere era assediata Cremona dal Duca di Modena, sollecitava Il Conte con iterate richieste ad inviargli per riparare a quel male un competente soccorso. Onde egli che altro fine non aveva che d'invigilare al servizio reale, e conosceva che scemando le soldatesche del regno, aceresceva le forze dei mal soddisfatti, affliggevasi grandemente di non potere in un medesimo tempo sovvenire alla nocessità dello stato di Milano, e stabilirsi nel possesso del regno, a danno del quale non ignorava che stava di nuovo apparecchiandosi, con forze molto maggiori, l'armata francese. Ma considerando finalmente che la difesa di quella piazza cra di molto più necessaria in quel tempo che quella del regno, l'invasione del quale, quantunque giudicava sicura, aveva nondimeno del contingente. Inviovvi due terzi di fanteria composti di ottocento soldati , l'uno del Duca di Sejano , e l'altro di D. Prospero Tuttavilla che ne fu conduttore, il quale dopo avere sfuggito l'incontro dell'armata di Francia, che sciolta nel medesimo tempo da Portolongone veleggiava verso levante, approdò felicemente nelle rive di Genova.

Perrentto alle orecchie del Conte, per opera del Gorernatore di Gata, l'arrivo in quei mari dell'armata francese, quantunque non poco se ne turbasse nell'animo, mostrando non di meno la solita intrepidezza nell'apparenza, inviovi per averne avviso più certo nna quantità di feluche a scoprita, ma non si tosto perrennero al capo di Miseno, luogo non più che quattro leghe lontano da Napoli, che volgendosi addiero riferirono che a gonfle vele se ne veniva verso levante. Divulgatasi per replicati avvisi la certezza di questa mossa, le ordinarie milizie del re-

gno, che per commissione del Conte si trovavano pronte con le armi, marciarono in un tratto alla difesa delle marine, seguite dalla cavalleria di leva, e da quella della Sacchetta, che battendo la strada dai borghi di Napoli Insino alle mura di Castellammare, occupavano tutto quel tratto di mare per contender lo sbarco al nemlco. Con altrettanta prestezza marciarono alla difesa di Posilipo e di tutta quella costa, che si comprende tra la spiaggia di Chiala e la città di Pozzuoli, alcune compagnie di leva tramischiate non meno con alquante milizle del popolo che con quelle dei terrazzani, i quali desiderosi di cancellare con quell' occasione il perduto concetto di fedeltà dalla mente dei regii, non è credibile a dirsi, con quanto ardore accorressero alla difesa di quelle riviere. Indi, introdotti nuovi rinforzi per sicurezza del torrione, assicurate con nuove guardie le porte, e spediti gli ordini necessarii per le altre provincie del regno, il Conte, a cui sopra tutto l'altre cose premeya il conservarsi in tal congluntura l'affetto del popolo, dalla fede del quale dipendeva la perdita o il mantenlmento del regno, non fu negligente in rappresentare ai capitani delle Ottine, ed in particolare a Gluseppe Palombo, quanto gradita a S. M. sarebbe in quella urgenza la fedeltà del popolo, della quale sebbene egli viveva sicurissimo, ambiva nondimeno che si fosse maggiormente dilucidata in quella eccasione; soggiungendo (come egli non dubitava) che portandosi contro i nemici con quel valore che conveniva a vassalli fedeli, l'avrebbero con tal dimostrazione non meno obbligato a secondare ciò che fosse da loro onestamente preteso, che, interponendosi colla forza del suoi ufficil, a togliere ogni ombra di sospetto dalla mente del Re, il quale non poteva con migliore opportunità assicurarsi della loro ubbidienza, che nella presente congiuntura di guerra, e dell'aequisto del regno; oceasione in vero che dovevasi ambire da loro, per non permettere che la fede del popolo fosse superata da quella dei nobili.

Queste esortazioni del Conte furono de lui con tanta efficacia precrite; che oftre gil accennati preparamenti fatti per la difesa della città, in cui ebbe gran parte il Palombo, non fa capitano d'Ottina, nè capo del popolo di condizione più the plebea, che non si esibisse di spender la vita e gli averi per servizio della Corona. Nè già furono contrarii gli effetti che ne seguirono, perchè ricevuti gl' impieghi dal Conte, mostrarono in quell'occasione tanta costanza di fede, else non so se lo debba asserire, se dalla nobilità o dal popolo, fosse Sua Maessià in tal caso più fedelmenie servita, in tempo che fu in arbitrio dell'uno e dell' altro il potersi liberamente appliglicare il partito nemico.

Componevasi l'armata francese, di cul era capo il Principe Tommaso

di Savoia coll'assistenza del Cardinal Grimaldi (1), di trentasel vascelli di alto hordo, di ventiquattro galere, e di sessanta tartane, in cui oltre i-aoliti bastimenti, vi era un gran numero di selle per armarne cavalli, in caso che smontassero a terra, Il primo luogo, che provasse il

(1) Il Cardinale Geronimo Grimaldi non fu inviato nel regne per prestare aseistenza, secondo scrive il Piacente, al Principe Tommaso di Savoia, ma si bene come a questi fu conferito il supremo comando militare dell'armata di terra e di mare, così al Grimaldi ed al Consigliere di Stato signor Duplessis-Besançon fu affidato il compito delle trattative politiche, il che vien provate tanto dall'atto diplomatico dei 30 marzo 1648 su i picni poteri del Grimaldi, quanto dai dispacci di Re Luigi XIV al Cardinale Filomarino, a Gennaro Annese, a Carlo Branoaccio, ai capi dei sollevati ed al popolo napolitano, da noi riportati in fine di questo Sesto Libro ai n. 5, 6, 7, 8, 9, e 10 dei documenti storici. D'altronde pei, sul vero scopo della spedizione e dei negoziati francesi, a giudicare dai documenti summentovati e dalla segreta corrispondenza diplomatica del Cardinal Mazzarino e del Marchese di Fontenay, Ministro il primo ed Ambasciadore l'altro del Ro di Francia, si polrebbe assai fondatamente muover dubbio sulla esattezza delle opinioni di non pochi storici e massime del Botta, il quale scriveva, essersi dalla Francia mandato il Principe di Carignano Tommaso Francesco figlio di Carlo Emmanuele I Duca di Savoia, perehé stimato tale, per nome, per valore, per perizia, per ambizione, da poter tirare e se in Napoli i malcontenti di Spagna, e di fondarvi una nuova monarchia di Savoia. (Storta d' Ita-Ha Parte H. Hb. XXIV ), Sembra invero troppo ardimento il nostro mostrandoci contradittari dell' eminente o chiarissimo storico, ma posto mente che sposso in politica le apparenzo son diretto a nascondore il fine, potrebbe ben ritenersi che da quelle traeva origino il giudizio del Botta e di altri scrittori, mentre l'occulto e vero fine dello intervento e dell'ausilio francese in quelle sollevazioni del Regno tendeva, non già a favoriro la fondazione di una monarchia sabauda, ma invece ad annettere alla Francia il Reame di Napoli, e ciò non riuscendo, ad offrirae la corona al Principe di Conde, e ad altro Principe Reale di sangue francese, che nella francese sudditanza e protezione si mantenesse. Ad ogni modo, crediamo opportune di sommettere alla considerazione di chi legge la seguente corrispondenza diplomatica, che fu pubblicata per le stampe a Parigi non prima degli aoni 1826 e 1828, o dalla quale la nostra dubbiezza consegue:

Dispaccio dell' Ambasciatore Marchese di Fontenay al Cardinale Mazzarino dei 3 agosto 1647 (1).

Couz de Naples ent ausst envoyé deux hommes en ceite vilte, qui m'ont assuré qu' ils flaient résèleu de chasere les Expagnols et de se donner au Roi, pourru qu'il Coulis promettre de le maintein éant leurs priviléges, demandant sastamment que l'armée naccle vint le plus (b) qu'il se pourrait; à quoi j'ai fait les réponses que je deuis, et j'a flatend de leurs nouelles et aorte que

<sup>(1)</sup> Forlis - Memoires de Modène, vol. 1, Genéologie de la Muisen de Reimend-Modène, pagina 204 - Paris 1826,

furor di gueste armi, fu l'Isola di Procida, della guale essendosi il Principe Tommaso senza veruna contesa impadronito, incomincio con incessanti tiri di artiglieria a cannonare il castello, il quale, ancorche fosse di qualche considerazione abile a mantenersi per qualche giorno, ad ogni modo trovandosi da presidio molto debole custodito, fu finalmente fra poche ore necessitato a cedere. Vi accorse al primo avviso per or-

Parmée ne pourra jamai venir plus à propos, tous ces peuples témoignant de ne désirer autre chôse.

Dispaccio del Cardinale Mazzarino al Duca di Richelieu dei 3 novembre 1647(2).

Et d'autant qu'il pourrait arriver que les dits peuples, pour leur bien et pour leur sureté, prissent la résolution de se soustraire entièrement à la domination Espagnole, et de faire l'acclamation d'un nouveau Roi qui pourrait être Sa Majesté, qui a déjà tant de droits et de justes prétention sur le royaume, ou un prince de la famille Royale à qui Sa Majesté céderait volontiers ses droits et prélentions, et accorderait sa protection et celle de la France contre toute sorte 

Dispaccio del Cardingle Mazzarino all'Ambasciadore Marchese di Fontenay dei 10 germaio 1648 (3).

Quant à un Roi sous la protection de la France, qui est ce que nous devons desirer, si ces peuples ne se portent que difficilement vers Monsieur ( il Duca di Ciuisa) ou M. le Duc d' Anjou, M. le Prince (di Condé) serait le plus propre qu'on put rencontrer dans cette conjoncture, soit par sa naissance, soit par ses qualités personelles, soit pour avoir déja sa succession assurée par la naissance d'un file, soit enfin parcequ'à cause de ses grands biens et alliunces, il aurait à sa suite une foule de noblesse et quantité de vaesauz; et, au cas que ces peuples l'adoptassent pour Roi, je pourrais proposer qu'en attendant vous fussiez choisi 

Dispaccio del Cardinale Mazzarino al Consigliere di Stato signor Duplessis-Besançon dei 5 maggio 1648 (4).

Vous savez la résolution que Leurs Majestes ont prise d'envoyer M. le prince Thomas commander leur urmée navale, et celle de terre quand il y aura lieu de débarquer les troupes. Outre qu'il est un sujet de grande condition, et de l'expérience que vous savez, il a entretenu de longue main quantité d'intelligences dans le royaume de Naples, qui pourront aujourd'hui vous être fort utiles. (V. la nostra nota a p. 82) Je considére aussi extrêmement l'entière résignation qu'il aura à tout ce que les ministres de Sa Majesté lui seront connaître 

<sup>. (</sup>a) Fortia - Mom. de Matiène, vel. z. Gen. p. zrg.

<sup>(3)</sup> Pastoret - Le due de Guise à Naples , ou Memoires pur les revolutions de ce regaune en 1617 et 1648 - Chap. XIV, p. 254 - Paris 1828.

<sup>(4)</sup> Factia - Mem. de Modear, vol. 1. Généralogie etc. p. 200.

dine del Conte il Principe di Montestrichie can disegno d'introdur'i soccorse: un perentuto dalta vigilanta delle guardio-nemiche, oltre che noti ebbe fortuna di potarlo eseguiro, come oridente pericolo, o di restarri prigione o di lasciarri la vita, la quale reglicon alcuni , che gii fosse condonato per opera del Marchese d'Acaia, che alienatori dalla devosione della Corona, per cagione di poca buona corrispondenza tenuta col Conte di Couversano, e militando in quell'armata per servizio di Francia, persuase i nemici, che tuttavia l'infestavano col moschetto, a lociarlo (uzgire.

Caduto il castello di Procida nelle mani del Principe Tommaso, i e lacsiatori sufficiente presido a guardarlo, si spines con tutto il grosso dell' armata alla volta di Nisita, fingendo di volerta attaccare, e d'impadronirsi di qualche posto di terra. Ma venendoli dalle militic dei terrazzani intrepidamente conteso l'assalto, e da lui con poco valoro intrappreso con disegno di secondare pensieri molto più profondi che a ciò lo muorevano, non obbe altro fine l'attacce che il ritirarsi dall'impresa senza profitto.

Sopraggiunta la notte, il Principe che coltivava nel seno disegni molto diversi dall' apparenza, fatti di nuovo accostare alcuni vascelli sotto le faldo della riviera di Posilipo con finta di volerla investire, si mosse con tutto il grosso dell' armata alla volta di Salerno, della cui piazza, fondato nello promesse d'Ippolito Pastena che veleggiava seco sopra i medesimi legni, aveva non dubbia speranza d'impadronirsi. Ma giunto in poche ore col beneficio di un vento favorevole alla vista di quelle mura . l'esito dell' impresa non corrispose al disegno, perche il Duca di Martina. Preside in quel tempo della provincia, avendo prudentemente antiveduta l' lavasione del nemico, non aveva tralasciata diligenza da fare per potergli resistere, poiche oltre l'essersi assicurato di ogni sospetto, con commettere la guardia delle porte a soldatesche di provata costanza, aveva anco provvedute di munizioni le torri della marina, e dato ordine ad alcune compagnie di cavalli, tra le quali vi fu quella di Sua Eccellenza, che scorgendo tutto quel tratto di spiaggia che si stende verso levante Insino alle sponde del Sele, procurassero con ogni sforzo di contender lo sbarco al nemico. Ma con tutto che la cavalleria eseguisse, come appunto fu comaudato, le commissioni del Daca, non fu però sufficiente a resistere all' impeto del francesi, perchè essendo picciola di numero, e spaziosa la spiaggia che conveniva difendere, sopraffatta, non meno dalla moltitudine dei nemici che dall'artiglieria dei vascelli che grandinava alla volta di terra, fu finalmente costretta di cedere il campo alla fortuna del vincitore. Sarebbe stato però molto piccolo il danno, se non fossero a tal perdita nuove

sciagure congiunte, poichè nella fuga che prese rerso Salerno fu dai medesimi peesani assalita; quali calando dal vicini villaggi in aluta del Pastena, dalla torre della Carnara, che occuparono sotto nome dei realisti, e dall' altezza di alcune mura poco men che dirute, gli scaricarno una si densa tempesta di moschettata elle spalle, che con la perdita di otto o dicci soldati che vi lasciarono la vita, si ritirò più confusa che vinta sotto le mura della piazza, venendo nel medesimo tempo incalazta dalla fanteria del nemico, che in numero di tremila, arendo occupata la spiaggia, avvanzavasi con cinque cannoni per bombadrar-la città presentata della fanteria del nemico, che in numero di tremila, arendo occupata la spiaggia, avvanzavasi con cinque cannoni per bombadrar-la città della fanteria del nemico, che in numero di tremila, arendo occupata la spiaggia, avvanzavasi con cinque cannoni per bombadrar-la città della fanteria del nemico, che in numero di tremila, arendo occupata la spiaggia, avvanzavasi con cinque cannoni per bombadrar-la città della della fanteria della fanteria del nemico, che in numero di tremila, arendo occupata la spiaggia, avvanzavasi con cinque cannoni per bombadrar-la città della fanteria della piaggia, avvanzavasi con cinque cannoni per bombadra la città della della della cannoni per la contra della fanteria della piaggia.

Rovine però molto maggiori faceva l'armata nenica in questo medesimo tempo nei villaggio di Viert (latogo situato su la riva del mare verso poneute, e non più che mezza lega distante dalla plazza assilta), perchè avendo directata gran parte di quelli edificii, e rimasto per il terrore di tanta strage vaoto di difensori, fu col totale esterminio degli abitanti dal Principe Tommaso fra poche ore di combatimento occupato: in cui oltre il bottino che eccedeva la valuta di centomila ducati, fu, usandosi la solita licenza militare barbaramente da francesi rapita tuna donzella, che ne per quantità di danari, ne per altra ricompensa che offerissero i suoi parenti, li fu concesso di riaveria; se pure non fu opera degli sagamolti, che per far cadere con simile invenzione il nemico in sinistra opinione dei regnicoli, si studiarono di procurare l'effette con tale artificio.

Ma mentre il Principe, coll'acquisto di un luogo di tanta conseguenza, e coll' esercito dalla parte d'oriente striagera la città d'a Salerno, ed cra quasi vicino a far sentire il precipizio della caduta. Il Conte d'O-guate, che era di simili avvenimenti d'ora in ora avvisato, arvalendosi di tutte le soldatesche che atavano nom meno in guardia dei borghi, che delle mura di Napoli, vi spinse D. Luise Poderico con D. Vincenzo Tuttavilla Generale della cavalleria del regno, i quali giunti con un corpo di quattromila pedoni, ed ottocento cavalli cagionarono tanto sparento nell' animo del Principe, che per tema di non essere tugliato fuori dalle armi spagnuole, fece con tanta fretta rimbarcare le sue genti, che oltre la perdita di un cannone, fu auco costretto a lasciar nelle mani dei regi più d'un soldato pricione.

Nel discacciarlo però dal villaggio di Vietri, non fu dalli spagnuoli la medesima felicità di fortuna incontrata, perchè trovandosi i francesi fortificati dentro i ripari e sul vantaggio della difesa, trovarono durezza molto maggiore in assalirii. Era forse l'esito di quell'impresa per riusciril poco seconda se fosse stato il Poderico men sollectio an avvalersi dell' altezza di una collina, che dalla parte di ponente dominava il villaggio; sopra: la quale avendo fatto piantare tre canneai di batteria, incominciò talmente a travagliare il nemico, che cangiando finalmento pensiero, e caduto dalle speranzo fondate nelle cossulto dei malsoddifattili, imbarcossi con pochissimo danno, veleggiando di nuovo alla volta di Procida, donde acendo per opora dei nezzani, fatto lo scamblo dei prigioni, e complito con D. Giovanni, come è sille di guerra, volse lo prore dell'armata a ponente, e invece del perduto sotto. Salerno portossi il cannone di quel castello.

Partita, con quanta gloria del realissi con altrettanta confusione dei malaficti. I armata francese, non è credibile a dirisi quanto con tal vittoria l'animo del Conte, poco dianzi turbato, rasserenato restasse; peicho lotre il vedere assicranti gl'interessi della Corona, consolavasi ancora d'avere in maniera abbattata la fazione del partito contario, che più volentieri socograsi inclinata a procurar la nua grazia per nezzo di colliciose prepliero, che a suscitare nuovi tumulti per via di segrete conglure. Però fra tutti gli altri periodi, del quali negli angriornate giorivazsi di avere in quella emergeaza superato, quell'uno fu più di ogni altro stimato inevitabile, viche dentro l'attessa città d'Appoli gli comencie mecassimiane in concitare; perché, essendo necessitato a spiagere le soldatesche di quel presidio in socorso delta città di Salerno, rimano talunone privi di difensori, che se un'mal unomo del partito ribelle avesse gridato il nome di Prancia, era senza alcun dubbio la perdita del requo gindicata irreparabile.

Si resero meno capaci d'afflizioni le allegrezze del Conte, perchè il Duca di Modena, che teneva in quel tempo assediata Cremona con qualcho speranza d' esito non infelice , aveva abbandonato l'impresa, sciolto l'assedio senza profitto, e ritirate l'esercito poco men che disfatto; parendogli che sopraggiungendo frattanto l'inverno, stagione malagevole a campeggiare, non restava impegnato dalla necessità dello Stato ad inviargli puovo soccorso di genti, e conseguentemente poteva con più sicurezza correggere gl' intollerabili abusi del popolo, o per dir meglio degli inquieti, i quali , abituati a regolare le loro operazioni di proprio capriccio, non proterivano occasione di suscitar povità. Ma fra tutte le altre cagioni, che somministrarono materia di nuova allegrezza alle consolazioni del Conte , fu l'arrivo dell'armata spagnaola , alla cui vista non solo restarono gli apimi dei ribelli abbattuti, ma anco le pretensioni dei nobili disertate, parendoli, che congiunte alle forze di terra anco quelle di mare, non avevano (come forse si figuravano ) occasione di calcitrare. Aggiungevasi ancora, che essembosi promulgato che era non per altro cifetto venuta che per levare D. Giovanni da Na-- 1 1 6 . m. 1 . 4

poli (1), parera loro che, restando priri della presenza del Principe; da chi non era grazia che il fosse negata, conveniva necessariamento di soggettarsi all'assoluto arbitrio del Coste, la natera del quale esseudo meso proclive agli atti della liberalità che a quelli della giustizia, potevano dalla sua piacorolozza molto poco promettera;

Ed invero l' opinione di costoro non rimase ingunanta, prethé essendosi D. Giovanni nel principio di settembre 1688 partito verso Sisilia, non esperimentarono la corrispondenza del Conte diversa del concento se ne fece; conciossiacchè supponendo i nobili di aver nuovi meriti conseguiti con la fede mostrata nella recente occasione dell'armatta francese, chichedealo le dovutu mercedi, che si figuravano per le soffierte fatiche di meritare, non solo furono negate dal Conte, me, caduti d'orgai speranza, si conobbero ancora unolto poco-graditi, dicendo più d'ina volta che la fedeità mostrata da loro nelle passate riroluzioni del regno dipendeva dall'obbligazione che tenevano di servire il Principe naturale, e che le armi prese da. Joro non cano state, meno per servizio del Re che per difesa della propria vita, pigilate; perché il popolo, molto più dei nobili che del regii ministri, chiamavasi mal soddisfatto, conforme si era ben conosciuto dall'esperienza delle persecurioni patite.

(1) Quando il Principo D. Giovanni d'Anstria, alla parienza del Dioca d'Arcco, s'indusco di sinana del Callaterale a metteri a capo del gororno del Regno, come si è narrato a pag. 200, intese egli di aderire provinciamente, e ne seriesa al Conte di Ognate ambasciadore in llama, invitandolo a recessi in Napali, per modo che allo arriro di costai fia sollectico transcettergli le funtioni di gororno, come si rithera dalla seguente crittura in data dei 2 marzo.

S. A. ha resuelto que esta larde a las tres se de la possession del gazierno de este Reyno al Señor Conde de Oñate, y me ha mandado aviarlo a V. S. para que a esa misma ora se halle en Colateral. Dios guarde a V. S. - Palacio 2. de marzo 1648. — A D. Geronino Garsia ite buen día y Prado.

Ma cisendo percentad a Spagna si IS di sprile un'ordinanza reale con citi Gentiranente conferirsis al Principe la nomina di Vierte, a volucio per siò si Conte di Ognate alloutanzari da Napoli, gli venno imposto di rimanere serirona con cil Principe d'all'agunto gonitore alinche si acceptanze la nan cimunia. Fu così che nel 4 di agosto giunne in Napoli la mova patente di Vierre all'Ognato indivisa, en cobie contezza D. Giovanni per lettera del Re, il cui tennere assendo d'interesse storice, abbiam creduto di riportare tra i documenti relatiri a que esta Liliero Sette, sotto il nº 11, vitando del alfilionia spagnono. In Principe D. Giovanni parti pei da Napoli il giorno 22 settenbre 1638, essendo atdo precista al supreno governo della Sicilia, ed il la, en meggie del 1659, mose per la spediciono di Piennino e Pettolongono, qual Comandante superiore dell'emnata di terra e di marc, come vica narrado nel seguente Liebe, Settimo-Vedi Gopocelatro,

Quelli però che maggiormente premevano in conciliarsi la grazia del Conte erano coloro, che, impoveriti per l'abolizione delle gabelle, e ridotti in estrema miseria di vivere, dolevansi di non dovere il Conte permettere che per soddisfazione d'una ingrata plebaccia perissero di necessità tante povere famiglie, che, per sovvenire alie passate urgenze della Corona, o per altre cagioni non meno necessitose, avevano comprati gli effetti del patrimonio reale. Ma con tuttocchè egli molto ben conoscesse che l'istanze di costoro non erano affatto prive di fondamento, serrando nondimeno l'orecchie a guisa di nuovo Ulisse alie molte preghiere dei pretensori, non con altro si studiava di soddisfarli che con allettamenti di future riconoscenze, dolendosi che egli non poteva împorre gabelle nella città în pregindizio del popolo , perchê avendogli promessa l'esenzione nelle ultime grazie concesse, non era convenevole di renderlo diffidente con tal novità. È però vero che egli pubblicamente diceva di non proibire di rimetterle in piedi a chi si fosse dei popolo, purche non dipendesse da lui, ne fosse stimato motore da coloro che l'abborrivano, nel cui numero mi persuado che non altri si comprendesse, che la più infima plebe di Napoll, la quale vivendo solamente coll' uso delle proprie fatiche, apriva all' istanze degl'interessati difficilmente le orecchie.

Non così rigoroso mostrossi în udir le ragioni degli assegnatarii dici fiscali, all' istanze dei quali essendosi finalmente piegato, per essere interesse spettante al patrimonio reale, e pagabile dalle città o terre del regno, ordinò che delle imposizioni dei 42 carlini per fuoco un terzo so ne pagasse per servirio del Re, e le altre due parti s'impigassero a beneficio dei creditori, eccettuandone i forastieri, a chi non fece più d'un altro terzo assegnare, per dinotare la distinzione che egli facera tra questi o i regnicoli.

Avendo dunque în tal guisa soddisfatto alla piena di tanti înteressati, premeva al Conte di dar rimedio a due altri inconveniciuti che nacquero dalla venuta dell'armata francese, e che erano ia penuria dei grani alterati di prezzo în un monento, per sospetto che non doresse così tosto terminarsi la guerra, stante la voce che ne correra per articol dei malafitti, e la molitudine dei banditi, i quali supponendo d'introbidar di movo la tranquillità della pace, averano coll'armi somministrato calore al partito degli averasarii. Per oviviare al primo fece nuove tratte venire dalla provincia d'Olanda, e per riparare al secondo li assicuri con nuoro riduito generale, sperando, che con quelle dovesse secunari la valuta dei grani, e con questo reprimere la ilcenza degli armigeri. Ma ne l'uno, ne l'altro fu rimedio bastevol e asconda rate i diegen del Conte, pertreb esseudosi propiata per opera degli inquieti, e talvolta per artificio dei nobili, i quali si vedevano poco ben trattati da lul, che doveva l'armata nemica ritornare a primo tempo nel regno, si videro non meno rinserrati i granoni, che scorrere quasi eserciti d'uomini armati insino alle porte di Napoli, i quali appoggiati alla protezione di alcuni Baroni , non era insolenza che non commettessero, taglieggiando, e ributtando le genti di qualunque condizione si fossero, senza veruno rispetto della glustizia. E quantunque il Conte avesse spediti per castigarli diversi Auditori nelle provincie del regno, erano però le cose pervenute a tal segno, che nè per rigore, ne per piacevolezza era possibile di raffrenare l'audacia di tanti ribaldi, i quali insuperbiti, per gil eventi favorevoli delle Istesse insolenze e latrocinii commessi, osarono più d'una volta d'opporsi coll'armi alle medesime genti di corte, che in diverse occorrenze ne riportarono la peggio. Conosceva bene egli che il più efficace rimedio per estirparli, era il levarli l'appoggio del protettori, sotto l'ombra dei quali vivevano spallegglati : ma considerando che non poteva in quel tempo impegnarsi tant' oltre, per non aver forze bastevoli da poterlo eseguire, e che era troppo pernicioso alle cose del regno il concitarsi i' odio dei nobili, avvalendosi d'una necessitosa tolleranza, ne sospese per allora l'effetto.

Non gli parve però con la medesima connivenza di dissimulare il castigo del Principe di Montesarchio, il quale essendo stato di suo ordine ritenuto e condotto nel castello dell' Ovo, fu talmente ristretto, che per molti mesi, non ebbero i suol più intimi facoltà di vederlo: Nel principio della sua prigionia attribuissi a varie cagioni l'arresto, figurandolo secondo le passioni e gl'interessi di ciascuno, ma per quanto dopo una lunga carcere se ne intese, ebbe la risoluzione del Conte dal seguente motivo l'origine. Essendo, per la morte della vecchia Principessa del Vasto, devoluto il governo dell'Isola d'Ischia nelle mani del Re, il Principe che dopo avere nella passata guerra dissipati ell averi, e arrischiata più d'una volta la vita per servizio della Corona, pretendeva di conseguire qualsivoglia mercede che avesse voluto confidato nella forza de'suoi meriti, e procurò di ottenerla con ferventissime istanze dal Conte; asserendo che se gli doveva non meno per ricompensa di sue fatiche, che per essere dell'istesssa famiglia del Vasto, e perche gli fu risposto dal Conte, che la collazione di tal carica dipendeva assolutamente dalla munificenza del Re, che però era necessario di scriverne in Spagna, e regolarsi in ciò conforme la risoluzione di quella corte : egli aggravandosi di questa ripulsa , e rimastone mai soddisfatto, è opinione generale che congiuratosi con alcuul capi del popolo, tra quali fu un tal Francesco chiamato per soprannome Cieco Guallecchia ed Antonio Maressa, tramàsse insidie contro la vita del Conte, con disegno, che seguita che na fosse da morte, dovesse chiamaria D. Giovanni al gorerno del regno : con tanta violenza signoreggia lo sdegno nelle alme hen natel È però vero che nei primi giori dell'arresto, e per qualche mese dopo, non fit mai possibile di penetrarre la eagiono; tacinta forse dal Conte, per non insospettire sa frazione dei congiunatio.

Non fu però con tal destrezza maneggiata la prigionia del Montesarchio, che non penetrasse immediatamente all'orecchio del Principe di Troia suo fratello, ili quale ancorche non avesse nell'accennata congiura cospirato, parendogli ad ogni modo che in simili casi è migliore espediente il non lasciarsi sorprendere, non tantosto gli fu riferito l'arresto del Principe, che partendosi da Napoli, dove stava con grossa sicurtà ritenute, ebbe tempo di mettersi in salve e di ricovrarsi nelle Stato Ecclesiastico. Si studio il Conte, con ordini distribuiti a diversi Capitani di guardia, per ritenerlo, ma prevenuto dalla sollecitudine del Troia applicossi al risentimento, astringendo non meno i mallevadori a pagare la pena della plegeria incusata, che a travagliar le sue terre con alloggiamenti di soldatesche di spagnuoli, commettendoli che non di altro denaro si dovessero stipendiare che con quello dell'erario del Principe, ied tera in effetto per segniroe il suo totale esterminio, se ad interessamento del Cardinale Albernozzi, al cui patrocinio ricorse, non si fosse lo sdegno del Conte in qualche parte placato. Ottenuta dunque per mezzo di quell' Emisenza la grazia, e conferitosi, con condizione di restar prigioniero per alcuni gloral, avanti del Conte, cessò finalmente con gli alloggi la spesa, che, fra lo spazio di soco più che due mesi, importò sopra trentamila ducati, quanto forse non avevasi guadagnato nella vendita dei suoi grani (1).

(1) Secondo ne serive il Capecelato, il Principa di Montesarchio ed il Principa di Tota suo Intallo si trovarono compromessi per lettere da loro seritte al Done di Giuse e rimenute nui glemo 6 mprite quando fi sa echeggiato il palazzo del Principe di S. Boono a S. Giovanni a Carbonara vio dinorava il Guisa, sie-come abbismo narazio nella nostra solta a pue, 23/3. Seggiango pure lo stesso Autoro che, quando con Cabbandonata della città di Acesa e di Visia, e di Intali altri laughi, cominciarono a declinare i nanti gibar, fin molti Broni, che in Abrazzo (di ni tatte le altre provincie dei vegno cominciarono a maneare di Inde, di Principe di Montesarchio e quallo di Trivia no finalcio, pere di paraporto del popolo, enterono con esto in Propsa, benche poi sibila che le ci-cangiarono faccari adopte di Montesarchio fedele e valorosamente in servejto del fine dechemo per decum di dipublico del perio.

Segui anco la prigionia del Montesarchio quella di Andrea d'Alesandro, figlio del Duca Fiordilino della Plazza di Porto, il quale essendo stato arrestato da un Giudice criminale per causa d'un archibugetto, che portava senza licenza, fu immediatamente trasmesso nelle carceri della Vicaria. S' interpose col Conte la maggior parte della nobiltà per ottenerne la grazia, rappresentandogli, però con termini molto modesti, che non era consuetudine l'usare siffatti rigori con cavalieri di piazza, ma egli che per assodare la quiete del regno non aveva altro oggetto che di abbassare l'alterigia dei nobili, dai quali conescera quasi da fonte originario derivare le male soddisfazioni del popolo , molto poco stimando gli ufficii interposti, e la libertà del prigione, rispose loro che egli grandemente maravigliavasi che in si poco tempo si fossero delle passate turbolenze dimenticato, poiche essendo tutti' i mali del regno derivati dall'odioso imperio dei nobili, non era bene che, dissimulando le pene che meritavano, si fomentassero le cagioni di nuovi tumulti : facilitò nondimeno la liberazione di quel cavaliere il non esser compreso nella moltitudine dei lazzari, perchè informatosi il Conte molti giorni dopo che egli non era degl'inquieti della città, si compiacene liberarlo con lo sborso di seimila ducati, e fu anco stimata grazia da chi la richiese.

Fece il Conte nel medesimo tempo, in soddisfazione dei nobili, troncar la testa ad un tale Orazio de Rosa del quartiere della Sellaria, nella cui piazza era a guisa di un nuovo capo non meno amato che riverito. Costul essendo stato eletto nelle passate rivoluzioni del popolo per carcerière maggiore della Vicaria, fu dal Vicerè, che tramava di farlo con la grandezza del medesimo ufficio tracollare, nella medesima carica confirmato. Questi dunque non soddisfatto del godimento di una tal grazia, e figurandosi che il Conte per necessità di tenerlo obbligato l'andava con simili favori innalzando, non era incidente, o altra cosa pretesa dai suoi partegiani, che non proteggesse, ritfrandosi con essi loro talvolta a secrete consulte in alcuni ridotti di quel quartiere, in cui non meno in disservizio del Re, che di sua Divina Maestà discorrevasi, e benché il Conte fosse di ciò più di una volta avvisato, e sollecitato dalle istanze di alcuni nobili a porvi qualche rimedio, conoscendosi ad ogni modo non bene assodato nel possesso del regno, dissimulò nel principio del suo governo più d'una volta il castigo. Ma comecché, coloro i quali abusano la elemenza del Cielo, non sogliono per molto tempo godere l'impunità dei misfatti, naeque finalmente l'occasione di pager la pena delle sue fellonie ; perche avendo un capitano di guardia nella strada della Zecca arrestato un tal seguace del suo partito e protetto da lui, egli appoggiato nella solita autorità che teneva in quella piazza, s'interpose per liberarlo. Ma replicandogli il capitano di guardia di non poterlo servire senza otdine del Viceri, agli mostrandosi non meuo sdegnato che offeso per la repulsa, ad lu n picciol acgoo che feeg, convocò tania gente in suo favore, che il capitano per evitare il disentine che ra forse per neascere molto peggiore, fin necessitato di non contradir-lo. Fu però il castigo di questa insolenza dissimulato per allora dal Cone; ma essendo non molti giorni dopo di suo ordine ritenuto, i asguaci del de flosa non solo non ardirono di opporsi alla sua prigionia, ma acope dal timor della pena avvilti, sostenarco di vedorio uon meno nella piazza medesima decoliato, che di scorgere cogli occhi proprii quelli stessi edificii, in cei si machinavano le congiure, per ordine del Collateralo, dagli ultimi fondamenti abattuti, faccudovi crigere l'epitaffio che oggi si vede.

Avrenimento poco dissimile successe in quei medesinal giorni nel quartiere del Mercato; dore essendosi conferito un Presidente di Camera, eon disegno di persaader quella plebe a mettero qualche pieciola imposizione sopra la vendita del vino, un tal uomo del Lavinaro fattosi avanti alla carrozza del Presidente, gli dises risolutamente che gli abitanti di quel quartiere non erano in conto veruno per sopportarlo. Ma all'arroganza di costui non corrisposero gli effetti, ne fu da soni fazionari secondato perché, quantuaque paresse che fosse da una gran turba di sediziosi seguito, essendo poi nella seguente matina arrestato, fu come promotore di autoro tumulto publicamente appiccato.

Alla morte di Orazio de Rosa successe dopo anche quella del figlio, il quale ritiratosi nel monastero di S. Agostino con qualche disegno poco diverso delle pretensioni paterne, perché ricusò con troppa temerità di rimettersi nelle mani di un capitano di guardia che vi ando d'ordine del Conte per catturarlo, fiu dentro la medesima Chiesa privato di vita.

Questi, con altri non molto diversi, furuno i casi più degni di esempio, che derivarono dalla giustizia del Conte, ma di colore che turono su le forche e le ruote, o coa altra sorte di supplizio puntit, none è di chi serive il racconte; perché trassendendo la capacità d'ogni umano intolletto, che potrobbe comprenderno il nunero quando non fosse infinito, si dovrebbe più volentieri rimettere all'opera del carrellace, che altriucio della mia penan. E però vero che con la severità di tunti castiglia, e con Paccennate dimostrazioni usate contro dei nobili avve ai l'one no meno le pretensioni dei malsodisfatti, che molti abusi della città moderati, e se pure alcun altro ve n'era, o pareva che si dovesse ben costo correggere coll'esempio, o che non fosse di natura impratachile. Ansi l'isisseas plebe, che scorgevasi per l'addictro faciatorosa, e più di ogal altra setta di r'i rigore di

tanti supplizii, vedevasi talmente avvilita che non solo non ardiva doslersi del gorerno dei regii, ma violentando se stessa soffiria con mirabile tolleranza la durezza della penuria, attribuendo il difetto piuttosto alla malvagità della stagione che alla volontà del comandante.

Rassettate in tal guisa la cose della città, e assicuratosi il Conte col rigor delle pene, se non dell'affetto, almeno delle congiure dei popos lari , desiderava con incredibile ansietà di moderare ancora gli abusi del regno; dentro le provincie del quale era talmente crescluto il numero dei banditi, che disprezzando gli stessi ministri della ginstizia scorrevano con imperiosa licenza, non meno per le campagne che per l' istessa città, depredando. E perchè dopo aver commessi gli eccessi si ritiravano in alcuni ridotti, in cui erano spalleggiati dall'autorità deibaroni, il Conte per non esasperare gli animi di costoro in tempo poco congruente, a seconda i suoi disegni o tacendo dissimulava il castigo, o lingexa di non conoscerlo. Ma comecche non è male che resti lungamente impunito, nacque finalmente l'occasione di far conoscere al mondo gli effetti di quell'ottima intenzione ch' aveva nell'interno dell'animo lungo tempo nudrita, perche essendosi nel principio dell'anno 1619, ai 6 febbraio, solievato col calore di quel Parlamento il popolo di Parigi, originossi una guerra tanto crudele ed intestina in quel reeno, che necessitando quel Re per estinguerla a tenervi tutte le forze occupate, venne conseguentemente a render sicuro il Conte d'ogal sospetto di novità, che potevano fare i regnicoli con l'appoggio di quella Corona: onde egli sollecito di avvalersi di sì ottima congiuntura, applicossi apertamente a reprimere non meno le insolenze di tanti ribaldi: che ad abbassare con rigorose dimostrazioni la soverchia alterigia dei protettori. Creò primieramente per Auditor di campagna Agostino Mollo. da me nella corrente istoria altre volte accennato, commettendogli che dovesse con ogni fervore attendere alla persecuzione dei banditi: e perchè syanissero affatto tutte le intelligenze che potevano tra questi ed i caporali di campagna facilmente coltivarsi, per cagione di conoscenza o per altro immaginario interesse, inviò le squadre di Terra di Lavoro similmente contro i banditi nella provincia di Abruzzo, e fece da quella in questa per le medesime cagioni calaro duecento soldati a cavallo sotto la condotta di Giulio Pizzola, aggiungendogli per compagno Onofrio Vecchione capitano di Modarra con altri cento pedoni. Indi avendo speditl. con autorità indipendente dal Preside, Francesco d'Allegria verso le parti del Cilento, in cui campeggiava una moltitudine di banditi, ed Onofrio di Palma Giudice di Vicaria nella città della Cava, interno alle cui attinenze non era chi vivesse nella propria casa sicuro , sollecitò il Pizzola col Vecchione a sortic con le genti in campagna. All'avviso di siffatti apparecchi, e allo strepito di tante armi che per ogni parte si udivano risonare, quantunque la licenza dei handiti si vedesse in qualche modo raffrenata, era però si poca la stima che se ne fece da loro, che piuttosto si conobbero desiderosi d'incontrare che di fuggire il cimento. Ma venuti posola più d'una volta alle mani, si sperimentarono gli eventi molto diversi dalle speranze; perche infestati dai regil continuamente alla coda, e seguiti nei più celati recessi delle montague, furono finalmente necessitati a ritirarsi nelle torri dei protettori: e perche nel medesimo tempo, o poco prima, un tal capobandito detto Brettnacotta per soprannome, che con quaranta compagni campeggiava sopra le montagne di Gragnano, aveva tolto la vita a forza di archibugiate a venti fanti spagnuoli che andarono per assaltarlo, non scuza opinione che gli uccisori venivano protetti dal Conte di Celano, il Vicere non meno da questo accidente dalle lingue dei rapportatori ingrandito, che di tutti gli altri avvisato, fece ordine, per togliere affatto la radice di tanti mali, al Celano, al Principe d' Avellino, al Principe di Forino, e al Duca di Maddaloni , i quali stavano allora in concetto di proteggere simili ribaldi, che dovessero fra tre giorni presentarsi avanti di lui. Il Celano, ch'aveva cogli anni non mediocre giudizio accopplato, piegossi immediatamente all'ubbidienza, e fu mandato dal Conte nella provincia di Bari; ma l'Avellino ed il Forino, a cui l'età troppo fresca non suggeriva risoluzioni così ragionevoli, si mostrarono nel principio poco inclinail a sottoporsi agli ordini regii, recandosi forse a discapito dell'onore che per cagione così leggiera (tanto era praticata questa pessima usanza nel regno) si dovessero personaggi di tal portata astringere all'ossèrvanza delle leggi comuni. Con tutto ciò, piegatosi poi questi alle istanze del Duca di Jelsi sno zio, e quegli alle persuasioni del Marchese della Bella, si disposero finalmente ad ubbidire, e furono ambidue d'ordine del Conte mandati nelle carceri di Castelnuovo.

Contumacia e reuitenza molto maggiore mostrò in ubbidire il Duca di Maddaloni, y il quale aucorche si fosse per più manifesti dichiarato di non tener pratica con banditi, ad ogni modo per aver egli operata la liberazione di Paolo Spinola; che con diseggo di ritrarne quallehe grosa taglia di scudi era satto dai banditi hasieme o di glio arrestato, cadde in si pessimo concetto dei regii, che egli, o per questa cagione o per altra non ancora penerata, non rolle, imitando l'esempio degli altri Baroni, rimetterii nelle mani della giustizia; se pure questa sua ritrosia o risoluzione troppo dannosa, non fu cagionata dal non aver cuore di accrescere le consoluzioni del popolo di Napoli, con ritornar prigioniero in quella città, dove forse si figurara di non conteningli di entrare se non trionate per vendicare la monte di D. Giu-

seese suo fratello. Il Conte certificato per più di un rapporto della contomacia del Duce e conoscendo che gli ordini dati non grano bastevoli a randerlo ubbidiente, diederimmedia jamente di piglio ad altri cimedië piti violenti, e comecché dattavia intendeva che egli si andava fortificando nel castello d'Arienzo, con divulgatas beache poco creduta opinione di volural difendere i vi spedi col camone D. Dienislo de Guam con-cinquecento petioni e treconto ca vallio commettendogli che pon dosi il Duca in difesa non si contenesso di fareli connecere la forza de le armi. Mis non fu ciò di mestieri, nerche teorando il Gustian in roc abbandonata dal Ducai, che sil era sopra de montagno d'Airela sitirate con quattro suoi confidenti, fu nell primo arrivo occupata, alique destrutta la genta col denaro dell'erario ducale benche pochi gio dopo fateneritosi il suo vassallaggio per tante suine , si contribuiss det rregue sette l'assolute dominio dei file, e di non pectula ifolioid'atto Rimaste, per stiffatti accidenti, le comitive di tanti banditi spodel patrocinio del protettori , si incominciarono a rificare pei più se greti ridetti delle montagne, ina comeccine allera era la più rigorosa stagione dell'anno, e troppo malagevole a campeggiare, si xidere i un medesimo tempoctalmente travagliati dal freddo o dalla famo, ch parte uccisa dagli shirti, parte shandandesi colla fura, e sarte acco dandosi al servizio del Reporesto di miniera spombrato la compagdi tal postilenza che d'allora in pol altre armi pon s'intesero risuo narey che quelle della giustigia, de quali così formidabili la poco tetto on divendero che a rimesta talmente abbassata d'alterizia dei figbili ed affatto maridite le speranze dei malsoddisfatti, incominciossi a godere, actto al felice governo di questo nuovo Ottaviano (1), la tranmark alla mesanas, del Conte, in speino alloristato non ann'b ratillion can do estore abbidito, non meno libero rilanciado cina da chtia de carrer

(I) Siffale paragane dell'Autore ita in direccorde oni ignutto egli fétero l'aminifettifa o page 381, ed il Murateri ed il Bolta, ama d'iresamente dat clemification d'unarissi, caratterizzano il Coste di Uppatte, mettre il prime, di lesi marindo, servira: e Stancie dat in innanzi il Tribundi cen l'immense capita dei presenzi infacti con le servi e cente ference centro di chi non si era arrisato, di finggiare, è così handi e condicio in sonoli col di arean sapple obtergia allo, paragine di marindo, servira e si della contra di crede risusciato in lui il credele Duca d'Alta. me grafic, in una parola si crede risusciato in lui il credele Duca d'Alta. me grafica di tattatio amon MDLCFIII) s'il legge poi le Bulta: e Ognate amò maglio panire che prestar fede ai pentimenti. Dei nonameritori primipali nisusuno risparatio. Questi accuranzi di qualche morra velapa quelli di colpa inveterata, chi per aver fatte, chi per min aver fatto. L'uso mando i morte para supplicio pubblice, ellare per agretta, nisusuno publi victivo ne di use nel dalle sostanzo mè dei parasti s', (Sierrior di Intale — Parate Id., N.XIF). Ne questi storici finnono i soi che così accisrere del Urgante, ma

Crebbe maggiormente l'opinione e la stima del Conte con la chiamata del Marchese del Vasto, il quale avendo usato un leggierissimo rimprovero di parole ad un Auditore della provincia d' Abruzzo, gli fu immediatamente notificato un ordine regio, che conferendosi tra lo spazio di un competente termine in Napoli, dovesse addurre in giudizio ie ragioni delle sue discolpe. E perche egli similmente mostrossi nientemeno ostinato del Maddaloni in ubbidirlo, inviò il Conte a enstigo in quelle parti trecento fanti spagnuoli con alcune compagnie di cavalli. Per evitare le rovine che potevano queste soldatesche cagionare nelle terre del Marchese, a' interpose con caldissime istanze Monsignor d'Avalos suo fratello, rappresentando al Viceré, che non era convenevolo di correggere la contumacia dei grandi con dimostrazioni così rigorose. Ma il Conte che non aveva altro scopo, che di ridurre il vassallaggio del regno sotto l'assoluto dominio del Re, e di non permettere che l'autorità da tanti regoli nsurpata pregindicasse al decoro della giustizia, non solo ricusò di richiamare le milizie inviate, ma rispondendo risentitamente alla proposta dell'Avalos gli disse, che tanto il Marchese, dei Vasto, quanto tutti gli altri Baroni del regno dovevano assigurarsi che nel corso del suo governo egli non era per permettere che si dovesse altri che ii Re riconoscere per nadrone. Avvisato il Marchese di questa risoluta deliberazione del Conte, e considerando che la sua renitenza non poteva apportargli se non detrimento, si dispose finalmente, così consigliato dai proprii interessi e superando se stesso, ad accomodarsi alle congiunture del tempo, ed a non ripugnare all'ordine del Ministro. Ed in vero gii effetti che ne seguirono non furono differenti dalla. speranze, perchè giunto fra pochi giorni nella città di Napoll, a conferitosi alla presenza del Conte, fu da questi, che in altro non premeva che di essere ubbidito, non meno libero rilasciato che, la virtù di nuove commissioni spedite, l'accennata soldatesca richiamata daile sue terre.

Non minor zelo di giustizia e della riputazione reale fu usato dal Conte nella riporosa dimostrazione che fece contro i nobili della Pizza di Nido, ed istanza dei quali essendo andeto in quel Seggio per vica de la Riccia del sangue di S. Genmoro, vi pone colà a sodire insissime con il Consiglio di Stato, da chi fu fir qualia celebre funzione secondo il Consiglio di Stato, da chi fu fi ri qualia celebre funzione secondo il consiglio di Stato, da chi fu fi ri qualia celebre funzione secondo il consiglio di Stato, da chi fu fi ri qualia celebre funzione secondo il consiglio di Stato, da chi fu fi ri qualia celebre funzione secondo il consiglio di Stato, da chi fu fi ri qualia celebre funzione secondo il consiglio di Stato, da chi fu fi ri qualia celebre funzione secondo il consiglio di stato di consiglio di stato di successiva di consiglio di stato di consiglio di stato di consiglio di stato di consiglio di stato di consiglio di consiglio di stato di consiglio di stato di consiglio di stato di consiglio di

ben altri ancora direfere di lai il giudini modenino, fra i spali a proferenza ciutermo il Parimo ed il Giamone che gli apparen onta di asero e di crudele, il primo nel Teatro dei Viceri, ed il accondo nella Steria Cerite dal Regoti Mapoli, tomo X, lib X.XXVII, ca., IV. Gio modiamen, al vitupero è forma aggiunger la ledo per Vamor grande che addimento l'Ognala verso le lettere e la bella zuit.

guilo, E comecche i Cavalieri di quella Piazza hanno per antichissima costumanza di non ammettere a sedere in quel luogo ( eccettuandone la persona del Vicere ) se non complatearil o nobili di Capuana, con chi indifferentemente concorrono nel votare, e trovandosi dentro al Consiglio (quantunque di nascimento chiarissimo) alcuni signori che non godevano in quelle due Piazze, si offesero talmente di quest'atto, che pentiti d'averlo permesso, e non potendosi contenere, conglurarono nel medesimo punto (del che fu capo D. Giuseppe de Sangro ) di procurare l'occasione di risentirsi. Ne vi corse gran tempo fra mezzo che furono i loro disegni secondati dalla fortuna, per non dire dall' avversità del lato che gli preparava ruine; perche essendosi tutto il Consiglio di Stato alzato nel passare del Cardinale Arcivescovo col sangue di quel glorioso Santo, costoro spingendo quel signori con termini di pocti modestia, si assisero nel medesimo banco, che prima di passare il sangue era occupato dai Consiglieri, nulla o poco atimando l'autorità dell' istesso Conte che vi era presente. Ne parendoli ancora che ciò fosse bastevole a cancellare quel figurato pregindizio ricevuto dal Consiglio di Stato in quella funzione, astrinsero un tal notaro di quella Piazza a farge un atto pubblico dopo la partenza del Vicere. Questa quanto poco opportuna, altrettanto imprudente temerità di costoro, provocò siffattamente l'indignazione del Conte, che si bene in quell'atto violentando se stesso si sforzò di sospendere il risentimento, arrivato non pertanto a Palazzo, si vide non meno sollecito che precipitoso in palesarue eli effetti. Fatta dunque arrestare la maggior parte dei complici con d' istesso D. Giuseppe di Sangro, che se ne stavano assicurati come se tale azione fosse più degoa di premio che di castigo , questi mando, come capo di tutti, rilegato nel castello dell'Aquila, e gli altri senza punto stimare gli ufficii e le Intercessioni delle altre Piazze, fece in diverse e separate prigioni restringere; ordinando nel medesimo tempo agli altri complatearii di Nido, che per la medesima cagione si erano in varie Chiese ritirati, che sotto pena della vita, dovessero fra il termine di 21 ore conferirsi a Palazzo, e fu dalla maggior parte che conosceva la natura del Conte inviolabilmente eseguito.

Con simile rigore di penis, o poco disuguate al castigo del Sangro, fu punito dal Conte il delitto di fra Paclo Venato, quantunque ma indegno di qualche increccie meritata del dia nelle passate guierre servendo. Acendo dunque costoi profitto ad un fal espitano di fanteria il far leva di sodatti in un'erito posto, che egli per simile uso da Istanza d'un altro espitano suo confidente riserbato seneva; quegli; o che poco silmasse il suo precetto, o che molto si confidasse della giustizia del Conte, proseguendo tuttavia a far genti nel medesimo posto, 'mon si curò di abbidirlo. Sdeganfosi per lai cogione il Vonado, e recandosi a troppa, sergogna il vedere gli ordini suoi così disprezzati, si accese di tanto furcore, che notti gli argini della tolleranza, spiceò ii segno della bandiera reale dal pesto, e strappandolo in mille pezzi i fo calpesti con le piante, dicendo all'alittico, o ad liri che stava forie a gardrafto, cho nell' istessa, maniera, farcibre nacora esperimentare al capitano gli effetti, del, mo, adegoo. Ma nen corrisposero i fatti alla temecità del suo vanto, perche essendo poco dopo per ordine del Conte riferanto, fin instradato a pargane il reato di questa colpa nel castello di Manfredonia, pocò qualla giorandoli: l'abito della religio dei S. Giovanni.

Fu ance in quei medesimi giorni per ordine del Conte arrestato da D. Antonio Navarretta dentro S. Maria di Capua, in cui si era da Lauro trasferito, d'Auditor di campagna Agostino Mollo, e benché per allora variamente si favellasse sopra le cagioni della sua prigionia, ad ogni modo, per quanto divulgossi dopo in qualche progresso di tempo, la maggiore di quante ne furono ventilate fu la seguente. Era egli tenuto in concetto (com'era in effetto) per uno dei principali avvocati criminali che fossero nel regno non che nella città di Napoli, opinione conseguita da lui nel viaggio che fece alla Corte per servizio del Conte di Conversane, nel tempo che fu carcerato dal Duca di Medina de las Torres allora Vicerè. Informatosi dunque il Conte d'Ognate dell'abilità di costui, perché non s' inserisse a patrocinar la causa del Montesarchio mentre stava prigione, gli disse, nel tempo che lo creo Auditor di campagna, che non s' intromettesse negl' interessi del Principe. Mosso dunque dall'autorità di chi potera con forza di maggiore violenza obbligarlo, promise Agostino di eseguiro il comandamento del Conte, ma sollecitato poi dall' istanza di alcuni parziali del Principe, è fama che s' indusse , lasciandosi facilmente corrompere in dispreggio della promessa, a scrivergli il modo che doveva tenere nel rispondere alle interrogazioni dei regii Ministri, e perche questa lettera non fu conservata dal Principe con quella cautezza che conveniva di usare in affare così delicato, son fu prima letta da lui, che capitò nelle mani del Conte, il quale offendendosi con giusta ragione di quest'azione del Mollo, le incaricò, per non insospettirlo, di alcuni servizii da effettuarsi in Santa Maria di Capua, dove finalmente dal Navarretta fu di suo ordine ritenuto. È anche opinione di alcuni, che vogliono maggiormente giustificare l'Indegnazione dell' Ognate, che egli scrivesse al Conte di Conversano, in tempo che era chiamato in Napoli dal Vicere, che differisse quanto più fosse possibile di ubbidire, perche quanto meno mostravasi ossequioso, tanto più sarebbe stato desiderato dai regii, per il sospetto e gelosla che avevano delle sue forze. Se pure non vogliamo adeire, all'opioios di coloro che dicomo, che l'arresto del Mollo derivasse dalle male soddisfazioni ricevute dai regli nel tompo che reguavano le vivolutioni del reggo. Comunque, però si sia, fa egli condotto nel castello di Capua, e quindi a pochi giorni cella fortezza di Gaeta, dove tuttavia si trava con posissimi speranza di usciene. Avvenne questo accidente del Mollo nel medesimo tempo che il Duca di Ghisa tratto da quel castello per norvo ordine vennoto da Spagna, fa soprut una galera condotto alla Corte prigione (1).

Non molti gioral dopo, parende al Vicerè di aver col freno della giustica moderate le petensioni degli inquiet, o divisa l'unione del poi polari , che era il maggiore costacolo che potessero incontrare i suoi disegni, fece, quantunque si fosse molto adoperato in servizio del Ra nella sorpresa di Napoli, arrestare nella propria casa Giuseppe Polom-

(1) Il Duga di Guisa Errico di Lorena fu trattenuto per più anni prigioniero nella Spagna e poscia rimandato libero in patria, per grazia concessagli ad intercessione del Principe di Conde, che mostravasi in Francia partigiano caldissimo della faziono spagnuola, Tento nuova impresa nell'anno 1654, e venuto con flotta poderosa e con settemila fanti e centocinquanta cavalli, occupò Castellammare, donde il Generale Carlo della Galta lo scacciava obbligandolo a partire. Fu celi il quarto della sua famiglia, che con eguale sfavorevole risultato, fecesi a vagheggiare la corona di cuesto Reame qual discondente di Rennto d'Angio. Il prime fu Raniero Duca di Lorena che; ad istigazione di Papa Innocenzo VIII e dei Baroni del Reguo, muoveva, e poi non venue, nell'anno 1486, a questa volta, il secondo fu il Principe di Vaudemonte, che a consiglie ed opera di Papa Clemente VII precedette in Napoli l'armata di Lotrecco nell'anno 1527 , lasciandori la vita pel confagio di peste, che stremaya i soldati di Francia. E l'altro su il Duca di Guisa bisavolo di Errico , che nel 1358 entrava nel Regno a capo di forte esercite, spintovi dal Pontefice Paolo IV che, napolitano e di famiglia Carafa, orași accestate ai francesi per edio degli austro-spagnueli - Vedi il Giannone , Storia vivile del regno di Napoli : il Muratori , Annali d' Italia, Lee, Histoire d'Italie: Il Botta, Storia d'Italia; Il Balbo, Sommario della Storia d'Atalia: Pornio, Conglura dei Baroni,

bo, dalla quale trasmesso in eastello, fu ristretto la mantera che anco il compercio dei suoi parenti gli fu proibito. La engione però dell'arresto raccontasi in questa guisa. Essendosi divulgato per opera degli amici di novità, che l'armata francese stava mettendosi in preine in Portolongone, per venire di nuovo ad invadere il regno, il Conte. ancorche savesse che cio non altre fosse che favola del volgo, fece nondimeno, per non perdere l'occasione di torliere un tal capo alla fazione del popolo, chiamarsi artificiosamente il Palemba, il quale essondovi andato, e ritiratosi seco (come era il solito) in una stanza remota per segreti ragionamenti, gli disse che dovendo l'armata francese ( la cui venuta figuro per indubitata ) quento prima comparire in quei mari e dubitando, per trovarsi scemo di soldatesca, grandemente della perdita del regno; cell, confidato nella sua fede esperimentata in tante occasioni , da lui desiderava di sapere di che quantità di gente avrebbe potuto in tale occorrenza sovvenirlo; e perchè gli rispose Il l'alombo che poteva far capitale di seimila nomini che egli a sua devozione teneva , il Conte perche non era espediente agl'intercest della Corona che in tempi così turbolenti regnasse un enpo di tanto seguito in quella città, fece nella seguente notte avrestarlo, giustificando con l'accennata engione, la causa della sua prigionia, alla guale segni, dono pochi giorni, ancor quella di Andrea e di Giulio Ricca, per essere stimati non meno della fazione ghisarda, che complici di una conglura, quando non vogliamo a pretesto degli spagnuoli attribuirla; que alla u

Fu anche in quei medesimi giorni ritenuto per ordine del Conte nell'uscir di Palazzo Fra Gregorio Carafa Priore della Roccella e benehè variamente si discorse sopra la cagione dell' arresto; fu nondimeno divulgato, non molto dopo, esser seguito per aver egli complicità nella conglura del Montesarchio. Però dalle parole che uscirono dalla bocca del medesimo Vicerè, s'intese che egli non aveva in altro peccato che di aver, penetrati i disegni del Montesarchio senza parteciparti al Conte. Ma se vogliamo con migliore considerazione ventilare questo accidente del Priore, è certo che la sua prigionia si deve piuttosto alla sua disavventura che a delitto attribulre ; perchè essendo invitato dal Montesarchio a volere insleme cogli altri intervenire nella conginia ccunata di sopra , egli non solo si mostro ripugnante, ma non lastando ragioni di addurre per dissuaderlo da quel pensiere, disse più volte al Principe che se egli più gli parlava di tal materia, doveva indubitatamente credere che fosse fuor di se stesso; con le cui parote fece chiaramente conoscera il zelo dell'onor suo, e quello del servizio reale. l'eccò egli nondimeno nel non rivelare la conglura ordita contro lo Stato e la vita del Principe, al cui atto veniva dalle leggi obbligato seum nota di tradimente, me il persuadersi che doresse il Montearchio da si pessima risoluzione ritrattarsi, e lo atintarsi, coli rivelare al Conte un aggreto di insta riteratata, isadegno del nome di luon cavaliere, furono, cagione di fario precipitare in una colpo nom meno sousabile che poco metitrolo di castigo.

In questi medesimi gioral furono spediti dolla città di Mapoli sper ambaeslatori, onde conspilmenta e la Regian di Spagna nastro Sismota, che dall' Imperio per la strada di Lombaedia passana nlak Corte, illabae, per quella di Porto, ed Ambrosio Basile per la Piazza del popolo; i-quali furono da S.M. son meno ben visti die conorati di ricchissimi regali; con tuttocché la città non facesse donatiro di cosa alcuna per cagione delle rivoluzioni passaté, con la cui occasiono si tolsoro le gabello onde poteva cavarsi il danaro.

A questa ambasceria se ne aggianse anco un' altra in quei tempi di maggiore considerazione, la quale pose in grandissima aspettazione quasi tutta l'Europa ; poichà il Gran Turco, per legge nimicissimo capitale del Ro Cattolloo, gl'inviò per ambasciatore un Bassa suo cameriere, il quale , dopo essersi trattenuto per alquanti giorni in Napoli nella villa del Presidente Passaro sonta la costiera di Postlipo, passo figalmente alla Corte; dove essendo stato con onorate, accoglienze ricevuto, fece, dopo l'udienza ottenuta, in nome del Gran Signore un vischissimo regalo a Sun Maestà, la quale in grado di una similo ambasceria a vi spedi Ammediatamente a complire Monsignore d'Allegretti di nazione Raguseo, senza però potersi fin' ara penetrara i fini dell'unto e dell'altro Monarca. È vero che si pubblico nella Corte di Spugna, che il Bassa offeriva in name del suo Signore la Soldana per moglie a D. Giovanni d'Austria, con la dote di un regno ad elezione dello sposo; però non è politico nelle Corti, che similo diceria non approvi per invenzione dell'uno e dell'altro, a divulgata da loro, per rendere i frattati d'una tale ambasceria men penetrabili. (Si pone qui la lettera che usci alle stampe in quel tempo)

Lettera credenziale del Gran Turco. 91191 / 90 91191

n Ali Solimano, Signore della Casa Ottomana, Imperatore e Signore n de Signori e Principi del Mondo, sicurezza e difesa della legge dettata n dal nostro Profeta Maoma a nei pienamente dichlarata:

» Al più glorioso Principe di tutti i Principi cristiani, Arbitro, e Fautore di tutte le cause de Nazareni, Potente, e in ogni cosa pieno di virtu, il Re D. Filippo, il cui fine sia felice, dopocché la pace sarà tra noi » mirabilmente stabilita. a La fama delle tue onorate virtudi, o Signore, avvegna che le leggi a siano tra nel dificenti, m'in dato lume a far stima di tanti gloriosi a propontinenti, e a non voler porgere aiuto ai tuot occulti aemiei, areas do io da ciò cavato un incentivo, d'aver in molto prego i campl, Farmale, e i vivi escretti, col quali ta otteni le dovrate vitorio centro di
sessi. Quantunque per ottenerle basterebbe aoche qualsisia delle mie
s qual cosa, io per la mia parte, adempirò tutto quello, che tui accorderat
s col Bassa mio cameriere, che il mando, a cui fa ogni trattato darai
sintiera fele.

p ha sottoscrizione era: Il Signore Universale del Mondo.

chan alban to a Doni manutati alla Maestà Cattolica anno a constituti a

Dustro leoni con le loro catene e collari d'oro massiccio, nei cui cellari sono scolpite le armi ottomane, e al successi d'une del cui

Dodici scimitarre damaschine con loro guarnimenti e catene d'oro-. Quattro casse di coltelli con guarnimenti e catene d'oro, in cima

alle cui punte e manichi sono incastrate pretiosissimo perle.

Dodici corni d'alicorni, lunghi ognuno di essi dodici palmi, con loro guarnimenti d'ore, ed in cima alle punte, incastrate l'armi di Sua

Maestà, come mai les tente que petre, incessara la cua de Maestà, como a como mai les tentes de la como de la

dopo che è salito al trono, con sete at objet actives appare la constituciono per galera, di cristallo di roccared pro messicolo, col sopracielo e cortine di broccato, nelle quali si veggono disegnate le

vittorie avute nei suai regai in includi al non incentit, la mana-Due bellissime scatole con dentro plume di inestinatio y asiore-"Un' altra cassetta di cristallo di rocca y gunrhita di piètre presiose, con dentro quaranta piètre bezoari, di peso ogni una di esse di quat-

tordici once.

Una coperta con quaranta stili guarniti d'oro, nella quale sono scolpite le vittorie dell' imperadore.

distributed for the most for the Offerte fatte,

» Il Gran Turco consegnerà il Santo Sepolero, e tatti i luoghi santi di 3 Gerusalemme.

Che si apra scamblevole commercio, nei porti dell'uno e dell'al-

De Che nelle marine non si permettano più corsari.

3 Che il sig. D. Giovanni d'Austria si marid con la Sultann, ch'é crit sinan, ricercado per dote quel regno che egli medesimo si cheggerà. s Che non si facciano pin prigioni, n'e dall'una, ne' dall' altra partie, e che quelli che oggidi saranno in potere dell'uno o dell'altro, vicenderolemente si restituisano.

2 Ambasciata veramente degna del grandizzimo Principe a cui è 2 stata fatta, e di cui la fama parlera sempre con gloriosi encomit, 2 per essere stata la prima che giammai il Turco abbia cominciato 2 a mandare ai Re Cristiani.

> In Napoli per Francesco Antonio Orlandi, e ristampata per Ettore

Fra tanti Baroni del regno che avevano, con l'occasione delle rivoluzioni di Francia, piegate le vele dell' alterigia sotto l' nbbidienza del Vicerè, restava solo d'umiliarsi, quantunque ne avesse passati molti ufficli per lettere, il Conte di Conversano, il quale mantenendosi tuttavia come regolo in quella provincia, usava la medesima autorità della quale avvalevasi nel furor della guerra, o perchè supponesse che in ricompensa del snol passati servigii dovesse molto più meritare, o perchè si sdegnasse di concorrere nella generalità degli altri Baroni in mostrar dipendenza : così potente è lo stimolo dell'ambizione nel petto dei grandii ll Vicere, benche di ciò molto bene si avvedesse, ed ambisse di limitare la perniciosa autorità di un tal personaggio, ad ogni modo, perché non aveva occasione d'obbligarlo ail'esecuzione dei suoi precetti, non stimò convenevole di chiamare chi pretendeva di conseguire vastissime mercedi senza richiederle. Ma comecchè era stabilito nei fati che anche l'ubbidienza del Conversano dovesse maggiormente ingrandire il nome dell'Ognate, il caso di un celebre duello in queila provincia avvenuto, necessitò anche egli ad imitar l'esempio degli altri, conferendesi in Napoli gnando più si figurava di starne lontano.

Tenevano due gentiluomini nella città di Bari commissione dal Deca delle Nocl., primogenito del Converano, di ricevere i grani che colà dal suo stato faceva trasmettere per venderio ai mercadanti Veneziani per le guerre di Candia, dalla cui tratta soleva ritrarne emolumenti non mediocri; è perchè l'autorità di questo signore era motto tenuta fa quelle parti, quindi avveniva che, per non cimentarsi con lui, nimo altro Barone di quella provincia ardiva di mandare per simili effetti i suoi grani in quella città. Però il Duca d'Andria, le rendite del qualo similiente consistevano in grani, e supponeva di essere eccettuato da simili rispetti, non cebbe, nel farvi trasmettere i suoi, il medesimo riguardo degii altri; perchè avendore venduta andrè egli una grossa quan-

tità ad alcuni mercanti di Ragusa, ne faceva dalle sue masserie giornalmente condurre in quella città. Di questo atto offendendosi grandemente gli accennati duo gentiluomini, fecoro intendere a coloro che conducevano i grani dell'Andria, che se non desistevano da quella condotta , sarebbero stati da loro di una tanta temerità castigati , senza far menzione del Conversano o del Duca delle Noci. Uditasi l'insolente proposta di costoro dall'Andria , ne concepì tanto sdegno nell'animo. che conferitosi in quella città con una mano d'uomini armati, fece ambidue ammazzare, similmento non mentovando il nome della casa di Conversano. Da questa vendetta così rigorosa, tolta un tal gentiluomo l'occasione d'ingrandiro il valore e la potenza dell'Andria, di cui era parziale, trasportossi tant'oltre con la lingua sparlando in dispregio del Conversano, che il Duca delle Noci, a chi per opera di varii rapportatori fu riferito, dopo averlo malamente trattato con un bastone, e di altre villanie caricato , gli disse ch' egli non per altro effetto gli perdonava la vita, che per dargli campo di ricorrere alla protezione dell'Andria, del cui favore egli tanto si prevaleva. Penetrato il racconto di un tal successo alle orecchie dell'Andria, fu da tanto sdegno predominato, che non potendosl contenere nei limiti della sofferenza, non prima l'intese che si accinse al risentimento. Fece immediatamente intendere al Duca dello Nocl, che quando gli fosse piacinto, sarebbe per mantenergli colla spada alla mano, che l'azione usata da lui con quel gentiluomo non era da cavaliere. Accettata con mirabile intrepidezza la disfida dall' Acquaviva, e stabilita coll' elezione del luogo la giornata del battersl, fece rispondere all'Andria ch' egli per secondare il desiderio del fratello e d'altro suo camerata, che ambivano di cimentar la vita per amor suo, l'invitava con altritanti cavalieri al duello. L'An-. dria deliberato di venire alla prova, con animo non meno risoluto del Duca, non solo non ricusò le condizioni proposte , ma conferitosi nel tempo stabilito al cimento con altri due cavalieri nello steccato, che fu d'ogni intorpo barricato di leggi, si venne finalmente tra gli uni e gli altri ali' effetto. Terminato poscia tra lo spazio di un'ora il duello con pari spargimento di sangue, per opera del Preside che vicaccorse, e seguitane anche tra loro immediatamente la pace, giunsero fra pochi giorni in quella provincia gli ordini del Vicerè, in virtu dei quali comandavasi ai duellanti che dovessero presentarsi avanti di lui. Ubbidi l' Andria nel ricevere del primo avviso, ma il Duca dello Noci, che era rimasto gravemente ferito, fu dall'impedimento del male necessitato di rimanersi: andovvi però, poco dopo la partenza dell'Andria, il Conte di Conversano suo padre, il quale stimato supremo motore di quella briga (conforme correvano lo voci) non volle permettere il Vicerè cho

fosse da questi ordini ecceltuato. Giunto nella città di Napoli, che fu nei prini giorni di giugno, e ricevuto comendamento da Vicerè di conferirat prigione nel castello dell' Ovo insieme con l'Andria, che fu prontissimo in qubidire, egli che tra gli stessi suoi pari ambiva di godere qualche vantaggi di maggiorama, ottenen, facendone però caldissimo istanze, di l'ifenerei. In propria casa per carcere, guardato nondismeno da una compagnia di fanti spegnuoli col proprio danaro pagata. E benchè questa medesima grazia fosse anco all' Andria dal Vicerè conceduta, egli nondimeno, per non obbligare a seguire un esempecosi dispendioso, qual forse non potevano per difetto di povertà sostenere tanti altri signori che si ritrovavano in quel castello, non volle riceverla.

Questi, dei quali finora ho discorso, sono gl'incidenti più notabili dal giorno della sorpresa di Napoli insino ad oggi succeduti nel regno; i quali hanno non solamente palesato al mendo la prudente destrezza del Conte nel sapersi così ben reggere fra tante macchinate congiure dei mal soddisfatti, e in tempi così turbolenti pel servizio della Corona, ma moderando ancora l'illimitata licenza dei nobili e la pessima inclinazione dei popolari, non meno quelli che questi in guisa subordinati si veggono alle leggi comuni della giustizia, che dove prima nella città di Napoli non era giorno che non si commettessero eccessi . godesl oggi una tranquillità di quiete tanto non interrotta , che non propalasi ordine di un mediocre ministro, che non sia prima eseguito che pubblicato. I capitani di guardia, che prima non erano bastevoli a reprimere le continue insolenze che tanto di notte quanto di giorno per la città si facevano, oggi divenuti oziosi, e quasi inutili per la Dio grazia, piuttosto per decoro della giustizia che per altro effetto si stimano. I furti, gli stupri, gli omicidii, gl' incendii, e tanti altri misfatti, senza del quali pareva un tempo che Napoli non avesse nome di Napoli, sono per opera del Conte divenuti istrumento di farla conoseere non meno per una delle più ben guardate repubbliche di Europa, che del governo dell' istesso Pontelice imitatrice.

E vagia il vero, ha saputo questo prudente Ministro ritrarre dalla Corte di Roma non solo nei maneggi della sua ambasceria vantaggiosi partiti per la Corona, ma direnuto invidiose di quel felice poverno celebrate per tutte le parti del mondo, l'ha con norma fonse più regoldi, introducto nel regno, e con piena soddisfaziono dei sudditi. E perche l'esperienza, di ogni cosa maestra, insegna che le repubbliche non possono ben governaris senza qualche notizia degli accidenti che giornalmente succedono, egli che fa diligentissimo in considera e questo articolo così principale e necessario per chi governa, s'arvera questo articolo così principale e necessario per chi governa, s'arvera

chadle a letter or a series

valse dell'opera di molti da lui largamente riconosciuti per non trascurario, tenendoli con tanta munificenza beneficati, che non cra incidente per leggerissimo che fosse, che non gli venisse da simili relatori partecipato. Raceontasi che essendosi la Piazza del popolo congregata nella Chiesa di Santo Agostino per mettere non so che piceiolo, dazio sopra la maeina della farina, ed avendo alcuni capi del parlamento, dopo elle fu disciolto, detto di voler riferire a Nasone (così chiamayasi il Conte per ess rere alquanto pasuto ) le difficoltà che impedivano l'imposizione della gabella, il Conte udito da costoro la conclusione del trattato, che fu nel medesimo tempo che uscirono da quel convento, rispose, que es muy bien lo sabia el Narison (1); per farli conoscere, ehe non cra cosa ehe gli fosse nascosta. Discorrendo similmente tre eavalieri del governo del Conte, e avendo detto uno di loro, benche molto commendasse la sua giustizia, che il Conte non aveva grazia, dopo qualche spazio di tempo abboccatosi seco per alcune immaginarie oceorrenze, gli disse il Conte; porque yo no tiengo a vuestra boena gana? (2), volendo parimente inferire che anche le cose segrétamente trattate gli venivano riferite. E quindi avvenue che non meno per questa cagione, che per altri artificii da lui opportunamente usati nel eorso del suo governo, fosse generalmente da tutti non Conte d' Ognate', ma Conte di ogni arte chiamato. Or piaccia a Sua Divina Maesta di concedergli lunga vita per farci godere la tranquillità di una tauto desiderata quiete, al Re la volontà di non chiamarlo alla Corte, e a me salute di celebrar le sue glorie (3).

Arendo in tal guisa il Conte rassettate le cose così del regno che della città di Napoli, e fondando vantissime speranze nelle rirotuzioni della, Prancia', che intiavia con manifesto incremento si vedevano in pieda, applicossi con indefessa soliceitudine ad amusasser secrettà, e a fabbira carei armate, per portarsi nella Tosenna, ambizioso non solo, di farsi conoscere prindente Ministro nel governo dello Stato politico, ma ancoma maneggio della carai, il acci spedizione fi la sequentee. "Il asseguentee."

<sup>(</sup>I) che molto bene lo sapeva il Nasone

<sup>(2)</sup> perché io non ho ta vostra buona grazia?

<sup>(5)</sup> În questo luogo del manoscritto sì legge, Lauro 2 ostobre 16,30, il che reade manifesto che il Piacente così pensara di metier termine il suo tivoro su i rivolgimenti del regno, posteriormente serivendo tanto il paragrafo bile segge, quanto il attre Libro intorno all'assedio di l'ortolongone, alla partenza del Conto di Ognate cal alla venula del Conto di Costrigio suo suoccessora.

# DOCUMENTI RELATIVI AL SESTO LIBRO

N I

Indulto generale e franchigie concedute da S. A. R. il Principe D. Giovanni d'Austria per effetto della Plenipolena speditagli dal Re Filippo IV euo genitore in data degli 11 gennaio 1649. Vedi la nota a psg. 360.

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

D. GIOVANNI D'ACTIFIA GRAN PRIORE DI CASTIGLIA E DI LEONE, GOVERNAVORE GE-NERLE DI VETTE L'ARMI MARTITIME DI SCA MARSTA', E SUO PLENINOTENZIARIO IN VIRTU DEL REAL PRIVILEGIO, SPEDITO IN MADRID ALLI 11 DI GENNAIO DEL PRESER-TE ANNO 1658.

ESECUTORIATO PER II REGIO COLLATERAL CONSIGLIO SOTTO EI 16 DI MARIO DI GUESTO MEDESINO ANNO.

3 Avrado questo fedicissimo popolo supplicato Noi, cho il doressimo concedere altune grazia ed immunità, per la cescisto rimposticoni che si ritrova 2 caricato, per la quali dico aver preso l'armi; e supplicato anche per l'abcisimo ed indulto generale: et aevnod visi la bunon volostit de difetto, col 2 quale detto fadiciasimo popolo è vento alla nostra obbedienam con tanta pronlezza, allegreraza giublio niverestale, sezura ensuma ripagnanza, ni dorsa d'arni, acciamando com replicato vorti il giorisso ed invitto nome del lie N. S. del bio gastrol), non crescoto mi dall'minon ev ordonita fron altimato la fadicato del presona del consultato del la N. S. concedere al detto 2 virtis della piena potesta dataci dalla Marctà del la N. S. concedere al detto 2 registimo anecora che goda tutto il Regno, venendo (come speriamo) alla de-2 vorione del obbedienza senza diarione e ripagnanza.

» I. lu primis concediamo in virtà di detta Plenipotenzia, l'indulto ed abolizione generale e generalissima a detto fedelissimo popolo, tanto di questa Città

» di Napoli, quanto di tutto il Regno, o siano demaniali, o vassalli di Baroni, delli » delitti di lesa Maestà anche in prime capite, incledendeci li capi principali. » e quelli cho ricercassero espressa o specifica menziene, di tutte lo sedizieni, » tumulti, rivoluzioni, trattati, menopolii, conventicole, e guerro fatte contra la » persona di S. M. del Re N. S. o suei Ministri ; dello acclamazioni fatte tanto » in vece, quanto in iscritto di detta Città e Regno, di Repubblica, o di altri Pos tentati, e delli manifesti, procedenti e susseguenti falti, ed caro dello meneto e stampe fatte per detta causa di libri e scritture, quali si debbiano tutte riti-» raro fra spazio di giorni ette, ceme proibite; ed a rispette della moneta fra » spazie di un mese, per quella rizeccarsi con l'imprenta di S. M., e in altro s mede fondersi ad eleziono delli padroni; ed anche di tutti li beei pigliati da altri siee ad eggi , sotte diversi pretesti di aver armato contro il popole , o » centre di quello macchinate : nè per li dacari e beni pigliati dagli effetti della na Città e Regno, e degli effetti della Regia Corte, ed in particelare della Regia s Zecca, e dell'Aeneea, tante per il seccorse della soldatesca e menizieni, quans te per qualsiveglia altra spesa; volende ex certa nestra scientia et motu proprio, che in nessuna maniera si debbiano molestaro in nessun tompe, ma deb-» biz detto popolo godere il perdono generale o generalissimo ; senza nessuna s eccezione e replica, anche di tutte l'altro cose che ricercassero espressa men-» zione, avende riguarde alla quiete comune, e pace universale di questa Città » e Regne ; derogaede allo disposizioni di tetto le leggi cemuni , Costituzioni , » Capitoli o Prammatiche, E l'istesse vagliamo a rispetto delli beni tolti in egni parte a qualsiveglia persena, etiam dalli Bareni, perché li detti beni in qual-» sivoglia medo ad altri pervenuti non siano esistenti : però essendono enelli » esistenti, averanne da ripetersi cen autorità indiciario, o modo benovelo, ma non di moto proprio, et do facto; od in caso cho quelli fussero stati venduti, si » hanno da restituire alli padreni, ed alli comprateri, pagare il prezzo effettivameete sborsate dalli medosimi, arbitrii che si piglieranno dalli Ministri depu-I tandi per il restauro dello case, ed altri danni patiti, come nel terzo capitole, o Ordiname di più, che in nessun modo si possa parlaro, ne epperre, tanto

y Uroiname di piu, che in neusum mobio al possa pariaro, ne epperre, tanto in vece, quanto in servito, ne in quiedice, ne forci di giudicie, ne insessuma perta sona di detto fidelissimo pepolo questa nota di ribellione, e di degli tumulti, selatione del acclamazioni, come spora, stoto le stesse pene, sato le quali to le legis di regione del acclamazioni, come spora, stoto le stesse pene, sato le quali to lestes arreditor internatione del considerate del acceptante del periodi, quiette, o pace di peles aeresto Noi mirare, che noma i surbi, la testada periodita, quiette, o pace di considerate dalle leggi, o da fisi, accercadoli nello della come seasoli, soggi anda, o cema se tali delli tim enfisareo mai succedulati sono e surbi, della come della come seasoli, soggi anda, o cema se tali delli tim enfisareo mai succedulati sono e della come della

3 II. Ordinamo e comondame, e faceimo grania, che Isila le impesiorini e para bello impetia esprea lo cose comentalili, icade grano, farina, orgio, ed avena, s pecc, olire, legumi, ora, e capretti, salami e salavui, carrie o fornaggi, frutili, vino (in quanto perè alla galedia del ducado a bette) since estinie e tolo te, come rogliamo che si estinguano e si tolgane, e che mai per l'avrenire si perenas imposero sopra delci cose camaresthii, per qualistogdia cassa urgere lisiams, acercollè isone per conservatione di questo Città e licopo, ciana cho

» ricereasse espressa menzione ; però in quanto alli sali , il prezzo di essi sia a solamente a ragione di carlini dieci il tomolo: come anche estinguemo tutti li a dritti delli sigilli di tutti li Tribunali, del nuovo Registro della Regia Camera, delle sentenze del Sacro Consiglio, delle mezze annate impeste sopra gli p official imposizioni sopra le provisioni dei nostri Ministri, il Segretariato della y Vicaria, il movo dritto delle suppliche, ili nuovi imposti della Dogana dall'anno 1625 in qua; volendo similmente, che non si possano più per l'avvenire imn ponere. Restando però tatti li jus proibendi; e li Fiscali per la somma di carlini quarantadue a fuoco; avendo rispetto che le Università del Regno non han-» no, ne averanno altre pese d'imposizione ordinaria ; ne estraordinaria : e per s la refezione universale a beneficio di tutti quelli che possedono entrate, tanto a sopra le gabelle ed Arrendamenti estinti, quente sopra dello gabelle che non » s'estinguono, restino di Arrendumenti sopra le carte da giuocare, l'imposizione sopra l'estrazione dell'olio dal Regno , e tutte l'altre imposizioni ed Ar-» rendamenti non concernentino grassa, quali restino a disposizione ed arbitrio » della Ministri che si doputoranno per S. M. o per le Vicere, che saranno con » quattra altri Deputati, due della Nobiffa, e due del popolo, per dar sodisfa-» zione, come s'è detto, in quello che humo perduto sopra li Arrendamenti estin-» ti, ed hanno situacione sopra le dette gabelle.

• 114. Ordiname e fasociatio granta, che si debbia pigliar especiatio e di ariè, tiro per l'intensi Ministrio Popurati, conte di sorri, a locacitio di jusili ai squali ai sitterano direccio te caio per canzi delle cannonate, o per sitri dan-uni pattili per qualivoglia causis; el enche di quelli che si ritovano ercilitori, per avere improstato denui propeiti, o pigliata dia afri cost obbligo partico-banca et respois nomine, per servizio del Comunio del popolo in questa occasiona di timalti e gueves, per sintatcimiento della soldateca, o per qualistico e fina canasa; o finalemento a breeflore di quelli, l'iligadi jor causa di questi cui suntiti hamon percalti il erro beni mobili, per caserno stati gigitali dal delto biblico partico per controli della controli della controli della controli della controli della controli. Per controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli.
2 controli mano anno distraber la pacce e quello uniferenza.

» IV. Ordinamo e facciano grazia, "che la pretratione qual tiene il flictifică populo della partia delli voti; tanto dell' Ricitato, quanto delle Depulsationi della delli voti; tanto dell' Ricitato, quanto delle Depulsationi della della partia della voti, e preciondo del governo della 2003. Annomiata, soma unwer f'esclusiva il Mactiro del Seggio di Capinati, si delhia determinamo per qualve diffinitri, da nomaria di S. Ni. O dal suo Vilence, quali ricun, o deo Guvaliori, e dee del popolo, o tutti quattro forasieri, il quali debiano giudicare fe haver termina quello che è di regiono, circo-secrita la determinazione fatta contro detto fiddiziono popolo dal Serculizatio.

> V. Vogliamo e concediamo grazia at delto fidelissimo popolo, che s'osservi o inriciabilmente la Scala france della Regia Degana di tutte le increanzie quali y sengono da foori, con poter qualisvoglia nazione forastiera portar ogni sorte i di mercanzia, purchò non sia nomica.

y VI. Vogliamo e concediamo, che l'Eletto del fidelissimo popolo non possa s esser confirmato, se non una volta per altri sei mesi.

1 VII. Vogliamo e concediamo a detta fidulissima Città, che possa lenere Agente

s in Madrid, con mplarsi ogni tro anni, eligendosi una volta per li Seggi dei Nubili, cd un'altra volta per il fidalissimo popolo, per suppligare. S. M., tanto » per l'ossegvanza di detti privilegii o grazio concesso, quanto per qualsivoglia

altra causa. ... to make the or a soft or use or overtise outside y VIII. Facciamo anche grazia a tutti li Casali di questa fidelissima Città di

» Napoli, che si possano ricomprare, pagando il presto e migliorazioni fatto, fra s un anno decorrendo dalla pubblicazione di detto grazie, non obstante cho ma passato l'anno dal giorno della vendita o concessione, dispensando per questa

volta alla Regia Prammatica, ed egni altra legge in contrario.

x IX. Vogliamo e facciamo grazia al detto fidelissimo popelo, che sebbene. > tutti li Officiali di guerra che hanno avuto carico dal detto fidelissimo populo. con occasione delli passati tamulti restano referenti, ad ogni modo vogliamo che godano li onori e titoli, che godono li altri reformati della nostra mitizia nisino al grado di Macetro di Campo inclusivo, ma sunza soldo. I samo sat

x. Vogliamo ed erdinamo, cho nessana persona di qualsivoglia stato, gra-» do e condizione si sia , possa portar arme proibite dalle regie prammatiche » con qualsivoglia pretesto ed accidente, sotto le pene contenuto in quelle, ma-Ile possano tener in casa, come nel capo seguente, ed meho quello risovuto adalla regia Corte, pagando il prezzo di esse. E perché molti le averatuo per-> dute, ed altri allegherapno l'intesso, vogliamo che questi tali nemmeno pessano quelle tonere in casa, sotto peno gravissime, a nostro arbitrio risgrbate. xI. Vogliamo e promettiamo per maggior soddisfazione e cantela del fide-

» lissimo popolo la ratifica delle presenti grazie e privilegii conceduti dalla Macstá del Re N. S., e fra questo mezzo concediamo facoltà al detto fidelissimo popolo, che possa tener l'armi, e venuta poi detta confirma e pubblis cata che sarà avanti l' Eminentissimo signor Cardinal Legato a latere e deb-» biano restituire l'istesso giorno della pubblicazione, l'armi proibite dalle res gie prammatiche , e tutte quelle pigliate dalla regia Certe, con restituirseli il prezzo che forse avessero spersato. Però che fra questo termine, che se li o concede di tener l'armi, non possano portarle per la città a per messan ac-> cidente, ma solo tenerlo in casa per uso di esse quando convenisse al bene » pubblico, o li venisse ordinato dai superiori, a dan gri me alla olemon om

» E perché la nostra intenzione è stata, ed è stabilire una perfetta quiete » o pace, e che detto fidelissimo popolo goda perpetnamente le dette grazio e » privilegii, per questo si dichiara, che in naso di contravenzione universale, s non solo s' intendano irrite ed annullato, ma ancora li contravenienti centis gati, come disturbatori della quiote e pace, o d'aver causate danno e pregindi-» zio così notabile in disservizio di questo fideliasimo pepele, antito i di la contrata di contrata d

Datum in Regio Palatio. Neapoli die 11 aprilis 1648-Don Ivan-Por mana dado do S. A. - Gregorio do Leguia - mais a como a a anti-

» In Napoli per Sacondino Roncagliole stampatore del fidelissimo popolo; 

ا وا دو وی ره از اد <del>به می سیستینی د</del> Magnes S. Jan C. S. S. S. Sager at a second of the second

was a manager of the control of the

, they are to a figure man be to the first forms. I have described to the territories at the second described and a great of the set of the second described as a great of the set of the second described as the second descr

N. 2.

Ampliasimo indulto per cuti i reati comuni commessi prima e durante i tumulti, ad eccezione delle sole delimpuerze di lossa Massstà Divina.

Vedi la nota a pag. 261.

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc.

D. GIOVANNI D'AUSTRIA GRAN PRIORE DI CASTIGLIA E DI LEONE, GOVERNATORE GENE-RALE DI TUTTE L'ARMI MARITIME DI SCÀ MARSTA', E SOU PIÈNIFOTERIAMO IN QUESTO REGOLO DI NACOLI.

» Avendo noi conceduto indulto generalissimo al fedelissimo popolo di questa » città e regno di Napoli di tutti li delitti commessi ancho dell'offesa fatta a Sua » Maestà Cattolica in primo capite, e di tutti li tumulti, sedizioni e revoluzioni » commesse sino alla giornata delli 11 del presente mese di aprile come fossero » oggi nati ; e perché ci vien supplicato per detto fedelissimo popolo che con-» cedessimo indulto e abolizione generalo auche di tutti gli altri delitti com-» messi prima di detti tumulti , e di quelli commessi fra il tempo di detti tu-» multi , ancorché non appartenghino né siano concomitanti a detti tumulti, ma per cause particolari ; o considerando noi , che per la quiete totale , e pace » universale di questa città e regno sia espediente concedere detta grazia, an-» che per maggior dimostraziono della nostra buona volontà che teniamo verso » questo fedelissimo populo, ed assicuranto con modi espressi di quello elic to-» niamo, nell'anime 4 pertante concediamo , in virtà della piona potenza da-» taci da Sun Maesta Cattolica , l'indulto generale o generalissimo a tulti e » qualsirogliano persone, di qualsiroglia stato, grado e condizione si sia, au-» che alli carcerati in qualsivoglia tempo e per qualsivoglia causa, purche nea » sieno carcerati e inquisiti , e colpevoli per delitti di lesa Maestà Divina o » tumana commessi avanti li rumori succoduti in questa ciftà, alli 7 di luglio prossimo passalo, o che non sieno stati renitenti a ritornar all'obbodienza di » Sua Maesta dopo la giornata delli 6 del presente meso d'aprilo, o che non sieno di nazione forestiera, perche a questi non ha da esser profittevole que-» sto perdono, ma bensi a tutti gli altri, ed anche alli mandati in galora solo a per causa e fra il tempo di detti tumulti e sedizioni , purché non sicno man-» dati in galera precedente sentenza o decreto della nostra Gionta , o d'altro Pri-» bunale, e tanto alli vassalli demaniali quanto anche alli vassalli dei Baroni di » questo regno, di tutti e qualsivogliane delitti commessi, tanto prima, quanto » fra il tempo di detti tumulti fino alla presente giornata, eccettuati detti de-» litti di lesa Macstà Divioa o umana; e di quest' indulto od abolizione voglia-» mo che godano e debbano godere tatti quelli quali non hanno remissione di » parto offesa, dandogli facultà e tempo di putere ottenere fra dieci anni detta » remissione ; rimettendo anco tutte e qualsivogliano pene di qualsivoglia som-

#### - 401 -

, ma si doressero al Regio Fisco, tanto per detto fedelissimo popolo di questa > città, quanto del regno, così per prima, come tra'detti tumulti per insino la > presente giornala.

» presente giornata. Ed acció che per l'avvenire si mantenghi la perfetta quiete e pace univer-

> sale per tutto il regno, quale ai suole disturbare dalli banditi che sogliona > senerere per la compagna, e. dalla pretezione quale hanno tanula di casi li > Baroni e titolati di questo regno, con defenderli, alloggiarli, a tonarci di-> versi intendimenti o trattati, per tanto excinamo, che sopra ciò si debba in-

» violabilmente osservare la prammatica dell' Illustre Duca di Medina do las » Torres, pubblicata a 25 di luglio 1643, sotto le pens in quella contenute. Na-» peli li 20 aprile 1648.

Don Juan

Fer comando de S. A. — Gregorio de Leguia.
 In Napoli per Francesco Antenio Orlando stampatore regio 1648.

#### N. 3.º

Riassunto del processo a carico di Gennaro Annese. Vedi la nota a pag. 365 e 366.

DE CRIMINE LAESAE MAJESTATIS, AC DE PAMOSO EJBELLO ET ALIIS RESPECTIVE.

Decapitatus carecratas Gennaro Annese, olim Generalissimo del popolo. Die 20 Iunii 1648.

Facia relatione coram speciabili Regente Magnac Carlac Viciriae, seu voit, quod lanuarina Annese decapitetur, ida quod eius anima a corpore asparetur, et anie chia exceutionem torquentur tamquam endaver, et albilhomium, quod omnia cius boan confluchentur, et flegto Fisco applicentur — B. Carlo Lopez en.

> Fol. 1. Viglicito di Sua Eccellenza rubricato, firmato da D. Antonio de Ca> brera suo Segretario al signor D. Carlo Lopez, delli 11 di giugno 1648, nel
> quale si dice, che avendo avviso Sua Eccellenza che Salvatore Bajano stia in-

> teso della sollevata del popolo, ordina al detto Giudice, che dia termenti a > detto Salvatore per avverare la verità del fatto, non ostante che non sia presa > informazione, etiam che sia di giorno di festa, proceda a tutti atti, valendori

3 informazione, cliam che sia di giorno di festa, proceda a tatti atti, vellendori per Mastro d'atti di Carlo Mancino , dispensando a qualsivoglia leggo, costito tuzione e capitolo in contrario; con che proceda nelli atti necessarii, ancorché 5 non sia del Tribunalo della Vicaria, e faccia l'istesso con tutti gl'imquisiti e com-

plici in detta causa, e che proceda con il Tribunale della Vicaria contro quelli, s con la delegaziono che tieno di S. E., e con il modum belli, et per horas etc. s Folio 2, Portato Salyatore Bajano nella camera della corda a di 11 giugno

3 1648 nel castello dell' Ovo, in presenza di detto D. Carlo Lopez, d'ordine Ex-3 cellentissimi Domini Proregis, disse esso Salvatore esser della Torre del Greco Setágio ; deita a Seggio di Petto in Napoli alle case di Barklomes Cancer, disse-svec ter fratelli à Angelo Manceo ji S., Ricas sizioni alla Vicarini, Fran-cesco Clerico carcerato inticme con lui, o Nufrio Sergente maggiore del propola. E El avendo aogudo depo nobli interregacioni; Raglaerate avendo il romano a duo colte detto Giudico supplicate. Son Recell-ma, perché il internae la rica, cisposi: mentre Fostra Signaria mi del ad nitendere che mi colt fue demare.

s rispae: mettre e orira signoria e ma a an minarar can muono ma anama.

la vita de sua Ecoclinaria, son risolulo per man aser più tormenti, si, dire

a Vastra Signoria la perilli.

E dettoli che dica la verità, dissa : Signore, io veglio la promessa di Sun

Eccellenza in scriptie , che non basta a voce da Vostra Signoria , a posenti
 l'arrò avuta , mi ricorderò altro ec.
 Eodem die. Se li mostra un viglicito di Sua Eccellenza, con lo quale se li

promette la vita, confessando la verità, dato a 11 di giugno 1648 di sera ec., a con firma di Sua Eccelleura e del suo Segretario , e sigillo. Et monitus ec-» giacehè Sua Eccellenza con il rescritto che se li da nelle mani originalmente, » l'assicura o fa grazia della vita, chi sono li complici che sano congiurati con 2 esso., che trattati hanno fatto, come ed in che mode ? Dixit : mentre Fo-» stra Signoria mi dà viglietto di Sua Eccellenza in mano, can lo quale mi a fa grazia della vita , non mi ricordo altro più di quella che he questa mata tina delto , che , quando detto caponole mi parlo (D. Gio: Andrea Gerrasio s del casale di Grumo), che stando tui in Roma, dopo la quiete seguita in que > sia città, in tempo si diceva che l'armata Francese s'era posta in cammino per questa volta di Napoli , e facendosi lui in quea dell' Ambasciatore di Francia, avera Gennara Annese scritto una lettera al signor Ambasciatore, > dicendali che se facesse venire questa volta l'armata francese, esso tien-> naro promettevuli dar il terrione del Carmine, che li saria stata molto facile, s con f occasione che detto Gennaro tiene casa la dentro ; ed aveva modo de s farlo sortire e stando sicuro però della vita, che questo se li volera , mena tre adesso, si vedevo sicuro dal popolo essere trascinalo; e che avera pro-» messa della Ambasciatore, che intanto arrivava della armata, in quanto delle s Gennaro dava il torrione in mano, che qui giunse oggi sono otto giarni, che s furano alli 4 del presente ec. E che anco li disse detto capapolo, che l'avea ria detto la persona che trattava con detto Annese, e portava le lettere e manifesti ec.

3 naissu. ec.
3 ligatus ad cordam, et alzatus, ratificavit sum juramento pluries ec.
1 Fol. 10. Die 12 lunii, hora decima quiota, coram Regente et omnibes der
3 Fol. 10. Die 12 lunii, hora decima quiota, coram Regente et omnibes der
5 dicibus, et aliqua verba diet lunaurii facerun totata manu D. Caroli Lopera.
5 Dicto fannario fiuit statatus termisus horarum sex ad congrue iterum respectational dendum.

Fol. 13, Capita interrogationis data Ianuario Annesio ec-

n Nel primo capo, che dopo li 6 aprile abbiate voi Gennaro mandato lettere ed imbasciate all'Ambasciatoro di Francia; dixit: non è vero questo.

2. Che abbiate detto che gli spagnuoli non perdonano mai ; dixit: non l'he detto, ma avendomelo detto altre persone, so l'ho chiartio del contrario ; a enon mi ricordo le persone.

- > 3. Are detto, che se l'armata francese non arrivava quel giorno che ary rivo, li spagamoli averiano annuazzati tetti li Napolitani y divit : mat tat cosa s'ho detto.
- 2 4. Che per questa causa avera procunto di sollerare il popolo dal che punolti sono stati in timore, tenendo scatinella guardandosi ; dixit; non so minte.
- > 5. Abbin trattato assoldar gente senza licenza: dixit: quello ho fatto é, che s sono andato mutando le genti che teneva per guardia della porta del Car-
- sono andato mutando le genti che teneva per guardia della porta del Car mine che arricavano a nove persone, e non ho mutato se non quattro persone.
- 7 6. Abbia detto ad alcuni, che la seguitamero per aver molta mane con l'Ambasciatore di Francia, e che li caverebbe dalla necessità in che siavano, richiedendoli che fossere stati pronti per quando se gli avvisava; dixit: guesto d'undé efficie che mi d'atto futti.
- 9 N. Chie per stimare o le genti, abba delto, che tiene trecento peissone sicure 
  9 per qualiveglia fasione che fosso negrita, e che tenera arrai o munistoni per 
  darte a dui giu manessere i duit. De is do delto ale cosa, il signore fadio mi 
  susripiti pen è evre che he riesperate da quaranta meschetti cel archivo; 
  dalla genia del Lauvianje, che erneo mici, una con il fianchi, perchi e il tene1 conse, potenno fur paulche danne; e dhe riesperato ancora da venti barili di 
  polerre che aramono da diciotto contarta, quali il lengo nel lerrinone, e quande 
  si sopièmeo pissiene le chiavi che fa ha, vi biropan passare per le sentinche 
  5 finguande; e dancera un percho fa, che ne tengo de barriti in caso, y unli 
  5 sensumo da ottanta retola; e dance mi feci entri eferi cert robe da sunspirar, 
  5 che furmo pantro barriti di tammis; et dance distortine a due battari che na 
  5 portassere due ballo di miccio, e quali bistatari me ne portarono cirique ecc., 
  5 yali viso ès stumo adde contra di tasso svoi la casa mis.
- 3 8. Che trattere di fere una fortificazione senza licenza per disloggiare la gente che sta nel torrione del Carmine; divit: 16 faccira solo un mirro sen pettoretta, con en si potesse colare dalla gente dentro la casa misa.
- 9. Dispended il molto denare che time, con titolo di porcità la volute tifica per le siuntificati che erato nel territore per rendere, dicendo che volera con con l'aventa la venta familia satentarità; distit c'en di so pigliato solomente da terna tomelo di finri nel quale solomente di venta forme del molto per ciere di molto processo di molto processo di molto processo di molto quale solomente di serie quale solomente di serie quale solomente di solomen
- 3 10. Che senza licetta insciva di notte con arolte genti armate; diritti che solanicente è uscito dua volte per trevare l'Eletto del populo, con sette persone cola i memo, e la seconda volta fu Domenica a sera 7 del corrente.
- 3º Fol. 15. Ai 13 di giugno 1646 Salvatore Bajano extra camerani cordae, itorum ec. depone o dice: D. Garlo mio, mestre Sua Eccelenza ni An fatto grazia della vita, veglio dice di negozio come passa; perchi dilora inaca alcridia 3º Malle mazzate, che Fostra Signoria ni aveva fatte dare. La rerità è, che.

"Action im fraithte all their II faith ill Gindere' Antiet, che autem averitti me tetere al civir dinasciation et Promis, tierembile che finance somic e armante e., cise il promettere dare il torrine del Circuine, che il surrèbe stato malle faith ce il eccasione, che til torrine del Circuine, che il surrèbe stato malle faith ce il eccasione che their Oceanno admines il unione, che averse mode di fin seritre qualità i che Common solven itme sinere della vita, spande di della consideratione della consideratione della vita, spande della consideratione della consideratione

dine Exc. Domini ec. Testis Carlo Bracciolino dice, che essendo andato nel terrione a parlare a Gennaro Annese per far tornare le robe al signor Reggente Capecelatro, con > il quale Gennaro aveva conoscenza, perche l' avera servito d'armi per lo pas-> salo, mi disse : fo non le ho, però voglio far qualche cora. E depo parleto di y questo fatto, mi ritiro ad un certo correturo a baseio delle due camere nore che y quello ha fatto, e mi prese per la mano dicendomi: Carlo, te non hui relato es-> sere signore, perché se tu ne passavi da questa parte servendo il popolo, saresti stato padrone di Napoli, però io ti roglio far signore. Allo quale risposi, che questo andava cercando, con che mi soggiunse: Carto mio, ti voglio con-> fidare lo core mio, mentre mi sei stato amico. lo voglio dar comedità che abar-> chino li francesi a qualche parte, perche ho comodità sicura di derli pai il tor-> rione in mano, dicendomi il modo che voleva tenere per farte , perche everia procurato che li francesi toccassero arma falsa a qualche parte, che in sentirla » li spagnuoli che stavano di presidio in detto torrione, averiano accodite al soc-> corso, come fecero un'altra volta, che solamente vi rimasero nel torrione da > venti spagnuoli, ed allora con cento uomini che avria tenuti pronti; voleva in-> vestire, e farsene padrone, e conseguarlo alli Francesi ; ed in questo ne sto si-> curo di esequirlo con la comodità della casa mia, ed he modo certe di farlo s senza dirti altro; e con questo sto pure sicuro che tutta Napoli si rivolterà, > come io ho il torrione in mano, e mi agiuleranno, perche tutto è incommeiare. > Poglio che lu mi agiuti ancord, perche hai mano con molte genti, e puoi venire da fuori con un centinaro d'uomini, mentre a te volentieri ti seguitano, > Previta tua, procura di unire le genti sema dirli ultro, che con avere questo ) forrione, del che ne sono sicuro, arrivo ad ogni intento mio, perché dandolo > poi in mano dei francezi, lo popolo subito si risolvera, perché eta sospetto che > Il spagnuoli li conno dare lo sacco, e sta ancora mai soddisfatto per le carcerazioni che si fanno d'alcune persone. Bara bene, che tu vai dicendo e spara cendo voce con tutti li tuoi aderenti di questo sacco, acciò stiano prenti a ri-> voltarsi, e pigliar le armi; e con questo che faremo per li francezi, zaremo > sempre noi li padroni ed avremo il comando, ed io questo è quello che desidea ro, che in quanto all' altro, farà per te o per tutti li amiei chane agiuteranno,

F mi pregd, che la Domenica avessi andato alla marina, e parlato alli marinaria o generalmente dispostili pel servizio del negorio e di Gennaro, e che li di-" s cessi che li spagnuoli non perdonano mai: non vedele che sempre vanno carprogrando diverse persone con diversi pretesti, senza, che abbiano futto male, e y se non compariva quest armala francese, tulli sariamo stati tagliali a pessi, s che questa venuta è stata la vita nostra; e crederanno che sia vero perche ti a vogliano bene, a perché tu sei stato servendo la fazione Spagnuola, e vener ranno. Va ad assicurara d'averli con noi, e bisogna avere questi marinari, 2 perché sono buoni per mara e per terra. lo attonito di tal fatto mo li resi cona fidente per servizio di Sua Maesta per scoprire ec. Volendomi licenziare, mi s diste che volera far chiamare. D. Marco Audrea di Giugliano coadiutore della » Forechia di S. Arcangelo, acciò chiamasse un suo amico in Massa per mana dario in Roma all'Ambasciatore di Francia, dandogli conto di quanto voleva s fare in sus servizio, o che seriresse al Comandante di quell'armata, che avesse eseguito quello che lui diecva, conforme fece la prima volta che venne qua 2 Parmata, che per ordine suo era andata a Castellammare; ed era necessario s andare in Roma dello suo amico, perche non stava sicuro se sopra l'armata a ci fesso D. Luigi del Ferro, percho essendoci, non sarebbe stato di hisoguo, perché lui e grande amica mia, ed ha credito con li francesi, E m'incarico, r che la Domenica d'aera fossi andato a mangiare con lui con detto D. Marco a Ambrea mio ce lo promisi, ed essendomi licenziato, andai la mattina a palazzo, y dovo trovai il Duca di Spiano, al quala dissi il fatto , che lo volso sapere, e n'introdusse da Sua Eccellenza, allo quale dissi ogni cosa, Sua Eccellenza mi disse, che aveve fatte bene a dirlo, e che stessi avvertito ad avvisarli ogni » cosa, è che non avesse fatto cosa di danno; e dappoi verso le 21 ore posimi in-» feluca alta marina del Vino, non avendo eseguito il dettomi da detto Gennay ro, ne dissi cosa nessuna alli marinari, e me ne andai per mare, per darli ad s intendece che avevo parlato. Ed a 23 ore me ne andai a Gennaro conforme " l'appuntamente, e dissigli aver chiamato D. Marco Andrea, e che veniva, e che aveva parlato con li marinari; però voleva sapere chi aveva da casere capo in 2 caso ec. Mi disse : basta che i' abbia dello questo, perche questa gente sta a sollevata ; perene in sentire un poco di rumore si solleva tutta, è viene con noi. E seguitando il parlare mi disset, non d necessario che abbia quella per-'s zona di Massa; perché ho saputo che è morta, e che D. Luigi del Ferro eta > sopre l'armatu, e percio nen ho bisagno di serivere all' Ambasciatore di Frans cia, perché avendo D. Luigi, non ho bisogno di altro, perché con lui appunv laro ogni cosa; e stattene lu sopra il negocio, e lascia faticare a me. E dopo 012 questo verso le 24-oro si mangio, e fuimo, io, Gennaro, Virgilio Campana, e y Pabate Masille; che così si facera chiamare, c Carlo Bonavita. Dopo mangiato p dice; che usel con quindici armati verso la casa dell'Eletto del popolo, a chi parlo detto Gennaro e non so di che, e dopo l'accompagnassimo in casa sua, e pande mi licenzai, mi disse Gonnaro: previta tua, viem qua domani. E mi ritire da parte, dicendomi : stiamo su l'appuntamento che io tiro avanti il traty tato. E ci andar pri volte sino alla carcerazione. Ed il giorno che usci Sua Als tezza, con detto Gennaro andai al ponte della Maddalena, e trovo certi con De li quali disse; quanto ha fatto io per il popolo, e se non forse stato per cau-

» sa mia, savessimo lulti lagliati a pezzi; e ringraziamo Dio che è venuta puesi armata, perche altrimenti, ci savia succeduta una mala burla: e diceva aln tre parole mozee ma perniciose, e seminando mala volonta contro la corena, e lu ringraziato da quello genti. E poi nel ritorno disse : redi. Carlo mia, è necessario seminare parole, e ponerli in diffidenza delli spagnuoli e delli Cavalieri. Ed essendomo giunti al Lavinajo , si sede detto Gennaro con due neggiolello con me; e parlando certe femmine, che avevano visto Sua Alterra a cavallo, o cho cra tanto bello, Dio lo salvi, e così anche tanti belli Cavalieri com quelle bello l'aceo a riso , rispose detto Cannaro : non sapote voi come sone questi cani, hanno belle facce, ma brutto core, Il Mescardi nella stanza sua; parlandomi dell'istesso, disso Conparo, elle quando son li riusciva , sarebbe andeto in Turchia. E mentre stavamo in detto loco, vidimo passare da fora le mura Andrea e Ciceillo Ricca fratelli, c Cicciariello Giordano, E mi disse Gene naro li facessi saliro; e saliti solo Andrea e Cicciariello, dissa Gennaro a mer dicei, Indrea Ricea e spagnuolo, o francese? Disse dippid Gennaro a Cinciariello; quando m' accidi un poco di spagnuoli : o dotto Cjeniariello non disse altro, solo che parlarono sogreto da perte, dipai ce ne andassimo. Fra questi giorni mi disse Gennaro se poteva avere Andrea Ricca , che lul ha gran sey guito di gento, perchè come io ho a le, Andrea Bicca, Onafrio Personne, e Cicciariello, non ho altro che desiderare. E mi disso, che dicussi a detto-Ane drea, che non si curi della faccia allegra li fa il Vicere, perche poi alla fie no qua si tratta che si tira a fare il fatto ma. Jo li dissi che Pesacane non è uomo di spirito; lui mi rispose che Pesacane tirava tutto il Larinero, almone » la gran parto, ed io ne ho altra parte, e facemo, eferze con pigliare tutte le » case di basso; ed io li dissi che averia fatto enoratamente ec. Mi disse dip-» più che stessi lesto ce : e quante volte mi troxava per Napoli, mi diceva parele s contro li spagnuoli e cavalieri liberamente : che un cavaliere di Malta l'avessa per nome dimandatolo, o parlatoli di tu, dicendomi: or redi obe negoziare è questo ec. ed a che stiamo; or se con una armata Francese ec. eredeni che stelli più d' una volta per buttarlo per una finestra , e chiamare il po-» poló, ma per non guastare il min disegno ec, mi aveva da vendicare di ques ali cani di cavalteri, mai obmobatini ba parelto a umil bi

b loi. 28. Testis Francesco. Bassa della Torre del Greco, disse: purobè le 2 signorie Fastre mi prometone la rita, e opogico dire las cerdà alla Signorie Peter e mi prometone da rita, e opogico dire las cerdà alla Signorie Destre con la compania del Compania del Peter e personale dell'Orio dell'

» Foi. 32. Testis Giovan Battista Palumbo di Egarmolo abistante in Napolitadi, e ce, come passiondi per la posta del Carazino fi, abisanto da Garmoro Amuser, e el essendo calato desto Cennaro, ai posa, apudara dontre la mura della gosta vavuiti la casa d'Orario Bartolo, dove, stras, actio Carazi, e a tentia, en quanto della di posta con della della comenza, e mi disse che qui avessi faste più e della della posta della della gosta della della della comenza della della della comenza della del

s stava comodo allora; lo però ci vidi sino a quattro armati con lui, quali mi

s Fal. Bl. Trais: Recco Dochus refritires di Orazio Barlol dice, che il ino yadrene rec Leptamo del populo admissioni di Genanto Amico, dalla piece in qua sempre hanto virritamienti higioriato indenne, ed in tempo stara Estamosi francese in inque sempre hanto virritamienti higioriato indenne, ed in tempo stara Estamosi francese in inquesti accidente persone al 18 grama il giremo per fare una coma pagnia; a coltimo en yora decit Consario terreta, circa dice persone armate di centinue y ce coltimo di ad asseltatori, ed uncirano con detto Orazio cel altri, al manero di terrata o quarianta, d'orgi siste ce, e a triornanzon uncara notte per lo dispisa, cel altre valte ambienzo in casi dell'Eleito del popolo, due velle, e i piaticave con Genario Vigilio Ciangai, Abbati Mirce di Scholer, ed un ce-habrese che non vo il rivore per sempre dicera delto Genanzo, se non ar rivolta o un attano valta Napole è si ilmanistano intili Rocaliteri, moi la cittati si quies.

16. Cippanierare Gioscochino parcine di detto Virgillo ce. Andrea Salerbo chiama na constanta della contra di contra con la manistano con la condictori, moi a cittati si quies.

Fel. 54. Die 179 Francesco alias Cicciariello Giordano dice , cho con Any drea e Giulio Ricca, ed Agostino Mandara passavano per sotto la porta del Car-» mine, e fureno chiamati da Annese, a chi avevano salutato, che stava con Carlo » Bracciolino, Saliti, dette Gennaro lo piglio per la mano, e li disse prima, quan-» de accidinane un poro di Spagnuoli; basta, quest'armata e stato Dio e le ani-» me del Purgatorio che l'himno fatta renire, perche altrimenti li Spagnuoli y ne avriano tutti tagliati a pezzi, perché questi proprio sono cani, e capozziay va; dicendo: basta, basta, non importa, non importa, e mi strinse la mano più » velte. lo li dimi, che hai? stai in continuo moto ; lu sei stato causa della quies te, ed hai fatto l'und, e mò vuoi fare l'ultro. Mi disse detto Gennaro: so non s et fio colpa, mai sono stato traditore della patria, giurando molte volte, che » lui non ci aveva avate parte alla quiete, ma che era stato quel Vincenzo d'Andeca, e mo intendo era uscilo con la cavalcata innanzi a Sua Allezza in tempo, che questi Spagmueli cant non perdonano mai; e sempre replicava, questi cani. Ed essendono venoti verso noi Carlo Bracciolino ed Andrea Ricea, » detto Gennaro lasció di parlare; ed intendendo la mala intenzione che tene-» va dette Gennaro di sollevare , lo non volli vederlo più cc. Dimandai a Carlo » Braccioline che bisognava che avesse gran massima con Gennaro; mi rispo-B set non é niente.

y Pol. 18.- Marco Atthianto di Vice Tetth Juratus in facien Januarii Annicii alice assera serviture di Añacea dali Frincipii del Ston gororno, e logi a vigle, a si sanchara dalli Garalieri, e che area parlato al signo Vicerà, quale Ravera de della Garalieri, e che area parlato al signo Vicerà, quale Ravera della Garalieri, e che il Vicera faccea morire tatti li capi del y popolo, e poi evria fetto morire tatte le genti di basso, e darti il sacce; e perci escrivat utti a sale lesi colle armi, e so cocrera niente, oquuo batti y lo mais; e che Sas Eccellenza e Saa Alteza mai arcriano perdonato, e che li y sagguoti in mapredonato. E delim dopo il tempo della quicte ha visto, che y detto Garalie Bonavita e con uno nomina della contra perdonato. E delim dopo il tempo della quicte ha visto, che y detto Garanie ne sono per Virgilio Ciampa che è stato primete Sarivo, che è stato Sargente naggiore, Virgilio Ciampa che è stato.

» Maestro di campo del popolo, con il quale mangiava e bevera; e di cantinuo » praticavano in casa di quello nomini di fazione, e stavano nomini armati alla porta di notte e giorno ec. E dalle 24 ore per la mezza notte andavano cam-» minando con trenta persone o quaranta armati, lo alle volte ci sono andato » per quelli cantoni del Mercato ed ho visto che andava in casa dell' Eletto del » popolo Donato Grimaldo; e diceva pubblicamente, che se non veniva l'armata » francese, erano tutti tagliati a pezzi, e Vincenzo d' Andrea era state il tra-» ditore, ed io n' ho la nominata : prometteva armi, dicendo n' aveva assai ec. > Quando venne l'armata francese, continuamente andava dicendo quanto di sopra, che Dio l'aveva fatta venire, perché li spagnuoli il tagliavano tutti a perzi s ec. Ed essendo venuta, mando a chiamare uno Scarpettaro che non so il nome, e disseli che l'avesse agiutato, che voleva assentare gente a 15 grana il giorno, » Fol. 60. a t, Andrea Salerne Alfiere di detto Bartolo depone l'istesso, che » Marco Attanasio di Vico: e dippiù dice che con detto Gennaro sempre ha visto praticare Orazio Bartolo, Virgilio Ciampa, l'Abbate Marco; ch'era stato » Maestro di Campo , e D. Marco Andrea che era stato capopopolo , che sta a » Sant' Arcangelo, e dopo vennta l'armata trattava dispensare armi a sue genti » confidenti.

Fol. 65. Ambrogio Canale dice esser soldato della compagnia di covarne di D. Luccio Sandollec, e che Amare li avene parlado a si volreta austrattare, perche del volera fare sino a cento unaniti, acciò se vrivira. San Alterna al Mercato, a avense vinto che atva e con gente per servisiro di San Maestà; e li promise grana 15 il giorno, e così per vivere il assentio con un uso compagno, credondo l'osse per detto servisiro di San Maestà; e che più volle i volte andare per Napolli la notto con circa varili uomini armati, e che li avense parlato di sostete. > Fol. 64. Die 17 Junii tropcantur Franciscus et Salvator Bajono er processi su informativo ad corvalidazioni evenu controllo con con con con con con con controllo con con con controllo con con con controllo con con controllo con con controllo con con controllo con con con controllo con con con controllo con con controllo con con con controllo con con controllo con con controllo con con controllo controllo con controllo controllo controllo con controllo controll

ne ex quo Neapolitani,
 Dicto fol, a t. Dispensa di Sua Eccellenza pro hac vice tantum alli Capiteli
 di Napoli.

j di Napoli,
 j Fol. 65. Tortura a Francesco Bajano in presenza di Gennaro Annese, al que le giura in faciem, e ratifica la sua denosizione.

> Fol. 66. Viglietto di Sna Eccellenza al Reggente di Vicaria, ehe proceda > con D. Carlo Lopez nella causa contro Genuaro Annese sino alla senteura in-> clusive, dandoli tutta l'autorità hastante. A 17 jugno 1618.

> Fol. 67. Giuceppe Cenatiempo del Lavinero mercante d'oglio e sepone dice, o che Genaro Il disse, a el Lavinero stava guieto, e disserti di st-ec. Rispeso se esso: accretite che le coppe nere un gierno ce la fanno, e cost non ebbe o adito di parlar con me più; però detto Genaro giornalmente in varii quarbieri andra dicendo che il accoruoli volerano dare il ascero.

> Fol. 68. Lorenzo Madavo ec. diec, che ha visto Gemaro più volte di nolte a con circa tenta o quaratta promo e arratte per Nepoli, e lo econôbe bene ec. e. E un giorno prima che fosso carcerato, ride che detto Gemaro avesse assertato verif persone al suo servitivo a granu 151 il giorno, e roltera face da cesto 2 nomini; si famentiava delle cappe nere, delli cavalieri, e delli spagmoli y che se nou requir a transta, discrementati delle cappe nere, delli cavalieri, e delli spagmoli y che promo e tratti a proposti i rea giarriame tutti i reconsiderati della cappe nere, delli cavalieri, e delli spagmoli y che promo e tratti della cappanio di cappanio i rea giarriame tutti i reconsiderati della cappanio di cappanio di

# - 409 -

3. a peraci, e che volevano dare il sacco ed uccidere tutti ec. Ed ha inteso dire, 5. che in sea casa si sieno trovati più di dugento pezzi d'armi; e praticarano con 2 quello li nopradetti Bartolog. Ancillo Vollaro e dibate Marco.

a, Sch. 69. Demanico Merca ano merimo o de monte de despreia tiria del Carmino d'imentire con Gamara Amaza, il quale più de despreia tiria del Carmino d'imentire con Gamara Amaza, il quale più del carmino de faginare, a de dicera pubblicamente. E depo serunti. L'amerimo de come lo misto, che discio Gamara aniava assentando grata a ma merca, a n'estre carmino del c

> bèle, 21, Sarla, Longsbardo, din 19. Junii dice, acho involtrandori con 11½. Unto del populo sella stranda di Eccrella, i diome delle Riccia del propositione della resulta di Eccrella, i disona della Riccia Carte di Sirio d

s. Fol. 72, Gierdano a Girona Antonio Pia diceno, che grima della espectazione di Genaro, sempre si dicera che il ragonulo ricerano d'arci lasco, nagliazione di Genaro, sempre si dicera che il prognoli orierano d'arci lasco, nagliazione si i si inteo all'ori più, e sono lettori de gord, imprese se sche situazione per i si inteo altro più, e sono destrati de gord, imprese se sche situazione, et che autoritato de descriptore se sche situazione, et che autoritato de della considera della cons

Fel. 72. s. t. o'fh. Guardat de Finnia, o Domenico Merola testes dicoro, 
t che Genarro depo venula Farrada cerra listo no muro colla sue casa superrisorna la torrison, del Carniano, D. Domenico, fice la diceria del acco ed andamento delli quattieri, a che dopo carcetto Genaro non si e inteso altro. Fel. 73. Giespep Geose finadajorio deci Visterso, del cismuno con trenla o quaranta persone per Napoli annato ce. de visu ec.

» Fal. 76. Manfeste di D. Jarigi del. Ferra, cirè sottocritto da cuso, como prima Amberitare, di Sun Marstal Crittimissima da Infedicissimo peppo di N. poli e Regno, Orlinario della Camera della medicissa Mantil-Comircia dei la petrale Espujo mio cera, mente giunto l'anima a più della cite irrease. F. senta il popolo nio cera, mente giunto l'anima a più della cite irrease. F. senta il popolo nio cera, mente giunto l'anima a più della cite irrease. F. senta il popolo nio cera, mente giunto l'anima a più della cite irrease. F. senta il popolo nio più della cite irrease. F. senta il popolo nio più della cite irrease. F. senta il popolo nio più della cite irrease.

Countin Livingle

n con lo genti, e che dà per ostaggio suo padre; prometto la protezione di Frans cia, e che abbia da essere Repubblica; e dice in quello molte porolneco dannose. » Fol. 77. Tiberio del Ferro interrogatus, so il manifesto firmato da suo fia glio lo portava a Gennaro Annese, disse: signor no, io me n' andapa al paese. Fol. 78, Termine a Tiberio di duo ore, Die 19 Junii,

Detto fol. a t. So li contesta la lite ec.

> Fol. 80, Deposizione di Annese. Die 19 Junii 1648, nel castel Nuovo. Dixit: nentre ero venuto a palazzo per dire a Sua Eccellenza che teneva ventitre » barili di polvere per consegnarli al signor Vicere con altre ordegne, mentre stava all'anticamera fui carcerato da un certo Capitano, e mi portò nel castel Nuovo; non so la causa della carcerazione. Disso cho detta polycre la » teneva in tempo delli rumori, e restò nel torriono; dice cho se co l'avessero a dimandata, il Maestro di campo che accude al terrione ce l'avria consegnata, » e sempra ce ne ha consegnato in tempo si sono sparati li pezzi; dice che non » ha saputo altro dall' Ambasciatore di Francia, solo che prima della quiete la » scrisse certo Abbate nomine Giovan Domenico, perchè osso non sa scrivere. Ha negato che dopo la quiete avesse saputo o fatto scrivere a detto Ambascia-» tore ; negato cho avesse parlato di sacco ed ammazzamento, anzi dice che nel » Lavinaro e Mercato aveva animato tutti a star sicuri, che mentre Sua Altezza » ha ricuperato il regno, perdona a tutti ec. Nega che avesse parlato contro li » spagnuoli che non perdonano mai, ma bensì che poteva qualche cavaliere in-» teressato nelle gabelle far qualche cosa; nega d'aver parlato d'armata fran-» cese, anzi dice che l'intese dopo la carcerazione; che avova inteso dire detta y venuta, e quando stava fuori mi venne una frenesia che averia voluto avere » galere e vascelli per disfare detta armata francese. Nega che nvesse detto s dopo la venuta dell' armata, che se non veniva, gli spagnuoli no tagliavano a » pezzi ec., o dice : possano morire in disgrazia di Dio quelli che l' hanno det-> to; ed a tempo sono stato carcerato, ho detto che averia voluto avere un'ars mata per disfare la francese, perchè per causa loro io mi trovo quà. Nega » d'aver procurato di sollevare il popolo; nega che dopo la quiete avesso as-» sentato soldati, e li soldati che ho tenuto sino a tre o quattro per guardia della » porta, è stato servizio ancora per serrare, ed aprire la porta del Carmine; » e quando le genti mi hanno domandato che spagnuoli stavano dentro il tor-» rione, io gli ho detto che vi stavano del popolo ancora ec. Nega di aver detto » che altri l'accudissero in caso di sollevamento per dar loco alli francesi che » sbarcassero; nega che avesse detto che teneva gente per lo fazioni nelli bi-» sogni; negn aver detto, che in occasione averia avuto in ordine trecento per-» sone con armi, polvere, palle, e miccio in tempo di sollevamento; nega aver » andato la notte con gente armata ; però dice che certe volte fosse andato in » casa dell'Elotto del popolo per dirli cho il popolo si lamontava in particolaro » del pane, ed crano con esso da otto persono armate per sua custodia, mentre » il popolo li voleva male, mentre aveva dato il torrione in mano degli spagnuoli » ec. Dice che non si ricorda quelli che andavano con esso, di tutti, solo di s corti che si chiamano Marco, un altro Gioacchino, un altro Savino, Interros gatus, se avo avuto qualche imbasciata o lettera dell'armata francese, nega; » però dice che dopo certi giorni della quiete, venne D. Marco Andrea di S. Ar-

- s cangelo suo amico, e li mostrò certa lettera, non so se di qualche Cardinale o dell'Ambasciatore di Francia; quello lo sa, però io li risposi, che non volevo sapere altro, mentre Dio ci aveva quietati, e tornati in potere del Re nostro s Signore ec. Dice che il muro l'aveva fatto alzare un poco, e lo chiama muritlo,
- » perché non si scavalcasse nella sua casa , da dove l' crano stati rubati due » pezzi d'armi.
  - » Fol. 84. Defensiones a Gennaro Annese de ore due, dio 19 Iunii.
  - » Dicto fol, a t, se li contesta la lite.
- Fol. 85. Citatio a Gennaro Annese ad videndum Juramenta testium super re-» petitione, ad costituendum Procuratorem ec. Dice che non sa cosa alcuna, si remette a Dio.
  - » Fol. 87. Ripetizione del testimonii usque ad fol. 90.
- » Fol. 92. Novo termine a Gennaro d'altre quattro ore, die 20 Iunii detto fol, a t. ad dicendum,
- » Fol. 93. Instantia Fisci pro morto respectu lanuarii de Annesio, et torqueri
- ante sententiam tomquam cadaver, ad sciendum complices et fautores, et ejus bona confiscari, Die 20 Iunii, » Fol. 94. Sentenza di morte contro Gennaro Annese alli 20 di giugno 1648.
- Decapitetur, et torqueatur tamquam cadaver, et ejus bona confischentur, et Fisco ec. Pol. 95. Tortura data a Gennaro Annese, nella quale disso la lettera del-
- » l'Ambasciatore portatali dopo la quieto da quel prete di S. Arcangelo, e che » lui non volse darci orecchio; dico nel secondo interrogatorio; io non so nien-> te, però voglio dire delle robe che tengo nascoste : vi prego che le facile scrivere a parte, perché io l'ho detto pure al mio confessore per discarico della
- » mia coscienza, e si notorono per mano di D. Carlo Lopez, ordine Regentis. » Nel 3. monitus dice, che sempre ha cercato sussegare , e che solo con Carlo Bracciolino ha parlato, che li spagnuoli non pordonano; 4. dixit: Dio renda a me quello che ho fatto io pel Re di Spagna, e li furono dato due mazzate;
- » 5. dixit: che uno intagliatore li disse, perchè averia tagliata la faccia ad uno s che volcva andare nell'armata francese, ed io lo sconsultai,

# N. 4.º

Manifesto di Gennaro Annese col quale selvaggiamente s' inculca, con promessa d'impunità, agli abitanti di tutt'i paesi del regno di commettere qualunque eccesso a danno dei feudatari ed officiali pubblici e di cacciare i Governatori, Capitani, Giudici ed Assessori.

Vedi la nota a pag. 366.

#### GENNARO ANNESE

GENERALISSIMO DI QUESTA SERENISSIMA REAL REPUBBLICA DI NAPOLI

» Avendomo li giorni passati fatte noto e manifesto a tutti li Baroni, Titolati » e Cavalieri di questo regno, eccettuatone però gli esclusi dall' altri nostri bandi

e Capitoli, che avessero accodito personalmento da noi, per ricevere le istrus zioni necessarie por lo stabilimeoto della nostra Serenissima Repubblica e sua z difesa, prefigendogli bastante e competente termine per quello compire, si è a visto cho parte considerabile di detti Baroni, e Cavalieri non han carato cons ferirsi da noi, anzi se intendo vadano perturbando la comune quiete, con disturbaro l'universale libertà, che perció molto Città e Terre di questo regno, siano risolute con le armi uscire dalla loro tirannide, acclamando con pub-» blicho dimostrazioni la dovuta fedeltà, ed amore che tengono a questa Serenissima Repubblica. E volendo noi non solo assistero con tutto lo sforzo pos-» sibilo all' ainto e difesa, e proteziono di dette Università, ma anco obbligar gli » altri a mostrare l'istesso affetto, pertanto con parere del nostro Coosiglio, ed nitesi li magnifici Capitani e Consultori di questa Fedelissima città havemo fatto a il presente Manifosto, con il quale assicuramo tutta detta Università, che non » solo non avranno mai fastidio, ne molestia alcuna per qualsivoglia eccesso cho » fosse occorso o commesso per insino ad aggi contro loro Baroni , officiali , o altri particolari, ma lo dichiaramo per servizio segnalatissimo di detta Serenissima Repubblica, como necossario per si giusta e general difesa della libertà i della patria, ed esortamo tutte le altre Università del Regno a seguitare dette esempio, mostrare con vivi effetti la buona intonziono, cho come vori citta-» dini devono, alla comune libertà; ed in caso che alcuna Università preten-> desse essere ereditrice per qualsivoglia causa d'angaria, ed aggravio ricevuto » dai loro Baroni, con la presente li concedomo autorità di sequestrare tutto le > loro robe ed entrate feudali , con darceno subito avviso distinto , acció se le mandino gli ordini necessarii da questa nostra Serenissima Repubblica, por a farnoscli rimborsare a maggior gloria di Dio e sollevamento delli poveri opa pressi.

5 E perché non si ritardi il corso della giustiria, cho tanto importa per la quisbe dei popoli, volemo cho le dette Università già unite con questa Serenissima Bepubblica e tutte le altre dichiarando appresso, coccino subilo il Gorernatori, 5 Capitani, Giudci, o Assessori, che per prima si ritrovavano in case, cel eligano nuori Gorernatori, Giudci, facendoli esercitare in nostro nome la giurisi sdiricore così crittle, come criminale e minta, siotanto che avvisati se li muodi la Patente necessaria da questa Serenissima Repubblica.

3 Dichiarando, che questo anco s'intenda con le Uviversità dello Città, e Ter-, re demaniali; e facendo altrimenti restino privi di tutti li privilegi, grazie e pre- rogative che tenessero, dorendo quello non solo imitare, ma daro esempio agli altri in cosa così utile, e di universale beneficio.

3 Non lassando di dire, che tutto queste l'niversità, o particolari di esse, cho > si sono adoprati, o si adopreramo in servizio di questa Serenissima Repubblica > per la comune libertià, saranoo remunerati non solo al pari dei loro servizii, ma > come conviene alla grandezza d'una Repubblica così amorevole e generosa.

> Averetendo a tutte le detto Università, che se non si risolveranno d'acclamape la libertà, e seguire questa Serenissima Repubblica prima che vengano li loro > Baroni per unirsi con noi, acremo forzati d'assentire alle loro dinnando, che si > faranno anco in pregiudizio ad esso Università, e proteggero detti Baroni con > tutte le nostre forze, percibé vinane soggette, e non godano l'esenzioni e privitati producti de l'eserzioni e privi-

- » legii delle altre Università bene affetto e devoto di questa Sereoissima Repub-
- » blica; ed aeció venga a notizia di ciascuno, si è ordinato che si stampi e pub-» blichi per ciascuno delli luoghi soliti di questa Fedelissiona città, e si mandi
- » per tutto il presente regno. Dato nel Torrione del Carmine li 14 di dicembre
- 1647, —Genuaro Annese Generalizamo di questa Serenissima Real Repubblica
   di Napoli Locus sigilli—Carlo Bonavita segretario.
  - In Napoli per Secondino Roncagliolo stampatore di questa Serenissima Re pubblica. 1647.

#### N. 5.°

Lettera (1) del Re Luigi XIV ai Capi della Repubblica napolitana con la quale si fa plauso alla ricoluzione, s' incita. a proseguirla per la totale espulsione degli sagamuól, e per mezzo del Consigliere di Stato Duplessis Besançon si promettono, anche a nome della Regina madre Anna d'Austria, incoraggiamenti, spessi illimitate e protezione armate.

Vedi la nota a pag. 371.

# LE ROI DE FRANCE AUX CHEFS DU PERPLE NAPOLITAIN. > Envoyant à Naples le sieur Duplessis-Besahcon, conseiller de mon conseil

3 d'étal, Marchal de mes camps et aruées, et Gouverieur de ma ville et citadelle d'Auxonne, pour agir, en men non , aux circonstances qui pourraised, se présenter pour le bien de ladite ville et du royaume, l'ai void prendre l'eccasion de vous faire cette lettre, de l'avis de la Reine régente, madanne ma mère, pour vous témoigner le gré quie je vous sais du bon service que rous avez rendu jousqu'ict dans la glorieuse cartreptise de délivere votre patrie des pepressions intélérables des Espanoles; et vous culterer à continuer avec la

 meme vigueur de courage, daos l'assurance de ma protection et bonne volonté, et que je n'epargnerai aucune dépesse pour vous donner moyen de veair
 à bout des cancains, sans avoir, en cela, autre visée ni intérêt particulier que

» la scule gloire de procurer votre liberté; et me rémettant, du reste, au dit sieur » Duplessis Besançeo, je prie Dicu qu'il vous ait et conserve en sa sainte et di-» gne garde.

> Ecrit à Paris le 20 jour de Février de l'année de grace 1648, et de notre > régne le cinquième.
LOUIS

et par le roi:

DE LONENIE.

(1) Tanto questo decamento storico, quanto gli altri cioque che segunno, furcos pubblicati dal Pastores nell'anno 1828 nel libro de noi citato in piedi della pag. 374.

Lettera del Re Luigi XIV diretta a Carlo Brancaccio con la quale si chiede la cooperazione di lui onde tornino profittevoli le pratiche del Consigliere Duplessis, latore del real foglio, tendenti a liberare il regno dalla oppressione spagnuola.

Vedi la nota a pag. 371.

#### LETTRE DU ROI AU DUC CARLO BRANCACCIO.

#### 21 Février 1648.

Monsieur lo Duc Carlo Brancaccio, - Envoyant à Naples le sieur Duplessis-Besançon, Conseiller, etc., pour l'objet qu' il vous communiquera, je l'ai s charge de vous voir do ma part, et de vous rendre cette lettre que je vous > écris, de l'avis de la Reine, etc. , pour vous assurer de mon affection et de » l'estime particulière que je fais de votre mérite et de toute votre maison. » Elle n'a pas été traitée de sorte par les Espagnols, qu' ils nous aient obligé a avoir dans ces conjonctures d'autres sentimens que de ceux de voir votre » patrio délivrée de leur oppression. Je sais combien vous pouve z, par le crédit a que votro naissanco et vos vertus vous ont acquis, et par vos bons conseils, » coopérer à la perfection de co grand œuvre ; je vous y exhorte par votre gloire et par les assurances que je vous donne de ma bonne volonté et de ma recon-» naissance ; et me remettant du surplus au sieur Duplessis-Besançon, à qui vous donnerez confiance pour tout ce qu'il vous dira de ma part, je prie Dieu, etc.

#### N. 7.°

Lettera del Re Luigi XIV a Gennaro Annese con cui si dà contezza del mandato commesso al Consigliere Duplessis, affinché sia questi facilitato e coadiuvato, si elogiano ali sforzi fatti per infrangere l'intollerabile giogo spagnuolo, e, promettendosi ogni maniera di qualli, s'incoraggia a compiere la riscossa.

Vedi la nota a pag. 371.

## LETTES DO ROL AU SIEUR ANNÉSÉ.

# 21 Férrier 1648.

> Capitaine Gennaro Annese, - Envoyant à Naples le sieur Duplessis-Besançon, » etc., pour l'objet qu'il vous communiquera, j' ai voulu vous faire cette let-

s tre, de l'avis de la Reine, etc., pour rous assurer particulièrement de mon at, fection et du souvenir que je couserre de la façon que vous avez agi dans la 3 généreux dessein de délivere votre patrie de l'oppression intolèrable des E-3 pagends. Il faut pousser jusqu' au bout, et avec vigueur , votre helle entre-prince, qui rendra votre nom générux 4 toute ha postérité; et vous dexes étre 3 assuré, et tout euux qui y sont engagés, que je contribuerai volontières en tout oc qui sera de mon prouvir pour la faire résuirs, anna artre but que de procu) rer la liberté au royaume; et me remettant du surplus au Sieur Duplessis
Beanqon, étc.

# N. 8.°

Lettera del Re Luigi XIF al Cardinale Filomarino Arricescoro di Napoli con la quale, anche a nome di sua madre la Regina reggente, si fauno larghe promesse nello interesse della Santa Secie, e è insulca a faburiere nel Consigliere Duptessi che à incorrico di da dare assicurazioni le più ampte della reale dilexione verso la persona di lui:

Vedi la nota a pag. 371.

LETTRE DU ROI AU CARDINAL FILOMARINO & NAPLES.

Paris, 24 février 1648. Mon cousin. - Je ne doute pas que comme bon pasteur vous n'oyez ressenti une douleur extrême de l'horrible carnage qui s'est fait à vos yeux de vos » brebis, et qu'ay ant tant de zelo et do chaleur pour le bien de votre troupeau s et pour la conservation des peuples que Dieu a commis à votre conduite spiris tuelle, vous n'ayez beaucoup de joie d'apprendre que je leur ai accordé ma protection royale. Aussi, dans la résolution que j'ai prise de les assister de s tout mon pouvoir , ils auront désormais bien peu à craindre la continuation » des oppressions et des violences intolérables des Espagnols ; et cependant ja ai bien voulu dans cette occasion , où vous avez tant d'intérêt , vous faire > cette lettre, de l'avis de la Reine régente, Madame ma mère, pour vous assurer de mon affection, et vous dire que mon intention n'est pas qu'il soit s en rien dérogé ni changé en la subjection et dépendance ancienne qu'a le s rovaume do Naples du Sainte Siége; comme aussi que s'il y a quelque chose a faire qui dépend de moi, soit pour assurance de votre personne, ou de ce p qui vous appartient , soit pour le maintient de la jurisdiction ecclésiastique, » je m'emploierai avec grand plaisir à l'un et à l'autre, et vous témoignerai. s en mon particulier , dans toutes les rencontres , combien je vous estime , et a considére votre qualité et votre vertu. C'est de quoi vous aurez des assurans ces plus précises par le sieur Duplessis de Besançon, conseiller, etc., lequel,

sétant bien informé do mes bons sentimens pour votre personne, s'expliquera sur co-sujet, s'il vous plait de lui donner votre confiance entière, et je priv

Dieu , etc.

#### N. 9.º

Proclama del Re Luigi XIV al popolo napolitano, col quale si annunzia la spedizione della flotta francese con poderosa armata di terra, e la venuta in Napoli del Cardinale Grimadit e del Consigliere di Stato Duplessis, incaricotti con pieni poteri delle tratattive politiche; esprimendosi esiandio la speranza che, meno per la forza delle armi che pel senno civile dei napolitani e pri buoni consigli del due plenipotenziari, sarebbe pienamente raggiunto scopo finale della rivoltusione contro ali sagnamoli studio.

Questo proclama fu il secondo spedito dal Re di Francia al popolo napolitano, essendosi mandato il primo, sotto la data dei 29 novembre 1641, per mezzo del duca di Richelicu comandante l'altra spedizione navale venuta nel dicembre di quell'anno stesso.

Vedi la nota a pag. 371.

DU ROI AU PEUPLE DE NAPLES.

Louis, elc:

Paris, 30 mars 1648.

Nos chers et grands amis — Lo désir extrême que nous avons do voir an plus » tôt votre liberté et vos vies en pleine sureté, nous fait continuellement médi-> ter les movens les plus propres pour vous procurer ce bien, et établir solidement votre repos. Dans la discussion que nous avons faite de ces moyens, nous » avons estimé qu'il ne suffirait pas de vous assister puissamment des forces de notre armée navale, qui suivra de bien près cette escadre de vaisseaux que nous vous envoyons, ni de fairo embarquor sur ladite arméo, comme nous l'ayons ordonné, bon nombre de soldatesque, afin que vous puissiez vous en ser-> vir à torre, si vous le désirez, et de la sorte que vous jugiez en avoir besoin pour chasser les Espagnels. Mais nous avons vu que le prompt succès de l'en-> treprise, où vous étes engagé, dépend principalement de la bonne conduite que > vous tiendrez entre vousmêmes et vos résolutions bien à propos, plutôt que des actions de guerre, en sorte que la prudence et le conseil ne sont pas moins » nécessaires en cette circonstance, que le courage et la valeur de ceux qui y sont s employés. Ce fondement posé, comme il est indubitable, nous n'avons pu nous ocontenter de vous avoir envoyé le sieur du Plessis-Besançon, queique d'aila leurs très-capable de conduire à bon port une négociation épineuse, et nous avons juge qu'en une affaire de si grand poids, dont l'issue doit décider de

» ple, nous no saurions ni trop multiplier le nombre de ceux qui doirent avoir part la la dirige, ni les choiser de qualife trop referée pour mieux répondre à l'importance de la chose. Nous avons donc jeté les yeax pour cels sur notre o coussi le cardinal Grimaldi, comme sur le sujet qui nous a semblé le plus propre dans cette circonstance, soit à ceuse de sa dignité, de sa militance et de l'expérience consommée qu'il acquise dans le maniement des grandes affaires, soit pour son cale extraordinaire entery cette quevronne et la sexion qu'il a

3 soit pour son zele extraordinaire envers cette courcome of la passion qu'il a 5 toipiurs fait paraître pour vos afiaires, nous syant constament solicité de 5 puis son retour à Rome de vous envoyer toutes les assistances qui sont de no-3 tre pouvoir , et enfin pour l'amitié particulière qu'il a depuis longtems avec 3 notre cousin te due de Guise.

3 Le sieur du Plessi-Besançon, par qui noue vous avens écrit plus particulés o rement, y unit a notrodit cousin le cardisal Girmâdi à l'Effet de donner, selon le seriement plus plus conseils à notre cousin le due de Guise et à rous les nogres de réalishir promptement voter repos , apain notre cousin le cardinal 5 Grimaddi, et le sieur du Plessi-Besançon en son absonce, plein pouvoir de ne gocier et traiter à notre nem tout ce qui sera ceitaine flus da propos pour le bien 2 commun de la ville de Naples et de son reyaume. Nots vous prions donc d'acception de la commun de la ville de Naples et de son reyaume. Nots vous prions donc d'acception de la commun de la ville de Naples et de son reyaume. Nots vous prions donc d'acception de la commun de la ville de Naples et de son reyaume. Nots vous prions donc d'acception de la commun de la ville de Naples et de son reyaume. Nots vous prions donc d'acception de la communité de la ville de la communité de la ville de la communité de la ville de

# N. 10.°

Foglio dei pieni poteri e delle istruzioni date al Cardinale Grimaldi intorno alla esecuzione della sua plemipotenziaria missione. Vedi la nota e pag. 371.

# Poeroin a' M. LE CARDINAL GRINALDI POER TRAITER AFRE LA NORERER. > Le Roi désirant avec passion établir solidement le repos du royaume de Na> ples , et reconnaissant que pour parvenir à cette fin ries n'est plus nécessaire , qu'une houne réunion entre la noblesse et le peuple, soit pour forcer les E.

» paganols d'abandomor les postes qu'ils y occupent, soit pour empécher après cela les dirisions intestince qui porraient en troubler la tranquillé et donner même lieu avec le tens aux dits Epagnols de rependre pied dans le rogam en ; Sa Majeria, enveyant Auples M. Le Cardinal Grissald, in il, a, de l'avis de la Reine régente, as mère, donné pleie pouvoir et autorité de traiter de la part cette réunion entre la molèsse et le pueque, négocier, arrête et con-clure avec les chefs de ledite noblesse, en général, ou chacun d'eux en par-

ticulier, les conditions de cet accomodement, leur donner promesse et assu-

rance de la protection de cuite Couronne et de son assistance, et générales ment traiter toutes sortes d'affaires qui purrourn l'orgarder loitie mollesse, pour l'engager contre les Espagnols, signer avec elle on ses députés tels. I taités et articles, dont il sera coursea pour le bien du royaume, tout de mémor par le partie de la faigne de la la présente en personne promettant Ss. dits Majesté, et al referente en personne promettant Ss. dits Majesté, et al courage de la courage de la courage de la violent de Sadite Majesté, elle a signé la présente de sa propre main, fait acachter de son secus secret, et couriesis que par moi, son conseiller secrétaire d'Etat de ses commandemens. Fait à Paris la 50 mars 1648.

#### N. 11.º

Lettera di S. M. Cattolica il Re Filippo IV al Principe D. Giovanni suo figliuolo, con la quale, plaudendosene la condotta, accogliesi la rinunzia alla carica di Vicerè, e si partecipa di essersene conferita la nomina al Conte di Ognate.

Vedi la nota a pag. 376.

» A D. Giovanni d'Austria mio figlio, Governatore Generale di tutte le mic ar-

> mate marittime. > Spero che avrete ricevuto i mici dispacei datati del 7 maggio in riscontro del » primo avviso che mi spediste di essersi rappaciata la città ed una gran parte » del regno di Napoli. Poscia abbiamo veduto ciò che rimanevasi a compiere ) (come vi dissi che si sarebbe fatto) ed avendo attinto dalle vostre ultimo per-» venuteci , che non vi sembrava conveniento assumore di nuovo l'incarico del » governo di questo Regno, quantunque ne riceveste i miei ordini , desiderando s che coatinuasselo il Conte di Ognate (risoluzione che mi è paruta di molta agpiustatezza e decoro ) avvegnacché quando tolsi un tal divisamento, fu in consi-3 derazione che il reguo porsisteva nelle inquietudini ed agitazioni dalle quali » è stato travagliato : ma oggi che lo stimo in paco , non crederei conveniente » allo stato cd autorità vostra occuparvi di un governo meramente politico, do-» po averlo liberato armata mano dai corsi pericoli. Mercè tali considerazio-» ni ( e seguendo la vostra dichiarazione ed il vostro desiderio cho si associa » ai buoni pensamenti che bramo in voi) ho risoluto conferire il potere del vice-» regnato di Napoli al Conte di Ognato, e tra per l'attenzione onde vi assistette » ed agevolò nel buono avviamento ed esecuzione della sommessione del popolo » e calma delle agitazioni passate, come da ciò che mi serivete commendando il suo zelo e la sua intelligenza, e tra perchè non àvvi persona che possa con mag-» gior prontezza, ne con tanta cognizione dello stato degli affari pervenire ad » esercitare siffatto incarico. Di che ò voluto farri consaperole, aude no siate » enertito, ed ho fatto conoscero al Conte il rispetto e la subordinazione che devo » professare in tutto alla vostra persona duranto il tempo cho costà dimorerete.

3 No fatto eziandio pubblicare nel modo cho émmi parato suficiente e necessario, affinche tutti lo sapina, il buon successo del giorno 6 aprile e tutto l'anbito electre e coneguente per la perfesiono della trasquillità o calma del popolo del Regno di Napoli, che merce la grazia Divina operossi per votar mano, o che a voi è doruta la gloria di quel travaglio e dolla felicità che a motivo votro è piacituo a cicle di d'arci; onden e son licto, comerenado la momoria dovuta a si grande e segnalato servigio, risguardandolo como arra di moti altrip peculiari che attendo dalla votra persona, quantunquo il mio affetto non abbia bisogno di norcile pruve per desideraro e procurare il vostro vantaggio o la intera satistazione in quanto possa conveniri.

> Negli altri punti concernenti il govorno di Napoli lio fatto scrivere al Conte 3 d'Ognate ciò cho ò creduto opportuno onde si vada adoperando con quella at-1 tenziono che esigo lo stato delle cose. Iddio vi conservi come bramo. Da Ma-3 drid, 15 giugno 1648.

P. Coloma.

to il Re.

# LIBRO SETTINO

### ARGOMENTO

D. Gio. d'Austria congiunto col Conto assedia Portolongone, e lo prendono—Parte l'Ognate per Spagna, e gli succede il Conte di Castriglio (1).

La caduta di Portolongone, successa nell'anno 1646, dalle mani del Re Cattolico sotto al dominio francese, a cui fu col proprio valore di Monsieur di Migliarcy acquistato, obbligò gli spagnuoli alla considerazione di tante conseguenze pregiudiziali agl'interessi della Corona di Spagna, che ne fu immediatamente in quella Corte stabilita l'impresa; ma l' incombenza che aveva in quei tempi d'opporsi in nn medesimo istante al Duca di Braganza nei confini di Portogallo, di resistere alle armi francesi nel contado di Catalogna, di sostenere un esercito in Lombardia a danno dei collegati, e un altro a difesa degli stati di Fiandra, fu cagione che questa deliberazione non avesse per allora altro effetto che il desiderio. Sedate non molto dopo le rivoluzioni del regno per opera del Conte d' Ognate, che successe al governo del Duca d'Arcos, e considerato quanto di calore aveva somministrato al partito dei sollevati l' armata di Francia, che in meno di nove mesi era tre volte da quel porto calata in aiuto dei ribelli, divenne il Conte talmente invaghito di conquistarlo, che trascurando l'esecuzione di questo disegno parevali, o di avere poco operato in servizio del Re, o di non esser durabile la quiete del regno; il quale per essere stato da lui con varii artificii sottratto dalle mani del popolo, molto ben prevedeva di non poterlo con miglior rimedio conservare al suo Re, che purgandolo da quelle turbolenze d'u-

<sup>(1)</sup> Questi due versi si trouno nel manoscritto allogati in continuazione dell'a ragomento del precedente libro, cho iri porta il titolo di Libro Seste Settime; ma avendo noi, per renderno più regolare la edicinone, distiniti due Libri, abbiamo stimato conveniente di trasportare in questo luogo ciò che forma obbietto di questo Settimo ed ultimo Libro.

mori, che quantunque per la tema del castigo parevano risoluti, non erano però dal corpo dei malaffetti totalmente espurgati. E comecche le pessime Inclinazioni di costoro si andavano giornalmente accrescendo con la vicinanza di Portolongone, di dove speravano che di momento dovesse sciogliersi nnova armata francesc a danni del regno, e ripigliando l'armi col fomento di quella, scompigliarlo di nuovo, deliberò, posponendo per allora il rimedio che, doveva in quel tempo applicare alle cagioni del male intestino, di fare ogni sforzo possibile per impadronirsi di quella piazza; sicuro che caduta che fosse dal dominio francese, dovessero tutto le speranze di costoro incvitabilmente svanire. A tante e silfatte considerazioni, degne della prudenza del Conte, contribuiva non picciolo fomento anco lo stimolo della gloria, il quale è tanto potente negli animi generosi, e massime in quelli in cui suole per natura allignarsi un certo incentivo non d'altro nutrimento lnaffiato, che da una ardentissima cupidigia di rendersi nel concetto del mondo con le proprie operazioni cospicuo, che quanto più ardue e difficoltose sono le imprese che la gloria promettono, tanto più facilmente l'imprendono gli nomini che l'ambiscono. Mosso dunque da questo altro occulto incentivo che nutriva nell'animo, se il Conte, che tra gli ambiziosi d'onore fu di non diverso temperamento composto, deliberasse, per accrescimento delle sue glorie e per grandezza della Corona, esporsi ad Impresa quanto meno riuscibile giudicata tanto più glorlosa , non deve stimarsi per qualche prodigioso effetto di maraviglia; poiche oltre gli stimoli dell'onore, che vi concorsero, vi furono ancora inseparabilmente alligati gl'interessi del suo Signore, che come fine più principale vi ebbero parte.

Fatta dunque da lui deliberazione così generosa, e considerato di quanto profitto riuseira allo stabilimento della Corona, ne esrisse immediatamente alla Corte, rappresentando colò, non meno le cagiosi d'inditi ami che soprastavano a regno lasciando più lungo tompo quel porto in potere dei nemici, che togliendolo dalle mani di questi, il notabil beneficio che devorre risultarine agli Stati' dei suo Re. E comeché i medesimi desiderii del Conta averano molto prima tenuto quel Re in pensiero di cimentarsi a simile impresa, fui il suo parere da tuto il consiglio di Sparang ageneralmenta approrato. Accelerarrono ancora questa inclinazione del Re, oltre le rivoluzioni della Francia che andavano glornalmente erescendo, le continuo instanze del mercadanti interessati nei traffichi del regno, i quali venivano dai corsari francesi che risedevano in quel porto, continuamente predati. Da sifiato cagioni, e da altre degne di simiti considerazioni mosso il Re Cattolico, comise la cura e l'esceuzione dell' impresa accennata al medesimo Coate

d'Ognate, dando ordine tanto al Marchese di Caracena Governatore dello Stato di Milano, quanto ad ogni altro ministro d'Italia, che dovessero somministrargli per l'impresa tutte quelle cose che fossero da lui dimandate. Ricevuti dunque questi ordini dalla Corte, che fu nella fine dell' anno 1649, il Conte si accinse con mirabile sollecitudine a fare gli apparecchi necessarii per portarsi a primo tempo all' espugnazlone di quella piazza. Ma considerando che gli conveniva con tale occaslone allontanarsi dal regno, e che ogni altro ministro, che vi fosse venuto in sna vece a governarlo, poteva, o per effetto d'emulazione, o per altra cagione di particolare interesse, ritardare la esecuzione delle cose opportune all'impresa, o non bene accomodandosi agli umori dei regnicoli, che tuttavia titubavano nella fede, intorbidare la quiete del regno e sconcertare i suoi finl, ottenne dal Re che vi si mandasse da Spagna D. Beltramo di Guevara suo fratello, il quale essendogli per nodo di sangue così stretto congiunto, non invano persuadevasi che dovesse solamente cooperare all' Ingrandimento della sua fortuna. È però vero che gli spagnuoli, acciò non fosse penetrato il fine dell'armamento del Conte, fecero propalare che D. Beitramo non al Governo del regno, ma fosse spedito dal Re per Ambasciatore al Turco in risposta di un altro, che fu pochl mesi prima mandato dal Gran Signore alla Corte di Spagna per negozii finora non penetrati (1). Non parmi però di tralasciare a questo proposito i varii giudizii che sopra l'armamento del Conte si fecero nelle Corti d'Italia, nelle quali, slecome sono o per simpatia naturale, o per altri interessi, diverse le inclinazioni di coloro che le frequentano, così furono parimente diversi i pareri di chi studiossi con più profonde speculazioni d'investigarne la cagione. L'opinione d'alcuni, ch'era la più generale delle altre, voleva che quest'armata non avesse altra impresa per oggetto che la espugnazione di Barcellona, perchè troyandosi i francesì occupati nelle guerre intestine, e dipendendo dalla caduta di quel contado, in cui tenevano gli spagnuoli non picciole Intelligenzo, il pristino Ingrandimento della Corona, volevano che non potesse ll'Re Cattolico impegnarsi con tante forze ad acquisto più rilevante. Altri erano di parcre cho quest'armata riunivasi a contemplazione del Principe di Condé, del Duca di Longavilla, e di altri Signori francesi poco affetti al partito Reale; i quali mal soddisfatti del Cardinal Mazzarino, e desiderosi di abbattere la sua grandezza (asserivano) d'aver promesso agli spagnuoli di consegnarli quasi in ostaggio la piazza di Marsiglia, e di Tolone, con obbligazione di calorare i tumulti e le rivoluzioni che tuttavia pullulavano in quel regno; e fu questa

<sup>(1)</sup> Vedi quanto sta parrato a pag. 390 c 391,

opinione con tanta pertinacia sostenuta, che fio'oggi vi sono alcuni che dicono che se non succedeva la prigionia del Condè con gli altiti del suo partito, no sarebbe l'effetto infallibilmente seguito, asserendo che non per altra caglone n'era stato risoluto l'arresto in quella Corte. Queste furono le coghietture di coloro, che mossi dalie reizzioni che portava la fama di questo armamento, non avevano motivo di fame giudizio diverso. Ma quelli che, per volene penetrare i fini più certi, avevano osservato nell'arsenale di Napoli i preparamenti che si facevano, non erano del medesimo parere: perchè avendo considerato dall'imbarco di alcuni gabbioni di sabbia, che questi non potevano ad altro effetto servire, che per argini in quel luoghi in cui nou poteva certa sercitarsi la zappa, ed essendo l'isola dell'Elbia di sion aturalmente sassono, conclusero che gli spagnuoli non avevano altra mira che all'assedio di Longone.

Avendo dunque il Conte ammassato un esercito di seimila fanti e cinquecento cavalli, compressi milledugento segunoti del tera di D. Francesco Carnero, ed altrettanti alemanat del Colonnello Conte Ercole VI. sconti, partissi ai 9 di maggio da Napoli con ventirie vascelli guidati dall' Aimirante Balac, con sette galere della squadra del regno, comandate da Giannottino Doria, e con ottanta turtane provvedute non meno di bastimenti, che di ventotto cannoni di batteria, ed altre munizioni necessarie all'impresa. Avendo prima dichiarato Generale della cavalleria il Conte di Conversano, Fra Giovan Battista Brancaccio dell' artiglicria, e Maestro di Campo Generale di tutta l'armata D. Dionisio di Gusman.

E perchè avera Sua Maestà conferita la carica di tutto questo armamento navale a D. Giovanni d'Austria allora Vicerè di Sicilia (1), con commessione che dovesce in tutti gli accidenti di quella guerra riportarsi al parere del Conte, col quale dovea con avvisi, molto prima procdutt, giontarsi nella città di Gaeta, egli arrivò colà, che fu a 10 di maggio, e vi si trattenne aspettandolo insino ai 16; ma in quel giorno avcudo, dali 'arrivo di otto vascelli, inteso che Sua Altezza rea uscita dal porto di Messina veleggiando verso ponente, il Conte, che considera via pregiodizi essenziali che la tardanza dell'armata in que imari poteva recare all'impresa, ordinò la parienza, dando commissione al Balac, che senza toccare altro luogo dovesse aspettarlo in S. Stefano, porto, no più che dodici miglia verso occidente, da Orbitello oltano. Egli pervenuto con le galere nell' Isola di Ponza e datovi fondo con diseguo di seguire i munedatamente il Balac, si spisone la mattina dei 18 Insi-

<sup>(1)</sup> Vedi la nota a pag. 376,

no alla panda cocidentale dell'Isola; ma opponendosi al'suoi disegoi una improvisa tempesta di mare, con vento la stuto contrario al suo vinggio, fu contretto di rittorare nella suedesima sera a Ganta. Quivis congiuntesi con Sua Altezas, che cra in quel suedesimo giorno narivata, con dicci vascelli e con altre sei galere della supudar di Sicilia, sopra les quali conduceva duemila funti divisi in due terzi, veleggio secondato da venti tanto favorevoli verso ponente, che ai 22 del mese trovossi son tutta l'armata sotto S. Stefano; finorche gli necennati deci rascelli, che guidati da D. Emmanucle di Bagnolos arrivaroso nel giorno seevente.

Quivi pubblicatosi trai capi il fine di quell' armamento, il Gusman Maestro di Campo Generale delle armi ordino al Conte di Conversano che con quattrocento cavalli e duemilacinquecento pedoni, tra i quali furono cinquecento spagnuoli, cinquecento alemanni, cinquecento italiani del Tassis, ed altri mille del terzo di D. Giovanni Battista Ursino, dovesse portarsi a Piombino ed attaccario, concedendogli quattro pezzi di artiglieria, con altre provvisioni opportune per l'espugnazione di quella piazza. Il cui ordine essendo dal Conte con mirabil prestezza eseguito, si mosse immediatamente l'armata alla volta dell'Elba, intorno alla quale trattenutasi per tutto quel giorno, non volle insino al seguente tentare lo sharco delle soldatesche nell' Isola, per non cimenfarsi col nemico ad assalti notturni : benche dagli effetti che ne seguirono, questa circospezione dei capi fu più lodata che necessaria, perchè il nemico postosi in difesa delle fortificazioni esteriori della piazza, mostro poca premura in contender lo sbarco agli spagnuoli , i quali per simil cagione non posero piede nell' isola insino alla mattina seguente. lvi avendo formato tre squadroni della miglior fanteria che fesse in quell'esercito, s'incaminarono per diverse strade alla volta del forte, avendo prima fatti scorrere alcuni battitori per aver lingua degli andamenti dei francesi, i quali essendosi da Capolibres, dove si erano fortificati con fine di osservare più da presso i motivi del Conte, assicurati della mossa di quelle armi che li avevano insino a quel giorno tenuti in bilancia, e temendo di perdere la ritirata all'arrivo dell'esercito spagnuolo , stimarono esser migliore espediente agl' interessi del Re di Francia il ricoverarsi nella fortezza per poterla difendere, che contendere l'avanzamento agli assalitori con poca speranza di vittoria-Occupato dunque dal Conte senza contesa l'accennato posto di Canolibres, e fatto intendere al Gusman, che devesse avanzarsi dall' altra parte occidentale dell' Isola, per esser quel passo similmente abbaudonato dal nemico, portossi, seguendo l'incominciato viaggio, non più che un tiro di cannone lontano dalla piazza; da dentro la quale essendo usolto Monsieur di Novighé (1) che ne era governalore, con un corpo di quattrocento soldati a rionoscento, si veme tra gli uni e gli altri con alcune scaramucce leggieri facilmente alle mani, non altri combattendo della parte spagnuola, che alcune maniche di mosèbettie-ri. Ma comecchè il sole non era molto lontano dall'occidente, fu con la notic che sopravvenen etreminata la pugna, riirimotasi quelli destro al recluto delle fortificazioni, e questi nei modecini posti dal nemico abbandonati. Poteva però l'esercito spagnuolo impegnarati con qualche rastaggio più ultre, ma per non abbatteri la qualche îmboscata, della quale era stato avvertito l'Ognate da alcuni contadini dell'Isola, ri-cusò di tentario; oltrecché quando simile deliberazione gli fosse ria-scita felice, era molto poco il profitto che poteva riportarne, perché non aveva speranza di sorprendere alcun posto in cui potesse fortificarsi, e doveva necessariamente ritirare le sue genti negli alloggiamenti cocupati per compessarle di travagli patiti col riposo di quella notte:

Con successi non meno favorevoli prosegui frattanto il Conversano la marciata alla volta di Piombino, perchè il comandante della piazza, che era Monsieur di Rasol, considerato che era molto debole quel presidio in riguardo alla grandezza del recinto, stimò migliore espediente il conservario a difesa della piazza che cimentario alle sortite. Onde avvedutosi di ciò il Conversano, e della facilità che mostrava la apparenza l'impresa, si spinse, avvalendosi di simile occasione, con tanta prestezza sotto le mura, che senza perdervi un minimo faute vi pose l' assedio, restringendo il nemico in maniera che restarono affatto svanite tutte le speranze di ricevere qualche soccorso di fuori; perchè oltre i presidii che collocò nei posti più pecessarii per impedirlo, la cavalleria, che era padrona della campagna, scorreva con tanta baldanza verso le parti della Toscana, che nè apco i corrieri potevano con molta sicurezza avvicinarsi alla piazza; facendo fra gli altri passi custodire con esattissima vigilanza l'ingresso delle strade di Roma, di dove il nemico si prometteva qualche nerbo di soldatesca dall' ambasciatore di Francia, o dall' esibizioni che gli venivano fatte dal Cardinal d' Este, e da altri fazionarii di quella Corona. Piantato in si fatta guisa l'assedio , il Conversano per esperimentare la costanza dei difensori, e forse anco per venire a capo di quell' impresa senza cimentarsi agli assalti, fece intendere al comandante che contentandosi di rassegnar quella piazza nelle mani del Re Cattolico, senza prima far prova del valore di quell' esercito che non in altro premeva che di sorprenderla a forza d'armi per l'avidità del bottino, gli sarebbero

<sup>(1)</sup> Chiamato anche Novigliacoo da altri scrittori,

conceduti tutti quei vantaggi che, non cedendola per accordo, non poteva più conseguire. Con tuttocche facesse il comandante non piccola riflessione alla strettezza di quell'assedio, e che conoscesse di non potersi per molto tempo difendere, tanto in riguardo del poco presidio, che non era più di seicento soldati compresi gli svizzeri , quanto a rispetto della mala inclinazione degli abitanti che anelavano di ritornare sotto all' antico dominio di Nicolò Ludovisio Principe di Venosa, ad ogal modo, perchè si era già propalato che Monsienr di S. Polo in virtu degli ordini ricevuti dalla Corte di Francia si era conferito a Tolone, ammassando in quel porto una quantità di vascelli e galere per portarsi al soccorso degli assediati, egli ricusando l'offerte del Conversano, gli fece rispondere che era per difendere la piazza insino all'ultimo fiato della sua vita. Questa risposta del comandante obbligo non solo il Conversano a perfezionare le trincere principiate da lui nel secondo giorno di quell' assedio, ma avendo fatto portarvi il cannone, ed erettavi una batteria dalla parte di tramontana, incominciò incessantemente a travagliare gli assediati, lasciandosi intendere che non volendo rendersi a discrezione, non era per riceverli in altra maniera, e che, do po l'espugnazione della piazza, che doveva infallibilmente cadere nelle sue, mani, non avrebbero esperimentato gli effetti di quella pieta che veniva da loro con dancosa estinazione imprudentemente abusata.

. Ma mentre con tanto fervore, battendola col cannone e con le minacce, si studia di farla cadere, il Conte d'Ognate che vigilava all' impresa di Longone, che era la principale di quella mossa, essendosi fermato nei medesimi posti occupati nella sera antecedente per attendere le artiglierie che dalle pari si conducevano al campo, consultossi con i capi di guerra , se era espediente d'avvanzarsi più oltre, prima che in rinforzo dell' esercito arrivassero alcuni reggimenti di fanteria che calati dallo Stato di Milano a Finale doyeano sotto la condotta del Duca di Tursi esser trasmessi nell'Isola : e comecche fu risolnto che si dovessero necessariamente aspettare, si per la riputazione che di un tanto soccorso che venivano a ricevere l'armi del Recome per lo spavento che un esercito così potente doveva insinuare pegli animi degli assediati, fu necessitato di trattenersi senz'altro tentativo colà insino al primo di giugno. Nel cui giorno, essendo con la venuta di Tursi arrivati tremila fanti nel campo in quattro terzi divisi. uno dei quali era di D. Diego d' Aragone, un altro di D. Prospero Tuttavilla, un altro del Conte Arese di nazione lombarda, e un altro di alemanni sotto la condotta del cavalier Cusano, il Maestro di Campo generale, în virtu degl'ordini ricevuti dal Conte, divise in tre quartieri l'esercito, commettendone uno sotto nome di nazione italiana al Carnero, af Tassis e all'Arese, il secondo al Visconte sotto titolo di nazione alemanna, ed il terro ritenne per se come capo della sparagola.

"Siede l' Isola dell' Elba al mezzogiorno della Toscana, non più che dieci miglia lontana da terra; ne gira sopra sessanta, e altre venti ne occupa per lunghezza, che si stende fra settentrione e mezzogiorno: Non ha altro in se di notabile che due capacissimi porti, I uno sotto Cosmopoli attinente al Gran Duca di Toscana, e chiamasi Portoferraro, e l'aitro , che l'anno 1646 restando dopo l'assedio di diecisette giorni espugnato da Monsleur di Migliare passo dall' imperio spagnuolo al dominio francese, è detto Portolongone, e così comunemente chiamato ver una lingua di mare che penetrando dalla parte di tramontana dentro le viscere dell' Isola ; forma un lungo canale , non meno capace di grossissima armata, che sicuro da qualque tempesta. Il forte, che non vi si mantiene per altro, che per guardia del porto, siede alla destra dell'accennato canale, e sopra la punta dell'Isola eretto in sito tanto eminente, fiancheggiato in maniera da cinque baluardi, e circondato da fossi così profondi, che non è parte in esso che non si renda impenetrabile agli accessi di qualunque assalto nemico. Ad ogni modo i francesi, quasi presaghi del futuro assedio degli spagnuoli, aggiunsero alle cennate fortificazioni di dentro alcune tenaglie e mezze lune esteriori, che tirate per di fuori alle mura del fosso dall'un capo all'altro della piazza, venivano quasi di un muovo recinto a circondaria. Ne di ciò soddisfatti, perchè si rendesse maggiormente difficile l'accesso del nemico alle trincere, fabbricarono di vanguardia alle suddette fortificazioni di fnorf tre competenti fortini ; uno dalla parte di tramoutana, un altro verso ponente, e l'altro a mezzogiorno, poco curando di ripararsi dalla parte di levante, che per essère fiancheggiata dal mure, restava impenetrabile alle offese.

Acendo dunque II Gusman tutto ciò ruminato; riconoscitte le fortificzioli 'Beniche; e considerzato di quanto profuto fosse d'impedencial degl'i acceditati fortini per circinivaliari intorno al nemico, ordinò al capp di discussi 'mafone che viòverse ii timi modelino tempo avattarria all'occupazione del suo, con commissione che, sorpricco che fosse, devesse immediatamente fortificario, senzar impegnarsi più oltre. Eseguito quesi' ordine con quella tubbidicaza che ricercavano le leggi della militat, gl' italiani che del fortino assegnato' erano meno lontani degli altri, 'i occupaziono cori poca fatica, ma insospettiti che fosse minato, per quanto riferirono alcunt che vi restarono prigioni, non fu prima sorpreso che abbandonato; però la mina fatta dagli avversarii non fu così heno ordinata che, nel volare, i medesimi autori non offendesse, perthè essendo trovio legli nel ritirarsi, e acedendo dalla parte di denthe le rovine englonate della violenza del fuceo, non fu misore il danno di questi che la sirago di quelli, trai quali oltre quaranta. Soldati, che vi resturonio tra murti e feriti, vi l'anciò auso la vita un Capitano di fanlerin con la perdita del medesimo forte, che fu di auovo dal nemico ripreso.

Avanzatisi li spagnuoli nel medesimo tempo all'attacco del secondo fortino, occuparono una montagnuola, dalla cui sommità veniva non meno predominata la piazza che le fortificazioni nemiche. Il cui sito essendo conosciuto dal Gusman per molto opportuno a travagliare gli assediati, vi fece piantare una batteria con sei pezzi di cannoni, con i quali incominciò immediatamente a bombardarli. Ma comecche l'esperienza il più delle volte non corrisponde al disegno concepito prima di pratticarlo, riuscirono gli effetti di questa batteria molto diversi dal suo pensiere, perche il Novigliè, con le diligenze usate nella fabbrica del ripari , l'aveva così bene fortificati , che dall'artiglieria , o non erano dannificati o molto poco nocumente ricevevano. Con tutto ciò il Gusman, perchè il posto della collina era molto necessario per inoltrarsi all'acquisto del fortino, non volle abbandonarlo; anzi fortificatosi in esso, fece coll'opera della zappa principiare alcune strade coperte, per potersi con minor pericolo avvicinare al nemico ed attaccarlo; nè lo inganno la speranza, perchè avendolo, dopo perfezionato il lavero, da più parti investito, con la perdita di quattro soldati e d'alcuni altri feriti se ne rese fra due giorni padrone.

Il terzo posto, che doveva attaccarsi dagli alemanni, sarebbe stato dal Visconte colla medesima facilità conquistato, ma arrestandosi per dubio delle mine nel miglior corso della vittoria, sospese l'assalto per ordine sopravenutoli dal Gusman, che avvertendolo del pericolo al quale incautamente esponeasi, gli fece intendere che non dovesse spingersi più oltre senza nuova commissione di lui. La cagione però più priucipale che mosse il Gusman a dar quest'ordine al Visconte, oltre la poco innanzi narrata , fa che essendo stato il posto degl'italiani di puovo occupato dal francesi, e dipendendo da quello, ch' era meno addentro degli altri fortini , la sorpresa degli altri due, designò come più necessario di cimentarsi prima all'acquisto di quello e poi alla occupazione degli altri. Alla deliberazione del Gusman segui poco dopo l' effetto; perchè avendo commesso all' Arese che dovesse attaccarlo a due ore di notte, prima che potesse maggiormente fortificarlo il nemico, e fatto toccare all'arme negli altri quartieri per divertire le forze dei difensori, fu con tanto valore investito, che senza molto contrasto se ne fece padrone. Ma comecche il vincitore suole il più delle volte insolentirsi nelle vittorie, e in vece d'appagarși d'una gloria quanto più mediocre tanto più 'profiterole; si 'rende in maniere 'iavaghito delle peisse conquiste, che ion può coquetar l'anaismo senza dissidiro delle seconde, quitodi avvenne che allettato dalla felicità del prime successo volle anche inseprenaria all'acquisto dell' fortine degli alemanni, aperande col ealore della prima vittoria e col beneficio della notte, di poterio agevoluesate gasdaguare: Ondo fatti per tale effetta avannare dua sergenti con attune manicia di moschetiteri, si venno ben totto alle mani, e conucchè il nemico, olive la solita vigitanza, stava sulle difese per la toccata all'armi-fatta delli sagnuoli per divertirio dal posto degli taliani, fu finalmente necessitato a ritirarsi con perdita e con vergogna poco corrispondente all'ardimento mostrato in assalitro; perche lotte la perdita di molti soldati che vi lasciarono la vita, vi rastavoa ancora da cinquanta feriti, e tra questi quattro capitani di fanteria.

Guadagnato il fortino dagl'italiani, ed avanzatisi nella mattina seguente col beneficio della zappa più vicidi al nemico, vi piantarono una batteria con sei pezzi di cannoni, con la quale, principiando a travagliare la muraglia della piazza, incominclarono i francesi a sentire i disagi dell'assedio : perchè oltre il danno del cannone che rovinava gran parte delle mura, la moschetterla, che grandinava dal medesimo forte, infestava grandemente il presidio che stava alle difese. Ma comecche un infortunio sempre è principio dell'altro, quindi avvenne che a questa prima sciagura del francesi se ne aggiunsero dell'altre; perchè avendo li spagnuoli e gli alemanni assaltati gli altri due forti due giorni dopo l'acquisto del primo, se ne resero similmente padroni, ma con diversa fortuna, împerciocche questi vi perdettero da quaranta soldati, i quali vi restarono sepolti sotto le rovine di due mine che fece volare il nemico, e quelli con la morte d'alcuni difensori vi fecero prigione il Tenente Colonnello della marina: oltre l'acquisto d'alcuni sacchetti di pelvere, che trovarono sotto due mezze lune minate, che furono così d'improviso occupate che non ebbe tempo il nemico di farle volare.

Sorpreii în tul ginise gli altri fortial, e piantatevi due altre batterie ciotro la plizzaç principisarone gli sissatistra, a tirare una linea inserno alte fortificazioni nemiche, inon meno per darsi mano cegl'altri quanticri, che per impedire le sortite agli assoliait; è quali usceudo continuamente dalle trincere, acorrevano con tanta franchezza a danno doi nostiri , che per la distanza che frammezzavasi fra gli italiati, spagunica e alemanni , venivano difficilmente respitat. Però il Noviglio , che si vedera giornalmente restriogere, e cossidorava di quanto pregiudizione scella plazza, non tralascio diligenza ne risparmio fattea per impedirla, con la speranza che transfo in lungo l'associa con deveni con la contralo di terrando in lungo l'associa con deveni con la terrando in lungo l'associa con deveni con la terrando in lungo l'associa con deveni con la terrando in lungo l'associa co devesse per lo intemperio della stagione

o ser l'arrivo dell'armata di Francia, che forse si prometteva, inevitabilmente discogliersi. Fondatosi dunque sopra questa pretensione totalmente infruttuosa, incominciò con continue sortite ad impedire i lavori degli aggressori ; e quantunque ne fosse molte volte respinto. fu però egli tanto assiduo nel travagliaril, che il Gusman per sottrarsi da simili disturbi, si risolse avvalersi del beneficio della notte, la maggior parte della quale, in vece di spendere al riposo dell'esercito, consimaya nelle fatiche assistendovi anch'egii talvolta, non meno ner dare animo agil operarii , che per infervorarli al travaglio. E perche gli assediati non ardissero di sortire in quel tempo, ordinava nel più alto sijenzio della notte che, dandosi all'armi in tutti tre I quartieri dovessero infestare i nemici non meno col cannone che con le hombe. Té quali cadendo tanto dentro le fortificazioni quanto dentro la piazza, non è credibile a dirsi il danno e il terrore che cagionavano.

Affitto per tanti flagelli ma non sbigottito , il Noviglie si studio d'impedire i disegni degli spagnuoli con nuove mine principiate verso la linea, ma avvertitone il Conte per relazione di un prigioniere fatto in una sortita, restarono, prima che arrivassero, a perfezione controminate dai nostri, i quali divenuti per simile avvertimenti meno inconside? rati per l'avvenire, si andarono con tanta cautezza trincerando che, toltane la perdita d'alconi fanti che restarono nelle sortite del nemico soora i medesimi jayori trucidati, ridussero fra pochi giorni a perfezionare la linea, e levaroro agli assediati, con darsi mano con gli altri quartieri, non meno la comodità di sortire di dentro, che d'esser soccorsi di fuori. le call the left 1916 I the Little and the

· Circonvallata in tal guisa la piuzza, e chiuso con l'armata di mare l'accesso ai soccorso, doveva il Conte prepararsi con gli assaiti alla espugnazione delle trincere ; ma essendosi nella perfezione dell'acceunata linea, e in altri combattimenti sostenuti contro i nemici, molto scemato l'esercito, fu cagione che, sospendendo per qualche giorno l'invasione, applicasse il pensiero a ripforzario con puovo corpo di genti. Giungeva giornalmente nel campo tanto da Roma, quanto da Napoli quaiche faute assoldato dai capitani spagnuoli, che per tale effetto risedevano in quelle parti : ma comecche era massa molto tenne in riguardo dell'impresa, e non era busterole a secondare i disegni degli aggressori, Incomincio il Conte a conoscere che non era tanto fac ile l'espugnazione di quella plazza, quanto si aveva forse nel principio figurato ; perché oltre la costanza del Noviglie, per patura difficile a superarsi, e stimato per uno dei più fedeli Capitani che avesse la Francia. Verano dentro di presidio sopra mille e cinquecento soldati, fiumero per la difesa di quel forte molto considerabile, e secito tra le maggiori fanterie che fossero nella Francia. Il cui Re avendo penctrato dal tenore di alcune lettere, intercette sopra la nave presa nel golfo di Lione da Monsieur di S. Polo, che l'armata di Spagna doyeva infallibilmente incamminarsi alla espugnazione di Portologgone. scemo, per poterlo difendere, il presidio delle migliori piazze del suo regno. E comecche ciò non era totalmente occulto alli spagnuoli . si per le relazioni di alcuni prigionieri fatti in diverse sortite interno alla piazza, come per quelle che venivano di Francia per opera dei sollevati che, con la diversione dell'assedio, speravano di necessitare il Re e secondare i loro interessi : quindi avveniva che considerando il Conte dalle forze degli assediati per troppo difficoltosa l'impresa non ardiva di cimentarsi agli assalti senza nuovo rinforzo di genti, Accrescevansi ancora i suoi disgusti maggiormente con la lunghezza dell'assedio di Piombino; poiche essendosi persuaso che dovesse il Conversano fra lo spazio di quattro o cinque giorni farlo cadere, ed avvalersi di quel corpo d'esercito per potersi più agevolmente inoltrare all'acquisto di Longone, n' erano più di sedici trascorsi senza speranza di espugoarlo. Cadeva fra tante difficoltà anco in considerazione del Conte che andando troppo in lungo l'assedio veniva non solo a scemarsi il concetto di quell' armata .. che era una delle più potenti che fosse mai per alcun tempo uscita dal Porto di Napoli, ma sopraggiuogendo ancora l'inverno doveva necessariamente temere delle vicissitudini della stagione: la quale essendo non molto lontana dall'autuuno poteva facilmente inorridirsi; e in tal caso, ritirandosi in qualche porte per isfuggire al naufragio veniva, conseguentemente ad aprire al nemico la strada del soccorso, dal quale evidentemente dipendeva non meno la difesa che la caduta della piazza

Fatte simili considerazioni, e confortie da Iul con i capi dall'essercito, un risoluto che dovesse in ogni, modo tentarsi l'espugnazione di Piombigo; fundati, che sorpreso che fosse (di che non era chi dubitasse con qualche, spargimento di sangua:) poterasi col rinforzo di quelle getti non solo sasting depture i propri rippri il nemico, sua traragliare dolo colle hatterie e, colle continue scaramucce stancato, in, maniera, che reiendosi da tante parti e di natali modi vessato, e convenira se-cessariamente soccombere o citirasi polla piaza; - e perdendo in sida col e fortificazioni esteriori era massima indibitata, che per non rendersi a discrezione del vincitore, a vrebbe, prima di attendere gli ausalti, prerenuti colla resa i suoi vantaggi. Il Gonte però desideroso di accinersi con più sicurezza all'imprese proposta, diede ordine a D. Emmanuele di Esquolos Cenerale dell'imprese proposta, diede ordine a D. Emmanuele di Biguolos Cenerale dell'informata reale, che abaneando seicente

questo soccorso insiemo con gli ordini di sorprendere la piazza a forza d'armi, la mattina 16 di giugno, fatta prima man generosa estorizzona ell'esercito con pappresentari pon meno l'onore che l'utilità che si potera promettere dalla vittoria, l'inferiorò con tanto ardiore all'assalto per le tre, ore della notte ventura, che uon fia soldato in quel tempo, che non ambisso di prevenire fora stabilità al cimento.

Aveva egli, che era non meno del Conte ambizioso d'onore, sin dal principio dell' assedio risolutamente stabilito di assalire la città, che riconosciuto da lui poco abile a mantenersi non dubitava di conquistarla : ma avendoli il Conte con speranza, che dovesse fra pochi giorni cadere, ordinato che non s' impegnasse tant' oltre, affine di conservare quel corpo di esercito illeso per l'impresa di Longone, quindi nacque che il suo disegno non ebbe per allora altro effetto che il desiderio. E con tuttocché alcuni paesani, fuggiti dalla piazza nel campo per la nausea del dominio francese, si esibissero d'introdurlo nella città per un buco della muraglia, che per essere in parte poco sospetta era totalmente o mal custodita o trascurata dai difensori, egli ad ogni modo per non trasgredire i precetti del Conte volle piuttosto mortificare i suoi desiderii che avvalersi di una tal congiuntura. Udita poi la nuova risoluzione del Conte , partorita dagli, avvenimenti del tempo che il più delle volte riescono molto diversi dal disegno, non fu meno pronto in eseguirla che si mostrasse ardente in procurarla. Avendo dunque eletti cento soldati veterani , tra i migliori che fossero nell' esercito, e fatto riconoscere il buco della muraglia, gli commise che entrapdo nell' ora stabilita nella città dovessero unitamente portarsi all' assalto della porta . ed opprimendo le guardie facessero segno, acciò egli che stava su l'avviso attendendo l'esito dell'impresa potesse immediatamente soccorrerli. E perche avesse questo disegno mipor difficoltà in eseguirsi, e per disimpegnare maggiormente gli assediati dalla guardia della porta accenuata, fece accostare alla volta del castello una grossa squadra di vascelli dell'armata reale, con la quale mostrando in apparenza di cannoparlo supponeva di tirare la maggior parte del presidio a quella volta. Gli effetti che ne seguirono non furono diversi dal suo pensiere, per il che accorsovi il nemico alla difesa, lascio in maniera sprovveduti i posti dalla parte di terra, che non fu molto difficile agl' invasori il penetrar nella piazza.

Sopraggiunta la notte, ed entral costoro nella piazza con mirabile silenzio, fu eseguito l'ordinamento del Couversano con felicità pari al disegno; poiche assalite le guardie, dalla parte che meno temevano, e dastosi all'aruni nel medesimo tempo intorno alle mura, fu tanto grande la, confusione e lo sparento degli assediati, the supponendo d'esser prima.

sorpresi clie combattuti ; abbandonarono immediatamente la porta la quale occupata dagli spagnuoli ed aperta nel medesimo istante all'esera cito vincitore, v'entrò con tanta faria propalando il nome di Spagna per tutte le strade della città, che il nemico fugato ed abbattuto per la novità del successo non ebbe ardimento di porsi in difesa. Il Comandante però destatosi in quei primi moti delle armi, e credendo che ciò altro non fosse che un mero artificio degli spagnuoli per tenere in conthona vigilia i difensori, usci con alquanti ufficiali di sua camerata per accorrere al rumore e certificarsi del fatto; ma abbattutosi nell'inscir di sua casa con le truppe del Conversano, fu'così d'improviso insieme con gli altri arrestato, che non solo non ebbe campo da potersi difendere, ma vedendosi fra le tenebre di quella notte circondato da tanti nemici, recossi a somma ventura il non perder la vita; Morirono in questa sorpresa da sessanta soldati del pemico, è tra questi tredici ufficiali di qualche conto. I prigioni non furono meno di settanta, compresovi il comandante colle sue camerate: le sciagure patite dai cittadini non furono minori di quelle che soffrirono i difensori, poiche furono incsorabilmente saccheggiati dal vincitore, che avido di compensare i travagli sostenuti sotto le mura, non era furto che non commettesse ne enormità che non stimasse per lecita. Il rimanente del presidio, udito nella medesima notte l'arresto del comandante e certificatosi a mille segni della caduta della città, non fu lento a ritirarsi nel castello, nel quale, per esser situato sopra la riva del mare, sperava di mantenersi per qualche glorno. Ma restringendolo il Conversano da tutte le parti. ed agginngendo alla strettezza dell'assedio anco le minacce di non dareli quartiere, lo arrese nella mattina seguente con condizione ché potesse senz' arml e liberamente partirsi.

Espugnata la città di Piombino, rimandati sopra l'armata reale gli accumati selecino paspanoli, l'acaitatri la cavalireria con due compagnie di priesdito, passò il Courersano col rimanente dell'esercito sotto Longone; il culi campio per fanti rispetti poco dianzi marrati none era sina in questo muzzio robosio golden acendi poco di consecuente di quanta importanza fosse per la condistati di rispetta plazza il occupazioni del porto, per impediere non meno i soccorsi di dare è che per impadronirsi di un pozzo di acqua dolce, la quale era quanto di profitto al menico altrettanto necessaria agli assediati che n'erato privi e con molto incomodo gli veniva portata d'altrove, ne commise l'impiresa agli alcamani ordinando, che dovressero con agni sforzo assairio. I quali avendolo da due paril investito, in esceuzione degli ordini ricevati, si portaroni con tanto valore in combiattetto, che il difessio pioco meno che aventanti con contrato valore in combiattetto, che il discisso procomeno che aventanti con contrato valore in combiattetto, che il discisso procomeno che aventanti con contrato valore in combiattetto, che il discisso procomeno che aventanti capitali con contrato valore in combiattetto, che il discisso procomeno che aventanti capitali capitali capitali del protesso di contrato valore in combiattetto, che il discisso procomeno che aventanti capitali capital

viliti di polersi contro lo sforze di tante armi difendere, incominciarono apertamente a piegare; ma sovvenuti con nuovo corpo di combattenti inviati dal Noviglie; che invigilando continuamente alla conservazione della piazza osservava ogni piccolo moto degli aggressori; per interrompere con gli ostacoli tutti i loro disegni , furono la manlera respinti, che perduta quasi la speranza d'occuparlo, parte sprezzando il comandamento dei capi ritirossi nel primo quartiere , e parte combattendo intrepidamente senza stimare il pericolo e restò dall'armi nemiche miseramente trafitta. E se il Cusano, al cul valore era stato dal Visconte incaricata l'impresa non si fosse in quel punto inoltrato con nuovo rinforzo di soldatesca in soccorso dei suoi virimproverandoli non meno la viltà che mostravano che la vergogna che denlgrava la gloria di una nazione così bellicosa, era forse in quel giorno per scemarsi talmente l'opinione degli assedianti de per ingrandirei in manicra il concetto degli assediati, che questi per l'avvenire avrebbero molto poco stimato gli assalti e da quelli per simil successo sarebbero stati con poco valore intrapresi. Questo generoso cavallere sprezzando l'officio di capitano , e spintosi avanti colla spada alla mene per insegnar coll' esempio ai suoi soldati il combattere assali con tanta bravura il nemico che quantunque nel principio del combattimento mostrasse non meno arditezza che valore in difendersi sopraffatto ad ogni modo dalla piena di tanti assalitori, che ad emulazione del capo non altro pareva che ambissere che d'involargli la gloria che sperava dal fine di quell'assalto di conseguire, abbandono finalmente con estremo disgusto del Noviglie la difesa del posto a dopo averlo per più di due ore continue valorosamente difeso. Ma comecchè le felicità terrene pon si godono senza amarezza, e ili merito del valore consiste nel sacrificar la vita ai cimenti di Marte, intorbidossi l'allegrezza di questo successo colla morte del medesimo Cusano: il quale mentre credeva di goderne gli applausi lascio, ferito d'archibugiata, sotte al medesimo posto la vita ; ma non il nome , che vivrà sempre onorato e degno di mille encomii nel mondo. Oltre la perdita di questo cavaliere, che fu sentita con estremo dolore nel campo i vi morizono più di cinquanta soldati e ne restarono non meno d'altrettanti feriti, i muali due giorni dope furono col comandante di Piombino, e con gli altri prigioni fatti in quella sorpresa sopra una galera trasmessi pella città di Napoli. Il Visconte fortificatosi nel posto occupato de trascorso nella medesima sera insino alla riva del mare, s' impadroni similmente del magazzini, che restando con la perdita del primo forte esposti alle invasioni del vincitore, non parve espediente al nemico di mantenerli. È però vero che se avesse egli con più matura considerazione ruminata l'importanza di quello, o con migliori fortificazioni munito, essendo dall'eminenza di quel sito predominata la più stretta foce del porto, sarebbe restata conseguentemente preclusa la strada del soccorso che u superando per avventura gli ostacoli dell' armata di mare i si poteva facilmente nella piazza introdurre. Ma comecche i pericoli non si stimano se non quando sono poco distanti da chi li teme, quindi avvenue che gli assediati non si avvidero di quel male se non dono che fu quel posto sorpreso dagli spagnuoli, i quali avendo prima d'acquistarlo molto ben conesciuto il vantaggio del sito ed il pregiudizio che ne dovevano gli assediati ricevere, non solo lo fortificarogo com nuovi ripari, ma erettavi una hatteria con sei pezzi di cannoni/ vennero talmente a contendere al nemico l'ingresso del porto, che fu d'allora in poi giudicato imla gioria di una nazione cosi bi oliogina asma olimpitati di olidicaoq Non stavano frattanto a bada le soldatesche degli altri quartieri, per-

che facendo continuamente giocare il cancone recavano grandissimo danno non meno contro le mura della piazza 13 che dentro V istesse triacere del nemico; però le armi che travagliavano maggiormente gli assediati erano molto più le bombe che le articlierie, le quali essendo dalla maestria degli artiglieri con molta frequenza lanciate, potevano i francesi difficilmente per la strettezza del recinto schermirsi dalle offese che cagienavano. Ma comecchè non è male senza rimedio. Il Noviglie dopo avervi perduti più di dugentoginguanta soldati con molti officiali di conto, fece cavare alcune grette molto profonde l' tanto dentro la piazza quanto dentro i ripari e ed ordino che al primo torro di campana, dato dalle sentinelle dei baloardi che linvigilavano sopra la caduta delle bombe, devesse giascun soldato per evitare il pericolo colà ritirarsi. Ed in vero fu questa sagace invenzione del Novigliè di tanto profitto agli assediati, che sebbene gli spagnuoti non cessarono mai di tirarne insino all'ultimo di dell' assedio, non fecero però quell'effetto, che avevano per l'innanzi predetto; perchè non prima giungeva la bomba co dentro la piazza o nel vuoto delle trincere che gli assediati ricevutone il segno dalle guardie, si ricoveravano nelle cave, e dopo non molto prevaleva da violenza del fuoccolol contitto con attunte di con-Ma con tuttocche fossero i francesi in tal guisa combattuti, e du tante parti travagliati dall' esercito spagnuolo i non però si vedevano meno applicati alle difese che desiderosi di prevenirle : perche divenuti impazienti in attender l'assalto, e stimato gloria non partorita da vero valore il combattere dentro i ripari , non era giorno che , sortendo con

generosa intrepidezza fuori delle frincere pinon s'inoltrassero ad interrompere i lavori e le fatiche degli assedianti, uccidendo gli operarli, e riportando in dietro talvolta qualche: prigioniero: in: argomento del vaberé operalo. Venne cen tutto citò ristizzato questo loro ardinento dall'arrivo delle soblatesche da l'iombino, le quali divise dal Gasman similmente per nazione, e passata ciascuna nel suo quardire, si risforzarono in maniera le guardie dei posti, che vedendo il Notigliè che le sortite noti producevano il medesimo affetto di prima, ordinò che por lo immazi invigilassero solumente alle difese.

In tale stato ritrovavasi l'assedio di Longone, e tali furono i successi insino alla fine di giugno , quando arrivarono nel campo due fratelli del Gran Duca di Tosenna con altri Ambasciatori di complimento per visitar D. Giovanni la nome di quell' Altezza; i quali dopo aver seco passato l'ufficio nella villa del Rio, ch'era situata tra l'esercito e Portofereaio, e condotti dal Conte a vedere i quartieri del campo , le batterie, e la positura di quell'assedio per renderlo con la presenza di quei signori molto più celebre, partirono nella medesima sera alla volta di Livorno, soddisfatti non meno delle cortesi maniere di questo, che della piacevolezza di quello. Ma i complimenti che passarono tra loro e D. Giovanni non rescro ell assediati men ferventi nel combattere, e fu per ciò che, rinforzato con le soldatesche venute da Piombino l'esercito spagnuolo come poco anzi accennal, il Conte che molto ben conesceva di quante gievamento fosse al fine di quella impresa il prevenir con la prestezza i nemici , pon fu pigro in dar ordine al Gusman , che rompendo gli indugi ( englone d' orn) disordine ) dovesse immediatamente investire le trincere, poco o nulla stimando one vi perdesse qualsivoglia corpo di genti per occupario. Aveva il Noviplie fatto erigere un fortino soora gli estremi di due mezze tune, che sporgendosi fuori delle trincere veniva a flancheggiarle a guisa di baloardo, e consequentemente non potesano gli assedianti senza evidente periodo avvicinarsi agli assalti. Ma comecche sono molto difficili le strade per le quali deve posgiarsi all'erta degli onori , o al fine di quella gloria che per mezzo del valore si consegue, il Gusman quantunque considerasse che non era per conquistarle senza spargimento di sangue, ad ogni modo, penchè non poteva altrimenti avvanzarsi all'espugnazione della piazza, ordinò al terzo dell' Aragona che assalendole alle tre ore di notte se ne dovesse a viva forza impadropire: Eseguito quest'ordine nel tempo da lui stabilito, non produsse gli effetti diversi dal suo disegno; pereliè divertiu tisi i difensori per lo strepito di tante armi, che nel medesimo punto risuomarono mer tutte le parti del campo, furono finalmente costretti dopo una valida resistenza di ritirarsi nelle triocere , lasciando in potero degli assalitori non meno il fortino che le medesime megge lune. È però vero che la sorpresa non resto totalmente invendicata e perchè fatta volare um mina con alcuni fornelli che prevenendo l'assalte suddette

avevano i francesi per tale effetto proparati, vi perdottero gli spagnuoli tra morti e feriti più di ottanta soldati. Gli avversarii però non furono così solleciti nel ritirarsi cho nel medesimo fuoco delle mine non restassere offest i ne la vittoria fu di si poea conseguenza e che nell'acmaisto di quel posto non apparisso immediatamente il vantaggio degli spagnuoli, perchè oltre l'avervi cretta una batteria di dodici pezzi di canooni di enl coloi facevano breccia molto potente nella muraclia, si conolibe ancora per tale accidente similmente abbattuta la speranza e l'animo del Noviglio, il quale vedendosi giornalmente restringere intorno alla piazza, e tenendo per/affatto svanite le voci del soccorso, promiate dal principio dell'assedio i incomincio non meno a dubitare del fine dell' impresa che della salvezza dei suoi soldati e considerando che se avveniva per avventura che li spagnuoli s'impadronissero delle trincere ( accidente elie a lungo andare non poteva evitarsi ) non era più in suo potere il migliorare le condizioni della resa, il che di presente poteva con molto vantaggio praticare e cho forse poi gli sarebbe stato con molta difficultà conceduto. Accrescevasi maggiormente la cagione del suo timpre operché le medesime soldatesche del presidio a la cui fondavasi la difesa della piazza, o che titubassero nella fede, o che mal rotentieri soffrissero i disagi dell' assedio pareva che non ad altri attribuissero il futuro male che prevedevano e che all'ostipazione del comandante, sol dorso del quale carlcando tutte le sciagure o gli avvenimenti sinistri, sparlavano pubblicamento o in ogni parte in pregiudizio del suo onore e dicendo esser troppo imprudenza di un Capitano P estinarsi alla difesa di una piazza via cui oltre il patimento di molte cose necessarie che vi mandavano, era effetto di vanità manifesta P introducci soccorso z perche le rivoluzioni della Francia crano eost vive in quel regno, che trovandosi il Re impegnato nelle guerre intestine con-poteva applicarsl a sostenere il peso dell' esterno; e con-"seguentemente militando simili ragioni, ora migliore espediente il prevenire la sua caduta con analche natto oporato, che, ostinandosi insino all'ultimo spirito alla difesa padtopersi alle deggi del vincitore, non D li Novielië che aveva di ciò presentito qualche susurro per mezzo

del suoi pardall, e perchè il risculirisi in quel tempo concentava non meno l'autoi disegni che ll'iscritiri del Re, distinuolo non solo il cassigo a cui ventra dalle ggio bibligato, mari si tudio i reprimere son availi mettidel simili dicerle i rincornido gli attori inno con les speranze del soccorso quanto coro le promosse del premio, parisadendo il a credere che Monsieur di S. Polo que el cui eza commessa la condotta didell'armata francisco di che sariolis partito da l'olome, si che non era misito con o di lorre se che il Re autoritando la federola presido ; la

cui, candidezza maggiormente risplendo nelle turbolenzo dei regni che nella tranquillità della pace, non lascerable sona mercede un servizio così rilerante. Affatiovasi similmente di rinocardi con le tuninghe e le speranze dei bottino, dicende che nell'arrivo dell'armata francese, in cui si era imbarcata la maggior parte dei Cavalieri dei regno, la spagnuola che, cra-per l'ante perille avvilità, o devera per non cimentari à abitaglia rimbarcare con mella confinsione l'esercito assediante; o combattende con farzo molto dissuguali alle loro, mecessariamente soccombere; ed in tal caso sun era dubbio, che sortendo il preddio dabbi piaza, apetiche mon meno vegder molto caro l'imbarco al menleo; che traragliandolo inoessantemente alla coda, imparionitti di tettiviti daggio del campo.

Con queste e con altre immaginate ragioni da lai artificiosamente inventate, si studiava il Noviglio di mantenere in fade le sue suldatesche; ma per melto che si adoperasse altro effetto non predussero i suoi discorsi, che un affettato assentimento al servizio del Re, cagionato più dal rispetto devuto all'autorità del comandante, che dalla volontà d'abbidirlo perche conoscendo che simili esagerazioni nen avevano altro di sodo che l'apparenza , ne venivano da lui per altro fine proferite che per indurli con maggiore intrepidezza a difender la piazza, non potevano cancellare dagli animi loro il timore della caduta. Ravvivossi nondimeno in qualche parte, la speranza degli assediati non solo col favorevole avvenimento di una sortita fatta contro el'italiani, in eni oltre la perdita di molti soldati, restarono feriti l' Arese, e il tenente del Maestro di campo Generale, ma anco coll'avviso del soccorso preparato in Tolone di cinquecento combattenti imbarcati sopra una galera di Monsieur di S. Polo; le cui lettere essendo in tempo di notte penetrate nella piazza per mezzo di un tale, che ingannando le guardie dell'armata spagnuola, s'era condotto a salvamento presso del Noviglie. l'assicuravano non meno della venuta di queste genti, che del grosso apparecchio di navi che si stava facendo in quel porto, per venire quanto prima a liberarlo dall'assedio nemico, e che dovesse ad un certo segno, che gli sarebbe dato all' arrivo della galera , con una valida 

Pubblicatosi, un atmile arviso, dal. Novigité con iperboli molto magjori del verp, e infracati, con la aperanza di questo soccorso gli animi dagli, assediati, si cosobbe non mono ristabilità la fade di quel, presidio, che il deuderio di mostrarre giu dictiti. El di avero se questo socorso aressa aruto quell'estio che ne-sperara al S. Pelos, non è dubbio che gli apagnuoli, o si sarcibera con, poco onore dall'assedio parisi. O l'arrebbero a, prezzo di molto, saugue, terminato. Ma consecché i fini delle imprese terrene dipendono immediatamente dal Cielo, che l'agevola e difficulta secondo il demerito o la capacità di coloro che procurano consegnirli : quindi nacque che le concepute speranze del francesi restassero per l'assidua vigilanza degli spagnuoli totalmente abortite. Essendo dunque penetrato all' orecchio di D. Giovanni che la suddetta galera nemica era di già approdata nell'isola di Planosa, e che il S. Polo aveva spedite diverse feluche a darne avviso al Noviglie dordino al Marchese di Bajona Genevale della semaden di Sicilia Colta davesse von due galere inviarsi a quella volta con preciso comandamento che riportasse, tornando nel campo, o ragguaglio men confuso o relazione più distinta del fatto. Partito immediatamente il Bajona ed arrivato nell'isola , altro non vi trovò che una picciola barca, che abbandonata dai-marinari alla vista delle galere spagnuole pera rimasta presso alla riva con due envalieri francesi, dal musti essendogli riferito che la galera nemica si era diretta alla volta di Monte Cristo e che i marinari per non restar, preda degli spagnuoli si erano salvati nell'isola, fece immediatamente shareare cinquenta moschettieri, i quali avendo non molto dentro terra arrestati i fuggitivii, e preso lingua ; accertossi il Bajos na che la relazione di quei cavalieri non era muscherata d'Invenzioni., Onde risoluto di non trasourare una simile occasione le rinfrescate con sollenita cura le ciurme delibero di portarsi a Monte Cristo con disegno d'avanzarsi tant' oltre vi che prevenendo la fuga della galera nemica non potesse senza battaglia ritirarsi in Polone: quando affrontatoni con Ciannettino Deria, che con altre due gulere era stato per simile effetto spedito dal Conte, veleggiareno di conserva a quella volta. Ma giunti su lo spuntar dell'alba sopra la parte occidentale dell'isola, si avvidero che la galera nemica si era più di trenta miglia allargata verso mezzogierno : con speranza forse di poter più facilmente soccorrene Longone dalla parte di levante: Datale dunque la caccia con tenersi sempre alla destra per impedirle il ritorno alla volta di Francia, non obbero fortuna di raggiungeria alla bustiglia di Corsica; dentro al di oui porto essendosi risirata con la speranza che quel castellano dovesse difenderia , fu finalmente assediata dalle spagnuole ( ma non parendo convenevole al Doria che devesse colà dentito assalles senza pombile pregludizio: della Repubblica di Genova, sotto la cui protezione vedevani rifuggiata, ne diede immediatamente relazione nel campo per avere il sentimento del Conte, il quale mentre gli dava ordine che si cacciasse dal porte, e gl'inviava altre quattro galere di rinforzo, egli considerando che non era molto difficile il sopraggiungere da Tolone qualche aiuto in soccorso degli assediati, si risolse investirla senza attendere le commissioni del Conte. Ma avvedutisi i francesi di questo puovo

disegno del Doria, afficularono la galera nel porto, e si salvarono nella bastiglia con fine di rimetterta a galla alla partenza degli spagnuoli, i quali accortosi primenti di questo artificio la fevero nella medesima notto bruciare, lasciandola insieme colle loro speranze incenerita nel porto.

Il Conto frattanto, erette che furono tutte le batterie necessarie intorno alla piazza, e tolti, con le ruine cagionate dal cannone e con le stragi fatte dal moschetto, gli assediati dalla difesa delle mura, fece principiare alcune mine con fine d'aprirsi l'accesso alle trincere del nemico senza esporsi al pericolo degli assalti, gli eventi dei quali aveva egli con tanta perdita dei suoi esperimentati, chè divenuto per simile eaglone più circospetto si era risoluto di non incontrarli senza evidente bisogno. Secondavano maggiormente questa risoluzione dei Conte, non meno la salvezza dei suoi soldati, che le contromine degli stessi francesi ritrovate sotterra dal terzo dell'Aragona, per le quali avvalendosi gli spagnuoli dell' occasione di tanto vantaggio, penetrarono con poea fatica insino alla mezzaluna grande del nemico, dall'acquisto della quale dipendern la total difesa delle fortificazioni esteriori. Ma comecchè lo mine principlate dagl'italiani e dagli alemanni non erano ancora ridotte a perfezione per la durezza del terreno che era molto sassoso, il Conte, a cui premeva di farle in un medesimo tempo scoppiare, per sopprendere, ed assalire da più parti il nemico, non volte per aliora avvalersi di quel beneficio, ma rimessa a tempo più congruente l'esecuzione del suo disegno, commisse al Gusman che facesse proseguire il lavoro delle altre mine principiate con la medesima vigilanza dalle altre due nazioni. Ed in vero se avessero incontrata in cavarlo la medesima facilità degli spagnnoli, non è dubbio che l'espagnazione della piazza, che riusci per tante difficoltà non mene lunga elie travagliosa, si sarebbe con minor fatica e con maggior prestezza terminata; perchè dovendo il Novigliè, per la perdita delle fortificazioni esteriori, ritirarsi nel recinto delle mura, o conveniva difendendola sottoporsi all'arbitrio del vineitore, o per non avventurarsi a simili incidenti, cedere alla fortuna, e rassegnare la fortezza con qualche onesta condizione nelle mani degli spagnuoli. Ma comeeche gli esiti delle cose sono qer natura soggetti agli accidenti che naseono, ed il più delle volte per ogni piccola circostanza che li muta, rlescono molto diversi dal disegno, non è meraviglia se l'assedio intrapreso non corrispose alle speranze del Conte.

Prolungò similmente l'espugnazione della piazza un'altra nuova sciagura che sopravvenne ai terzi dell'Arese e del Carafa; i quali mentre, in esecuzione degli ordini ricevuti da D. Prosporo Tuttavilla, investivano un forte fabbricato sopra le trinere del temico, con disegno di tenerho disapplicato dal sospetto delle mine sche lavoravano gli assedianti, forte che per artificio dei francesi con poca fatica occuparono, scoppiò con tanta violeura una mina, che dopo averne una gran parte mundata per arta, restavono gli altri tainente avviliti per l'atrochà del sincesso; che sostenando il Novigile di dentro tripart, e respiagendo il da logoto cecupato, gli feco conoscere per non meno sparentona la fierezza del ferro che l'impeto delle fianmes. E se non viaccorreta il Carafa con nauvor inforco di genti, che rincornado il alla difesta, riprese l'ardinento dei nemici, non è dubbio che sarebbe stato motto maggiore il danno che polora seguirico mioni motto maggiore il danno che polora seguirico.

Concorse parimente a sconcertare in qualche modo le concepute speranze del Conte un nuovo accidente derivato dalla medesima mina del nemico, la quale cagionò tanta ruina in volare, che dijatandosi per qualche spazio fuori delle trincere, e penetrando con aperture moito patenti insino ai lavori degl' italiani, non fu possibile per moite diligenze che vi si fecero di ceiarie agli occhi del Novigliè: il quale invigilando continuamente a guisa di un Argo in premeditare i modi della difesa, non così tosto se n'avvide, che fabbricate nuove opposizioni per ripararsi, rese da quella parte infruttuosi i disegni degli avversarii. Non ebbe con tutto ciò fortuna d'impedire al Carafa, che fra la medesima strage dei suoi non proseguisse ii corso della vittoria; perchè caricandoio con nuovo soccorso di genti inviategli dal Gusman, e respingendoio dentro i ripari, non trovò resistenza nel riacquisto dei medesimo forte minato, fortificandolo di nuovo ed avvalendosi per argini delle istesse rovine cagionate dal fuoco. E comecche ad Argo non bastarono cent'occiui per guardare una vacca dali' insidie di Mercurio, così la vigiianza del Novigliè non fu sufficiente a dividersi in tante parti, che vinta finalmente dagli artificii del Conte non restasse ingannala, perchè mentre egli attendeva a ripararsi dalle rovine degl'italiani, e facendo nuove sortite, e aizando nuevi ripari, si studiava di tenerli in continuo travaglio, non passarono molti giorni, che gli alemanni trattenendo con piccoie scaramucce il nemico occupato, e travagliando nel medesimo tempo con la zappa sotterra, penetrarono con le cave tant' oltre che giunsero finalmente sotto le trincere dei francesi.

Volera il Conte nella mattina aeguente, che furono di 25 di Inglio orono dedicato al glorioso S. Giacomo fautore particolare delle armi spagnauole, assalire in un medesimo tempo i ripari del nemico, e dar fueco alle mine, confidato talmente nella protezione di quell'Apostolo, ce in quei molti vantaggi, che per ragione di guerra pareva che militassero dal suo canto, mentre non conosceva impedimento che po-

tasse difficultargii le vittoria e quando essendo nella medesima sura anrivate nel campo, he giatrei del Dovisio «del Bigiona» con la nuova del l'incendiata galera francese, e della sperantzi del soccorso totalmente svantta ; egli desideroso di risparmiare la vita del suo soldati, senza esporsi al pericolo degli sassiti, e considerando che questo sinistro arviso devesse espugniare finfallibilmente la costama del Norigizio dellutasopendocalo per altora di prosegure il suo dieggo, di unoverse qualche pratica d'accordo; con speranza; che lo stato dell'assolo), si trimenti e le conjuntutare del tempo; conocciuto poco favorerella solevare le miserio degli assediati; doveserò necessariamente obbligato a non chindere l'orecchio al trattato di qualche doscoto particolomiana

Patto dunque intendere al Noviglie il naufragio della galera, e la disfatta del soccorso, l'esortò a non volere con tutta pertinacia comtrastare alla fortuna del vincitore; in tempo che conosceva esser non solo destituita la speranza degli ainti promessi da Francia, ma ristretto in tal gulsa dalle armi spagnuole, e in maniera vessato dai disagi dell'assedio che, non potendo più mantenersi, doveva fra pochi giorni necessariamente soccombere ; soggiungendogli che la fede d'un comandante l' obbligava non meno alla difesa della piazza che alla conservazione del presidio, alla salute del quale devendo con premeditati rimedil invigilare ; o conveniva di non attendere gli ultimi esiti della guerra, o non ricusando le condizioni che gli venivano proposte da lui, farsi conoscere al mondo quanto valoroso in sapersi difendere, altrettanto prudente in avvalersi dei suoi vantaggi. Queste ragioni del Conte erano molto efficaci a piegare la costanza di coloro, che intanto stimano caro l'insinuarsi, servendo, nella grazia del Principe, in quanto regnando nell'auge della sua grandezza si conosce valevole a conferirla, e non veggono intorbitata la tranquillità dello Stato; ma nell'animo del Noviglie, risolnto di raffinar maggiormente l' oro della ana fede tra le fiamme delle turbolenze, e di non denigrarla per qualunque cagione senza prima conoscersi incontrastabilmente dalla necessità della forza abbattuto, non ebbero vigore di penetrare. Anzi supponendo che la chiamata del Conte fosse un mero artificio spagnuolo per obbligario con tale stratagemma alla resa, non solo mostrò nel rispondere la medesima costanza sin dal principio dell'assedio professata; ma interpetrando per effetti di debolezza la minaccia del Conte, sincorava il presidio non meno a sostener la difesa della piazza, che ad intraprendera nuove sortite contro gli assedianti: il cui campo, asseriva, per tanto scemato di genti, che diffidato il nemico di noterla sorprendere per assalto, tentava di espugnaria col trattato.

Se queste ragioni accennate fossero state più valevoli a sostenersi,

e in qualche parte secondate dagli effetti, non è dubbio che avrebbero impresso nell'animo degli assediati qualche sorta di speranza : ma riprovate con la certezza del fatto, che per opera del medesimo Conte per netrò nella piazza, nacque tanta convinzione tra di loro, che risoluti di non far prova dell'ultimo sforzo degli spagnuoli, ed opnonendosi con aperta ripugnanza all'esortazioni del Noviglie y fecero essi intendere che non essendo sin' ora comparsa , ne vedendosi comparire l'armala francese col soccorso promesso da Monsieur di S. Polo, non era più tempo di ricusar l'offerte del vincitore, e che quando egli avesse tuttavia voluto persistere nella solita pertinacia, senza premere alla salute del presidio y che era la principale incumbenza di un capitano dovesse almeno, disobbligandoli dalla fede giurata, acconsentire che potessero per se stessi investigare il rimedio, prima che il male divenisse maggiormente incurabile. Queste erapo le doglianze di coloro a eni se bem premeva il sottrarsi dal pericolo degl'invasori, non volevano però farsi conoscere per tanto alieni dal servizio reale, che non mostrassero in disservirlo qualche sentimento d'onore a ma i lamenti le le onercle delle soldatesche più basse e di genio men generoso, che per tema dell'ultimo male si avevano sffatto strappata la maschera della versogna dal viso, e si erano apertamente ammutinati , non s'udivano proferire con termini di tanta modestia, anzi divenute per l'impunità del castigo libere dal dovuto rispetto del comandante, sparlavano con tanta licenza centro di lui, che non era disordine, no male successo in tutto quel tempo dell'assedio elie non attribuissero alla sua pertinacia protestando pubblicamente per la piazza, che se non risolvevasi per intio quel giorno di praticarne la resa, deliberavano di trattarla da se stessi con patti poco onoreveli e condizioni men vantarelosemus 'lleri obustive Conosceva molto bene il Novigile, che lo stato dell'assedio non cra in tanto pessimo termine che non potesse per molti altri giorni sostener la difesa della piazza, perchè convenendo alli spagnuoli prima impadronirsi delle fertificazioni esteriori , e dopo cimentarsi ali' assalto delle mura ricercavasi non meno il beneficio del tempo, che grossa perdita di genti per eseguirio, ma considerando poi che le sue deliberazioni non potevano secondarsi senza l'ubbidienza del presidio, e che pella competenza dei mall deve sempre preferirsi il minore, si risolse finalmente di cedere alla fortuna y vinto pluttosto dal comune consenso del suoi che dalla forza della ragione. Fatta dunque elezione di due cavalleri francesi gli commise che passando nel campo nemico dovessero in suo nome trattar con D. Giovanni la resa della piazza con condizione, che non venendo fra lo spazio di due mesi: soccorsa dall'armata di Francia e concedendogli Sua Altezza quattro pezzi d'articlieria con

l'arme di S. M. Cristianissima, ed i prigioni fatti nella sorpresa di Piombino. l'ayrebbe infallibilmente consegnata nelle sue mani, condizioni invero che non potevano rigettarsi se la lunghezza del tempo non fosse stato il più formidabil nemico degli spagnnoli i quali non per altra cagione attendevano con tutta sollecitudine all'espugnazione del forte. che per sospetto dell'autunno, nel cul tempo potendo facilmente inorridirsi ll mare, dovevano, allontanata che fosse l'armata di Spagna, aprirsl'le strade ad ogni piccolo soccorso; e conseguentemente l'assedio che era stato sino a quel tempo con tanta effusione di sangne e di spesa sostenuto, doveva necessarlamente levarsi. Onde se fossero risolutamente ricusate da D. Glovanni e rimandati gli ambasciatori poco soddisfatti delle risposte , non parve all' istesso Noviglie; che le propose, effetto di molta meraviglia. È però opinione di alcuni, che avendo egll questa medesima cagione molto prima ruminato, non per altro fine si mosse a proporre condizioni così svantaggiose, che per obbligare gli spagnuoli alla ripulsa, e tirare il presidio ad una disperata difesa, arm

Il Conte però argomentando da questo nuevo meto del Noviglie, e dalle relazioni di qualche fuggitivo, che gli assediati si trovavano non meno abbattuti d' animo che di forze, e che il timore della viva caduta, concentrato nelle viscere di ciascuno, operava anche più del ferro in favore degli spagnuoli, non fu lento in commettere al Gusman, che dando fuoco alle mine, dovesse a viva forza impadronirsi delle fortificazioni esteriori . il cui effetto succedendo felicemente com' egli credeva, pon dubitava che chi aveva prima di perderle praticato l'accordo dovesse, necessitato da sclagura molto più grave, moderare il rigore delle sue pretendenze, e cedendo finalmente alla fortuna del sincitore , piegarsi a trattarlo di nuovo con patti più congruenti. Gli effetti che derivarono dall'esecuzione di quest'ordine del Conte; non furono diversi dal disegno, ne l'esito traligno dal suo disearso, perchè avendo l'esercito spagnuolo nella notte precedente ai 28 di luglio occupate, dopo lo scoppio delle mine, tutte le fortificazioni di fuori, ed erette sepra i medesimi ripari del nemito nuove batterio contro le mura , il Noviglie, deposta con la speranza del soccorso la pertinacia di volersi difendere, deliberò finalmente di rendere la piazza a D. Giovanni con condizioni più moderate, le quali essendo rimesse all'arbitrio di D. Vincenzo Tuttavilla, ed accordate nel medesimo giorno con soddisfazione d'ambe la parti, si videro le ostilità con la tregna immediatamente cessate...

Tra le capitolazioni di maggiore rilevanza, che furono tra gli uni e gli altri firmate, prometteva dal suo canto il Novigitè, che non venendo soccorsa la piazza per tutti il 15 dell'entrante mese d'agosto con ammata sufficiente a costripere gli spagnuoli a disciositer l'assedio di

terra e di mare, la rendorebhe infalliblimente nelle mani di D. Giovanni, il quale all'incontro obbligavati con simile giuramento di rilazione in libertà sull'i pejtodi fatti di quella guerra, di conceleptili due pezzi di cannone con l'armo del Redi Francis, di permettere tante agli olicieli j, quanto da ogni altro solutato del presidito, d'usocia dalla piazza con armi, miccio acceso, palle i si bocca, i bandiere spiegate, e tamburri-battenti, e di fari kon ogni sienroiza trasmettere insino a l'Aone.

os Venuto il giorno stabilito pel stornico della resa i che fin quello della Beatissima Vergine dell'Assunta, e non essendo comparso il promoso soccorso di Francia, il Novigitò in ossorvazar del suo gliuramento usci della plazza con miliconto soblati di fazione, compresivi quattrocento maritari, gli foficialit, e gli foficirili, i quali prottali di medicini spagnoni insino alla rira del mare, e provvedut di quanto faceva necesario alla insono como verso Telone. D. Giovanni entrato col Conte nei medistino tempo nel forte, ando immediatamento nella Chiesa maggiore, e quivi in-rendimento di grazie: per l'ottoputa vittoria, fece contare di 10 Deume e rishondone il canonaccionogna ora 3 1400 di

Tale fu il fine dell' assedio di Portolongone uspugnato dall' armata reale sotto il comando di D. Giovanni d'Austria, però gli effetti che "partori questa vittoria, furono di tanta considerazione, che oltre l' acprescimento della riputazione acquistata dalle armi spagnuole, rimasta quasi depressa per l'infelicità dei successi che avevano in altre parti provata, se ne fecero pubbliche e private allegrezze tanto per li porti di mare, quanto per le città mediterranee d'Italia, le quali, assicurate dalle lucursioni dei corsari francesi, e richiamate all'antico commercio noco men che perduto, incominciarono ben tosto a godere i frutti della vittoria "navigando e conducendo merci nel regno dalle più remote parti d' Europa. D. Giovanni dopo aver conosciuto dalle mani di chi regre le operazioni dei mortali un acquisto così glorioso, spiego finalmente le vele alla volta di Sicilia , dove appredato, e ricevato con indicibile applique vode nelle dimestrazioni che ne fecero le principali città di quell'isola i le meritate lodi del suo valore i ll Conte lasciati eli ordini necessarii con sufficiente presidio nella piazza, rimandate le spidatesche inviatogii dal Marchese di Caracena a Milano, e fatta la rassegna dell'esercito in cui tra morti e feriti vi mancarono più di tremita combatteuti, ritornò parimente nel rogno, seguito dalla medesima nobiltà che vi condusso da Napoli ; tranne però Geronimo Acquaviva Conte di Conversano con alcuni Cavalieri di sua camerata, il quale desideroso di fare un passaggio per le più celebri città dell'Italia : si fece trasmettere in Genova, e quindi passando a Milano, e da Milano in Venezia: sbarco finalmente solcando la costa dell' Adriatico nella provincia di Bari. Però la cagione più principale che l' indusse a separarsi ald Conte, da citi du el prittire da Napoli con invisità di quadche soggetto di merito sommammate cuorato, furono (come voglione alcuni) le male coddiafazioni che durmnte l'assedio pessareno tra loro; peridi essendo il Conversano dopo l' espugnazione di Piombino passare la propienta del producto del promoto periodi del producto del producto del producto del conte. E come che a questi pareva poco decente, o effetto di poca gratitudine che un Cavaliere le-culicato dalla sua mano dovesse ad altri che a lui prestare il coverggio e gli ossepuili, se ne turbò in maniera, che non potendo dissimularne il disguato, ne moto più viole pi effetti tunto in negargii i suei soli filaveri, quanto in touerlo lostano dallo conferenze che giornalmente si facevano per casione di quell'assedio; di che avvoctutosi il Conversano, è fama, che per unon vedere altri preferirsi nelle grazia del Conte, mascherasse la cagione di quell'assigno con tito di curioso.

Non furono punto minori il giubilo e le rimostranze che fece la città di Napoli all'arrivo del Conte, ionalzando il suo nome insino alle steble, e chiamaudolo per liberatore della patria; quelli però che mostrarono maggiore allegrezza furono gl'interessati di arrendamenti della città, dal ritratto dei quali dipendeva il sostentamento delle proprie famiglie, parendo loro che tolto di mezzo l'ostacolo che rendeva eireospetto il Conte a non rimetterli in piedi per tema del popolo basso, in cui tuttavia regnavano vive le speranze di nuove rivolte per la vicinanza di Portolongone, non avrebbe più ripugnato di prestarvi l'assenso, Appoggiati dunque a questa credenza, che stimavano infallibile, ne fecere con efficacissime preghiere le instanze. Il Conte benché non fosse aliene dal compiacerli, ad ogni modo perchè il suo fine principale altro non era che di vantaggiare con qualche notabile accrescimento il patrimonio reale, non parendogli di poter facilitarsi l'intento senza frapporsi qualche difficoltà ripugnante alle instanze degl' interessati, gli rispose che il disporre le gabelle non dipendeva della sua volontà, perchè essendo state abolite per soddisfazione del popolo, e promessane dal Re l'osservanza non poteva senza evidente pregiudizio del medesimo popolo essere autore di una tal novità , la quale facilmente potera suscitare qualche distarbo. La civiltà in cui comprendevasi la maggior parte deel' interessati , udita la risposta del Conte per saperne l'obbiezione che eli fu fatta, dispose immediatamente l'Eletto del popolo a convocare il parlamento nella Chiesa di S. Agostino, nel quale essendosi finalmente concluso che si rimettessero le gabelle, rinnovò l'istanza al Vicere, supplicandolo a non permettere: che chi aveva con tanta fedeltà nelle passate turbolenze servito Sua Maestà, dovesse in ricom-

pensa della sua fede andar mendicando ; non avendo altre modo di vivere che il ritratto degli arrendamenti. Il Conte mostrandosi a quesie seconde ragioni non meno impietosito che persuaso, gli replicò che in riguardo della gratitudine del Re gli avrebbe volentieri dato l'assenso, ma che non era di dovere che in affare di tanta rilevanza non venisse riconosciuta anche Sua Maestà. Questa nuova proposta del Conte, benchè paresse alquanto dura agl'interessati, ad ogni modo per sfuggire gl' intoppi che potevano prolungare la conclusione del negozio, non trovò ripugnanza, e fa linalmente dopo varie discussioni concluso, che per l'assenso prestando si dassero al Re cinquantamila ducati, ed altrettanti per anno sopra gli arrendamenti reponendi. Fu veramente stimata per troppo esorbitante la somma, però non fu piccolo il wantaggio ridondente a beneficio degl'interessati; perchè dove prima li Governatori degl' arrendamenti si creavano a disposizione del Principe con eleggersi talvolta ministri spagnuoli, o altri di poca bontà di vita , che sotto varii pretesti difficultavano le liberanze del danaro a favore dei oreditori, gli fu concesso per patto dal Conte, che d'allora avanti si eleggessero dal corpo degl' interessati nominandi dalli medesimi, restando con questa elezione superate tutto le difficoltà che procrastinavano il pagamento, interposte forse dai Ministri per obbligare il creditore a regalarli di qualche porzione del suo credito. Crebbe anco per opera del Conte il patrimonio reale; perchè vedendo egli esercitarsi con indefessa frequenza l'uso del tabacco, risolse ridurlo in appalto. e ne segui bentosto l' effetto con dario in affitto ad Andrea Bracaro. che vi fece esorbitantissimo guadagno, a segno che oggli non rende meno di centomila ducati l'anno, capitale eretto in heneficio del Re assolutamente per industria del Conte.

Tra questi ed altri vantaggi operati dalla sua mano in servizio della Coreana, sona isi dimentico della poca stiena fatta di lui dal Conte di Conversano : perché scapirando continuamente l'occasione del risentimente, annata, auminando il modo di mortificarlo; e perché non ignava che il sostentamente della sena ignatoza dipendeva dalle tratte dell' olio e del grano, che giorialmente faceva in pregiudizio del parimonio resle, egli ad istanta dei sottituti, forse da lui sollectata, che risanotavano i dazii di Corte in quella Provincia, si risotse obbligarlo a confeirali in Nagoli con una lettera regia. Ma Il Conversano gravido di pensieri troppo alti, ricordando i digusti passati nell'associo di pensieri troppo alti, ricordando i digusti passati nell'associo di risanti da lui) non era per godenne l'arbitrio, si dispose, pintusto a voler compare il concetto della sua stima a prezzo di spesa intollerable con ricorrece alla giustitia del Re, che di accresore la storia del-ble con ricorrece alla giustitia del Re, che di accresore la storia del-

l'Oginite con riporsi nelle sue mini. E perché non età permesto a persona delle sua qualità il mane a alla Corte sonza licionza del Ministro, supremo, egli per evitare questa difficoltà che costaceva pene gravienie, acrisse una lettera al Regio Collatendo-dandogli parte che egli non per disubbidire agli ordini del Vicerè, ma per giustificare le impatazioni che gli venivano per opera dei malevoli suoi adiossate, a l'opporture alla Corte con fine di esporte le aue ragioni avanti di Sian Maccia, conforme fra pochi giorni partiesi, però non prima si giusse, centorne fresperento degli colici del Conte, con i quali pubblicandola, per regiolo di quella provincia, e per sustratore dell'entrate reali, sona cagarare non meno la sua potenza che la poca stima da lui fata dela. l'ordine regio; obbligh la Cortea a tencelo per qualche tempo in conditato del prigioniere ; però il conò bene intesa e graditi la sua sofferenza; che restando finnimente essoluto, fia dopo il corso ti qualchemo controli con monte cana poloria.

Ma con tutto che la partenza del Conversano dispiacesse in estremo al-Vicere, non fu però tale il suo dispincere che non ridordasse in sua gloria ; perchè vedendo gli altri Baroni in tempo così turbolenti mortificato un personaggio di stima così grande, restarono non solo dall'esempio atterritt, ma facendo maggior concetto della sua giustizia nonebbero da quel punto in poi quell' ardimento di trapassare i limiti deldovere , anzi nei congressi in cui talvolta si ragunavano, altro non si risolvera tra loro, che di sfuggire tutte le congiunture che potessero provocare il risentimento del Vicerè, dicendo che conveniva in quel tempo esercitare piuttosto gli atti della sofferenza che quelli dell'alterigia. Il Conte che era di tutto ciò giornalmente avvisato, per via di relatori da lui prodigamente riconosciuti, non è credibile il godimento che ne risentiva, stimandolo conseguenza prodotta dalle sue operazioni, ne poteva conteneral di non mostrarne esternamente gli effetti. Vantavasi egli non sulo d'aver restituito al Re un regno, se non affatto perduto almeno non lontano dalla cascata, ma di fare anche campeggiare il rigore della giustizla, che quasi semimorta vedevasi languire per la troppa potenza dei nobili , con aver concedute al popelo che tanto la sospirava la tranquillità della pace, a segno che non scorgevasi altra disparità tra nobili e populari che quella della nascita. Nè appieno soddisfatto d'avere con l'opera e con la voce fatto più volte palese il suo sentimento, volle anche propalarlo con le pitture, avendo, tra le molte imprese che fece dipingere nel regio palazzo, posto un lupo con un agnello a bere in una fonte, volendo alludere che nel tempo del suo governo conveniva ad ognupo di sedere al suo luogo, oco

ludi parendogli d'avere appieno inserito nell'animo degl'inquieti il ti-

more della giustina, e tolta affatio l'occasione di suscifare muoti timulti, si porti una matina alle carerei della Gran Corta, dore volle far conoscere al mossio in quella visita, che sebbene era stato rigoroso in castigare i delitti per lo passato, la severità mondismeno usata la quel tempe era stata piuttosto effetto della congruenza delle circostanze che proprietà di natura, perché molti prigioni, che per colpe di ribellura commesse dopo la pace seguita non erano indegni di forza, furtuso da lui per assoluta grazia liberati; rigettando come inopportunae i qua tempo non meno le opportuioni del Fisoc che degli altri ministri ch vanno di contrario sentimento, con dire che allera era tempo di grazia e non di costigo.

In questo stato di felicità trovavasi allora la città di Napoli, chè poteva con ragione chiamarsi l'età dell'oro, non senza speranza di goderla maggiore sotto al sospirato governo del Conte se fosse più lungo tempo durato; quando il Re, mosso forse da Dio per castigare i peccati del popolo, gli mandò per successore il Conte di Castriglio (1), Ministro non meno di ini zeloso del Real servizio, all'arrivo del quale abbandonando l'Ognate immediatamente il regio palazzo si ritiro nel monastero di S. Martino, in cui si trattenne sin tanto che furono in ordine le cose per la sua partenza, non altro continuamente dicendo nel passeggiare che faceva per le sue stanze, che queste precise parole, que he hecho yo al Rey? (2), con replicarle più volte, parendogli troppo duro che il suo servizio fosse così malamente riconosciuto. La repentina chiamata del Conte alla Corte ebbe dalla seguente cagione l'origine. Aveva Innocenzio X. Pontefice allora regnante, soppressi per breve apostolico tutt'i conventi piccoli in cui per mancamento di entrate non potevano mantenersi a!meno tre sacerdoti, così nel regno di Napoli come negli altri luoghi d'Italia : nè fu Principe per grande che fosse , che non stimasse per santa la risoluzione del Papa, e che non agevolasse anche l'esecuzione del breve, in riguardo che simili conventi non solo erano ricetto di la-

(1) Il Cente di Castriglio arrivò in Napsii ai 10 novembre 1653 mentre il Vivere Conte d'Oppata trevarsai nella Cisiono dei Py. Teatini di S. Paplo, que si cellebrara la robinnità di S. Andrea Avellino. Oltre di quello che no servira il Pracetta introno il alta causa del richiamo, dell' Ognate, chegi attribuire allo sale dispiaceme del Ponteflee, alcuni altri seruitori, e principalmente il Parino, Teatro dei Fiereri, sono della opinione che desso avvenne tanto per effetto di non buona corrispondenza tra il Conte e S. A. D. Giovanni, quanto per vive lamentare fatte dai auditi, e soprammondo dal baconaggio, person il Svorson, accusando il Vicerè di rigori eccresivi e di governo tirannicamente dispotico. Vedi la nostra nota a pag. 384.

(2) Che ho falto io al Re?

dri e di persone dissolute, ma perche parimente la vita dei religiosi che vi dimoravano era troppo licenziosa. Il Conte d'Ognate però che mirava con occhi molto diversi degli altri l'interesse del suo Principe, fu l'unico che si opponesse, non per oggetto di lasciare in piedi simili conventuali, ma per sostenere le ragioni della giurisdizione reale, dicendo che il Papa non poteva procedere all'atto della soppressione senza il regio exequatur, e benchè il Nunzio apostolico facesse più volte con evidenti ragioni conoscere al Conte, ch'egli non aveva azione d'ingerirsi in questo fatto, ch'era tutto ecclesiastico, e che il sopprimere e confermare le religioni, dipendeva dall'autorità del Pontefice. Con tutto ciò il Conte più che mai ostinato nella sua risoluzione, non volle mai rltrattarsi; anzi perchè il Cardinale Arcivescovo sosteneva la medesima volontà del Pontefice, autenticandoia con la forza dei canoni e con l'osservanza degli altri Principi d'Italia, egli non solo se ne offese, e più d'una volta se ne dolse, ma ne scrisse anco alla Corte, con i cui Ministri publicandolo per diffidente della Corona, ottenne ordine dal Re che partisse dal regno, e di già disponevasi ad ubbidire. Innocenzio avvisato dal Nunzio dell'ostinata pertinacia dei Conte, di cui, prima di questo accidente, faceva grandissima stima, a segno che in tempo della sua ambasceria si era disposto a crearlo Cardinale, cangiando la sua benevolenza in un risoluto risentimento, fece non solo sospendere l'esecuzione dell'ordine dato per il disterro del Cardinale Arcivescovo , per mezzo del Cardinal Montalto che aliora come protettore del regno sosteneva le parti del Re, ma con le continue istanze che ne passò con Sua Maestà, così per opera dell'istesso Montaito, come anche per via del Nunzio di Spagna, procurò che se gli mandasse il successore. E come che in quel tempo ardeva più che mai la guerra tra le due Corone, e premeva agl' interessi della Spagna di non alienarsi l'affetto del Pontesice, sperimentato con notabil profitto nelle passate rivolte del regno, fu finalmente risoluta nella Corte la chiamata del Conte, più per ragione di stato che di giustizia.

Questo fine sorú il governo del Conte d'Ognate, Principe non meno valoroso che prudente, poiché nel maneggio dello stato e della guerra non può discernere il mondo con quale del due maggior pregio di gloria riportasse. Nell'ambasecria di Roma esercitò la sua carica con tanta raffinata prudenza, che non solo guadagio l'affetto del più contumaci della Corona, ma s'impadroni in guisa della volontà d'Inocenzio, che se non erano gli custacoli del Re che se gli oppose, ne riportava la porpora. Giunto con titolo di Vicerè al governo del regno, che stava quasi spirante, si videro in un tratto la armi reali, che de-presse languivano, dagli oni della tomba risorgere. Con la diffidenza

che semino nei quartieri nemici dissipò l'unione dei sollerati, ed introdusse di nuovo le svanite pratiche della pace. Ordi più cosgiare contre la vita dei Chisa, e depo avera con la sorpresa di Napoli troncata la testa all'idra della ribellione, raffresò l'insolezza del popolari, corresta l'alterigia dei nobili, riponendo nel soglio, doude era caduta, la giusizia del regno, e restituendo, con la presa di Longone, la perduta tranquillità con il commercio al mare d'Italia, ingombrato dale incursioni dei francesi. Parti finalmente per Foagna quanto mortificato per ta venta del successore, alteratano gloricos per le cose da lui egregiamente operate, lasciando però sempre viva la sua memoria nel regno, che nel corso del suo governo conobbe il secolo d'oro.

FINE DEL SETTIMO ED ULTIMO LIBRO.

WAG 201,890



\* I ( ) ...

# INDICE DELLE MATERIE

Dedica dell'Editoro al Marcheso Giuseppe de Goyzucta possessore del manoscritto, p. a — Prefazione dell' Editore, p. 1 — Dedica dell' Autore al Marcheso Scipione Lancellotto p. 5 — Prefazione dell' Autoro, p. 7.

# LIBRO PRIMO

Stato della città e regno di Napoli, p. 9 - Risoluzione di perro la gabella sui frutti, p. 10 - Pubblicaziono di una tal voce per la città, lamentanze del popolo ed indegnazione di questo contro i promotori del nuovo dazio, p. 11 - Proteste do contro il nuovo dazio, e cartelli affissi per la città, p. 12 - Incenella barracca della gabella, ivi - Rimostranze del popolo contro la nobiltà, p. 13 - Discrepanza tra i fruttaiuoli dolla città ed i contadini pel paamento del dazio, p. 14 - Occasione dell'incominciamento della rivolta, ivigamento ugi dazio, p. 14 — Octavalo del Internationali del materiali del Regionali del Masaniello dai il segnato dolla rivolta, p. 17 — Fatti del 7 luglio, jvi — Eccessi del popolo nel giorno seguente, p. 22 — Inutili uffizii di molti baroni per acquetarlo, p. 25 — Il Duca di Maddaloni imprende pratiche di accordo, p. 24— Elezione di Masaniello a Capo del popolo, p. 26 — Giulio Genoino vieno oletto consultoro, ivi — Il Duca di Maddaloni porta il rescritto sull'esconziono dello gabelle, p. 27 - 11 popolo lo credo traditore, e lo tratticne, ivi - Il Vicere manda il Priore della Roccella con lo stesso rescritto, p. 28 - Masaniello ordina l'armamento del popolo, p. 29-11 popolo incendia varie case, p. 30-11 Card. Filomarine tenta di far pratiche per un accordo, ivi - Lettera all'uopo del Duca d'Arcos allo stosso, p. 31 - Masaniello invigila sull'armamento del popolo, p. 32-S' impadronisce di S. Lorenzo, ivi - Eleggo per sua residenza la piazza del Mercato, p. 33 - Attacca e fa prigioniere alcune compagnio di fanti spagnuoli a S. Giovanni a Teduccio, ivi - S'iniziano gli accordi tra il Cardinale e Masaniello nel monastero del Carmine, p. 34 - Si credo mandato Miccaro Porrone dal Maddaloni con altri banditi per accidere Masaniello, ivi -I lazzari li assalgono o li uccidono, p. 35 - Convinzione del popolo intorno alla congiura del Maddaloni, ivi - Masaniello ordina la persecuziono del Maddaloni e di D. Giuseppo Carafa suo fratello, p. 36-Arresto, uccisione, o sevisie fatto a D. Giuseppe Carafa , ivi - Terrore che ciò produce tra i nobili , p. 37 -

Persecuzione degli altri congiurati, e taglia su la testa del Duca di Maddaloni , ivi - Viglietto del Duca d' Arcos al Cardinale con cui ginstifica il risentimento del popolo contro i banditi, p. 38 - Faga del Duca di Maddaloni, p. 39-Il popolo va in traccia del Duca, e dà il sacca alla sua casa. ivi - Masauiello ordina l'uccisione di tutti i congiurati dimoranti nella città, ivi - Varii altri ordini dati dal Masaniello, p. 40 - Stragi ed incepdii commessi dal popolo, ivi - Compagnie di uomini e donne armate vengono dai villaggi, p. 41 - Proseguono le pratiche di un accordo, ivi - Masaniello crea Fletto del popolo Francesco Antonio Arpaia, p. 42 - Viglietto del Vicere al Cardinale onde premurarlo alla esecuzione delle cose trattate, ivi - Comparisce il Doria con le galcre di Napoli a vista della città, p. 43 - Il Vicere, instigato dal Cardinale per non dar sospetti, ne ordina l'allontanamento, ivi - Viglictto del Vicerè al Cardinale relativo a siffatte ingiunzioni. p. 45 - Ginlio Genoino consegna al Cardinale i capitoli intorno allo pretensioni del popolo, ivi - Sua Eminenza li manda al Duca d' Arcos, p. 45 - Questi delibera di concedore tutto quello che ai chiede, ivi - Viglietto del Duca al Cardipale promurandone la esecuzione nella medesima sera, ivi - Iuntile riterno del Cardinale al monastero del Carmine, p. 47 - Ordini del Masaniello per impedire l' ascita dei nobili dalla città, ivi - Bando di Masaniello per rimediare alla penuria dell'olio, e correggere l'insolenza delle milizie, p. 48 - Masaniello fa porre la testa di D. Giuseppe Carafa sulla porta di S. Gennaro, ivi - Ordina che i ribelli del popolo si portassero innanti a lui vivi e non morti, p. 49 - Bendo del Vicerè contro i banditi, ivi - Seguitano gl'incendii contro gli arrendatori e gabellieri, p. 50 - Conclusione delle capitolazioni nella chiesa del Carmine, p. 51 - Visita di Masaniello al Vicere, p. 52 - Acclamazioni del popolo a Masaniello, p. 53 - Atroce giustizia esercitata da Masaniello, p. 55 - Estende il suo potere sopra altre città e terre del regno, ivi - Crea in diversi quartieri gli officiali delle milizie, p. 55 - Gita del Masaniello col Vicerò al Duomo, ivi - Il Vicerè ginra nel Duomo l'osservanza dello capitalazioni, p. 36- Promulgazione delle stesse, ivi - Il Duca s'insospettisce di Masaniello e praticho per farlo morire, p. 57 - Invita Masaniello ad un pranzo a Posiliporivi-Andata del Vicerè con Masaniello a Posilipo, p. 58 - Pazzia di Masaniello, p. 89 - Salvatore Cataneo risolve e trama con altri d'ammazzar Masaniello, ivi-L'ecisiona del Masaniello, p. 60 - Biografia dello stesso, ivi - Morte di Marco Vitale suo aegretario, p. 61 - La moglie di Masaniello ricorre al Vicere, ivi-Alconi Cavalieri seppelliscono la testa di D. Giuseppe Carafa, p. 62 - Il popolo infierisce contro il corpo di Masaniello, ivi - Disinganno del popolo, ivi-Encomi a Masaniello, e funerali fatti al suo cadavere, p. 63 - Sollevazione delle altre città e terre del regno, p. 64 - Congiura d'alcuni gentiluomini di Somma contro Onofrio della Pia, p. 65 - L'assalgono e lo prendono prigione, p. 66 - Il Vicere vi spedisce il Giudice Apicella per informare, ivi - Si compiace col Governo di quella terra per la condotta serbata, ivi - Sospetti del popolo contro Giulio Genolno, p. 67 - Insolenze del popolo verzo gli appaltateri del pane, e pratiche del Vicerè per renderlo soddisfatto, ivi - Il popolo di Melito chiede ed ottiene di bruciare le robe di Francesco Antonio Muscettela. p. 68 - Si domandano modificazioni delle capitolazioni, p. 69 - Solleva-

zione dei tessitori di drappo, ivi - Sollevazione dei poveri, p. 70 - Sollevazione degli studenti, ivi - Sollevazione delle serve del monastero di S. Chiara, delle denne e dei lazzari del Lavinaro , p. 71 - Il supplizio capitale dei prometeri prevoca maggiormente i tumultuanti, ivi-Si confermano i sospetti sul Genoino, ivi - Causa di un nuovo tumulto, p. 72 - I popolani son messi in fuga dalla guardia di Palazzo , p. 73 - Occupano S. Lucia del Monte e Pizzofalcone, e vi piazzano cannoni, ivi - I regii riprendono Pizzofalcone, ivi - II popolo assedia e mina il Castel di S. Eramo, p. 74 - Il Duca cerca di accordarsi , ivi - D. Francesco Toraldo Principe di Massa è creato Generale del popolo , ivi - Arresto fatto dal popolo del Priore di Bari, del Priore della Roccella e del Duca di S. Pietro , p. 75 - Arresto e morte di Giovanni Serio Sanfelice , ivi - Arresto e morte del Presidente Cennamo , p. 76 - Pratiche del Toraldo in servizio della Corona : ottiene dal Duca l'esilio del Genoino, p. 78 - Bando del Toraldo per distogliere il popolo dall' assedio di S. Eramo , rei - Varit effetti dell'attuazione delle novelle capitolazioni, ed il Vicerà giura le muore cose promesse, p. 79 - Artifizii del Duca per tener soddisfatto il popolo, p. 80 - Per le simulate promesse del Duca il popolo lusingandosi, gioisce di quanto ha oltenuto , p. 81 - Il Duca provvede le fortezze di munizioni, ed invoca l'ausilio del baronaggio, ivi - Antonio Paolucci vien decapitato, ivi - Il Duca cerca allontanare i popolani dai nobili, p. 82 - Si sparge voce che i legui francesi siano nei mari di Gaeta, ed il Viecrè provvede per l'imbarco del popolo sulle galere per andare ad incontrarli , p. 83 - Il posolo fa rimestranze al Vicere, manifestando di volcr godere di soli quattro priegii tra quelli conceduti , p. 84 - Il Conte di Conversano assedia e prende Narde, ivi - Arresto di Cesare Sanfelice e sua liberazione, p. 83-Arriva l'armata reale con D. Giovanni d'Austria, ivi - Deputazione del popolo a Sua Altezza, p. 86 - S. A. si consiglia intorno alle pretensioni del popolo, p. 87-Alcuni ministri parlano a S. A. in favore del popolo , p. 88 - S. A. tenta di eccettanre il capitolo che tratta dell'esilio di coloro cho an sollerto incendi, p. 30 - Parlata del Duca d' Arcos a S. A. per distoglierlo dalla risolazione presa in favore del popolo, p. 91 - D. Giovanni si persuade, delibera per la guerra, e si rimette alla prudenza del Duca , p. 93 - Pratiche del Vicerè per urre il populo, mediante la forza, all'obbedienza del Re , ivi - Descrizion del sito della città di Napoli , ivi - Onofrio Amarena promette d'occupare per gli spagnauli il posto delle Fosse del grano, p. 94 - Inutile ritorno della deoutazione del popolo presso Sua Altezza per la conclusione del trattato, p. 95-Il popolo se ne commuove, ivi - Proposte fatte dal Toraldo al Vicerè per Paccordo e di costui rifiuto, p. 96 - Risolve il popolo di non cedere, e si prepara alla difesa , ivi - Inutili artificii del Toraldo per indurre il popolo alla deposizione delle armi, p. 97 - Il Vicere si prepara all'assalto ed ordina il

#### DOCUMENTI RELATIVI AL PRIMO LIBRO

Prime capitolazioni ottenute da Masaniello; p. 99 — Capitoli e grazie aggiunte alle modesimo; p. 103 — Correzioni o giunte fatte alle prime capitolazioni; p. 104 — Correzioni e giunte fatte ai capitoli cel alle grazie o aggiunte; p. 106—Grazie concessioni e privilegii ottenuti dal Toraldo; p. 108.

#### LIBRO SECONDO

Cominciamento delle ostilità tra regii e popolani , p. 122 - Gli spagnuoli occupano S. Maria della Nova e S. Chiara, p. 123 - Amarena occupa le fosse del grano, p. 124 - Trinceramenti degli spagnuoli, p. 125 - I popolani si muovono all'acquisto dei posti perduti, ed attaccano le Fosse del grano, ivi - Attaccano i posti di S. Chiara e della Dogana, p. 126 - Assaltano gli spagnuoli nel Pennino di S. Barbara, e s'impadroniscono di S. Maria della Nova, ivi - Ardore de olani nell'assaltare i posti degli spagnuoli, p. 127-I regii nattaccano S. Maria la Nova e la prendono, ivi - I popolani s' impadroniscono delle Fosse del grano, p. 128 - Il Duca sollecita la calata del baronaggio, p. 130 -Nnovo assalto dei popolani al posto della Dogana, ivi - Trasportano i grani nei palazzo della Vicaria, p. 131 - Forzano la flotta francese a prendere il largo, ivi - Le altre città e terre del regno si sollevano , ivi - D. Alfonso Piccolomini si adopera inutilmente di tirare il popolo della Torre dell' Annunziata al partito del Re, p. 132 - Viene egli assediato nel castello di quella terra, p. 135 -Il Duca di Sciano ed altri cavalicri muovono in suo soccorso, ivi - Il Piccolomini si unisce col Sciano, ed aspettano la venuta del Maddaloni in quel castello, p. 135 - Il popolo si solleva per assalirli ed essi determinano di passare a Nola, p. 136 - Per impedimento che trovano per via, si dividono, p. 137 - Macchina da guerra fatta fabbricare dal Toraldo, e sue arti per favoriro i regii, ivi - Cade in sospetto preser i popolani ed è vigilato, p. 138 - La gente di Lauro e di Nola assalta la Dogana piecola, p. 139 - 11 Vicere inutilmente chiede una tregua, p. 140 - Il popolo mina il posto di S. Chiara o muovo ad assaltarlo, p. 141 - Vien respinto dagli spagnuoli, p. 142 - Questi assaltano il villaggio del Vomero e vengono sconfitti dai popolani, I 1 sollovati riattaccano inutilmente S. Maria della Nova e la Salata, p. 144 --Ottavio Marchese passa alla parte regia, ivi - Tradimento fatto dal Toraldo nella costruzione delle mine, ivi - Il popolo se ne adira e lo fa morire, p. 145 - Gennaro Annese viene eletto Capo del popolo , p. 147 - Si provvedeno varie altre cariche, p. 148 - Parlata di Marco Antonio Brancaccio agl' ottimati della città ed ai capi dello milizie, p. 149 - Effetti che la stessa produce nella fazione del popolo; p. 133 – Implorano i popolani la protezione di Francia, ivi – Il popolo si fortifica e si risolve a guerra ostinata. p. 154 Depressione dei nobili, ivi - Il Principe di Montesarchin occupa Acerra, p. 155 - Danno che cagiona al popolo di Napoli per la deviazione dell'acqua, ivi L' Annese tenta di sorprendere Acerra e ne vieno respinto, p. 156 - Progressi delle armi regie nelle terre di Castellammaro, p. 157 - I regii s'impadroniscono della Torre di Scafati, p. 158 - Fazione tra i regii e popolani sotto Scafai, p. 139—Il Bera di Madadoni cel altri Baroni, occupata Arcta, incitato le campagne iniva a Capcidichio, p. 150 — Penuria di virci nella città di Napoli, e scoraggianento prodotto dai progressi della amni reggio nella Puglio, p. 161—Il Montesarchio tenta instituccio di sorprendero Murigliano, p. 162—Si "Dimpadrenice di Cariuno, ivi — Rena della città di Rola, p. 163—Si. Vinecenso Tutterilla è creato generale della armi del baronaggio, p. 164—Vineca assalito dai popolo verso Marano, no ne riporta la peggio, p. 165—Arrira in Arcena e passa a rassegna l'escrello, p. 167 — Disputata val di Enri, viri — I popolani di Napoli pongono l'assectio alla torre di Scafata, p. 168—Il Carda ne dà arriso al Tuttavilla, p. 169—Questi corre in secoras di reggio schato i popolani, p. 171 — Simpadronice delle Torri dell'Amaminiata e del Greco, p. 172—Il popole di Napoli riprenda la Torro del Greco, ivi — Ne d'avvisto il Tuttavilla e manda a'combalterlo, p. 173.

DOCUMENTS RELATIVE AL SECONDO LIBRO

+++-

Manifesto del popolo di Napoli alle corti di Europa onde giustificaro la sollevazione o chiedere soccorsi, p. 175.

# LIBRO TERZO

Il popolo stringe pratiche con la Francia e determina di governarsi a Repubblica, p. 178 - Arrivano lettero dell'Ambasciatoro di Francia, p. 179 - Editto dell'Annese in occasione di tali lettere, p. 180 - Bando dell'Annese contro gli oppositori delle medesime, p. 181 - Alcuni sacerdoti esortano in pro della faziono popolare, p. 182 - Il Brancaccio rinunzia alla carica di Tenente Generale, p. 183 - Artificii del Vicerè, p. 184 - Bando dell'Annese invitando i partigiani del Ro a passare alla parte del popolo, p. 185 - Altro bando dell'Annese per impedire lo congiure, ivi - Chi ottimali del popolo si sdegnano dell'autorità dell'Anneso e sollecitano la venuta del Duca di Guisa, p. 186 - Ordine dell'Anneso col quale intimasi di ubbidire alle disposizioni del Consiglio di guerra , p. 187 - Manifesto dell'Anneso con cui promette di soddisfaro i crediti degli arrendatori per tirarli al suo partito, p. 188 - Morte di Andrea Polito e di Onofrio Cafiero, p. 189 ... Macchinazioni del Vicerò contro l'Annese, p. 190 - Altra dello stesso, p. 191 - Assalto marittimo dato dagli spagnuoli al Capo di Posilipo, p. 192 - Avvenimenti in Somma, p. 193 - Marigliano e Lauro non vogliono rendersi ai regii, p. 199 - Lettera di Monsignor Lancollotto Vescovo di Nola al popolo di Marigliano, p. 200 - Altra al popolo di Lauro, p. 201 - Altra lettera dello stesso anche al popolo di Lauro e dei easali di Taurano Moschiano e Quindeci, p. 202 - Il Conversano assalta infruttuosamente Frattamaggiore, p. 203 - Assedio di Somma posto dal popolo di Napoli, 201 - Il Tuttavilla assedia ed occupa S. Anastasia, p. 212 - Giacomo Rosso si ritira ferito in Napoli, p. 213 - Consulta dei Baroni tenuta in S. Maria del Pozzo, p. 214 - Vario scaramucco avvenute in Napoli, p. 216 - Il Vicerò tenta nuove pratiche di pace , p. 218 - Vauno ambasciatori del Nunzio all' Annese , p. 219 - Bando dell' Annese contro i fautori della pace, p. 220 — Bando dell'Antece nal ritorno in città di boloro ch'erantene altornati a sulla rival dei nomi di loro, p. 221 — Aggiuntione fatta a deito bando intorno alle segrete intelligenze tra gli officiali delle milizie ed il Duca d'Arco, p. 222 — Alcani del popole cortro la vita del bance d'Arco, p. 222 — Alcani del popole cortro la vita del bance d'Arco, p. 222 — Alcani del popole cereano di discreditare l'Annese, p. 223 — Bando dell'Annese onde giuttificare lo imputationi attribitagli, p. 225.

# LIBRO QUARTO

Partenza del Duca di Guisa da Roma, p. 226 - Arrivo in Napoli, p. 227 - Accoglienza fattagli dall' Annese, ivi - Consulta tenuta nel torrione del Carmine, p. 229 - Parero dato dal Guisa di assaltare Aversa, p. 231 - Giuramento restato dal Guisa nel Duomo, p. 232 - Fazione combattuta presso Cardito con la peggio dei regii, p. 233 - Descrizione della città d'Aversa, p. 234 - il Tuttavilla passa in quella città e la fortifica, ivi - Lo stesso tenta la resa di Giugliano, ed il Guisa vi accorre, p. 235 - Il Tuttavilla si determina a difendero Aversa, p. 236 - Attacco del 15 dicembre sotto Aversa, p. 237 - I popolani ne hanno la peggio, p. 238- Abboecamento del Guisa col Duca d'Andria, p. 239 -Ippolito Pastena determina di assalire Salerno, p. 241 - La città della Cava cade nelle mani del popolo, p. 242 - Il Pastena si presenta sotto Salerno e l'assedia, ivi - L'assalta e lo prende, p. 243 - Effetti della caduta di Salerno, p. 245 - Cade la città di Avellino per opera di Paolo di Napoli , p. 246 -Sbigottimento dol Maestro di Campo D. Ferrante Caracciolo o sua determinazione, p. 247 - Il Viceré manda soceorsi al Tuttavilla, p. 248 - Tradimento sventato nel forte di Baia, p. 249 - Arrivo dell'armata francese, p. 250 -Batte Castellammare e cimentasi con gli spagnuoli, p. 251 - Effetti che produce nel popolo un talo arrivo, p. 252-Vien sorpreso Tofino dai popolani, ivi - Muore D. Ferrante Caraceiolo, p. 253 - 1 regii riprendono Tofino, p. 254 - La città di Nola si affligge per la morte del Caracciolo, ed il Principe di Ottaiano si ritira dal comando , ivi - Domenico Colessa fa progressi in Terra di Lavoro, e prende Sessa, ivi - Si solleva Itri, e Giuseppe d'Arezzo s'impadronisce di Fondi con la cadnta di Sperlonga, p. 255 - Il Principe D. Giovanni cerca di far pratiche per un accordo, p. 256 - Fa istanze onde sia deposto il Duca d'Arcos, p. 257 - I capi del popolo determinano di eleggere Doge della Repubblica il Duca di Guisa, p. 258 – Il Guisa viene eletto Doge della Repubblica, p. 260 – Annese se ne sdegna e si pone in armi, ivi – Si acquieta e rimane al posto di castellano del torrione del Carmine, p. 261 - Il Duca di Tursi vien fatto prigione per via di tradimento, p. 262 - Il Tuttavilla determina di abbandonare Aversa, p. 264 - Contrario parere di alcuni Signori, p. 265 -Discussione dei baroni all'oggetto, p. 266 - Il Conversano convalida l'opinione del Tuttavilla, p. 267-11 Tuttavilla ordina la ritirata sopra Capua, ivi-Il deniego del Richelica di soccorrere il Duca Guisa dà luego a vario interpretazioni, p. 270 - Assedio della città di Nola, p. 271 - Caduta della stessa nella mani del popolo, p. 275 - L' escreito regio si sbanda, ed il popolo assedia Capua, p. 276 - Descrizione della posizione di Capua e piani del Tuttavilla, ivi - Il Principe di Roccaromana esce incontro al Colessa, p. 277 - Differenza insorta tra il Tuttavilla cd il Converano, ivi — Morte del Principe di Macchia, p. 278 — Sollevasi la Puglia, i vi — Lusso del Duca di Guisa e sue prodigialità, p. 279 — Dispiacente del Duca d'Arces, conoscendo esser caduto in uggia agli oppati partiti, p. 289 — Il Tuttavilla vion deposto dal comando dello arati del baronaggio e gli succede l'arigi Poderico, p. 281.

#### DOCUMENTI RELATIVI AL QUARTO LIGRO

Patente ritasciata al Duca di Guisa in qualità di Generalo della Repubblica, p. 232 — Bando cal quale fr pubblicata la nomina del Guisa, p. 233 — Pormola del giuramento presisto nel Ducaco del Guisa, p. 234 — Manifesto pubblicato del Guisa nell'assamere il conando dello arni della Repubblica, p. 258 — Pierippetera conferita al Duca d'Arco da Re Filippo IV, p. 297 — Grasia generale per tutti i prigionieri, condannii, inquisiti, contumada, p. 291 — Lettera del Nuntio partecipante al popolo il herro del Papa con cui era autorizzato sal interrenire nelle trattative di un accordo, p. 291 —

# LIBRO CUINTO

Poderico manda soccorso al Principo di Roccaromana, p. 293 - Descrizione del sito della città di Teano, p. 291 - Il Roccaromana va in soccorso degli assediati, p. 295 - Dopo di aver liberata la città di Teano, sollecitato da Monsignor Cavaselice marcia alla volta di Mondragone e lo prende, ivi - S'impadronisce di Sessa, p. 296 - Occupa Roccamonfina, p. 298 - 11 Colessa passa il Garigliano, muovo verso Lauro e l'incendia, ivi - Il Duca d'Arcos vien deposto dal governo del regno, p. 299 - D. Giovanni lo rimpiazza provvisoriamente, p. 300 - Il Duca di Guisa cerca di affezionarsi la nobiltà, p. 301 -Agogna alla corona del reguo, p. 302 - Lo scoprono eli ottimati del popolo e ne danno avviso per lettere all' ambasciadore di Francia, p. 303 - Il Guisa ricorre all' ambasciadore por un soccorso, ivi - Questi lo promette e gl'invia le lettere ricevuto dagli ottimati del popolo, p. 305 - Progressi del Principo di Montesarchio nella Puglia, p. 306 - Si unisce a lui, seguito da molti baroni Ippolito di Costanzo, p. 307 - S' impadroniscono della città di Lucera, p. 308 - Il Costanzo passa all' impresa di Foggia, p. 309 - S' incammina alla volta di Ariano ondo soccorrere il Duca di Salsa Preside della Provincia, p. 310 -Sente che Ariano è stata occupata dal popolo e si ritira in Lucera, ivi - Il signor di Villepreux va all' assedio di Ariano, p. 312-I popolani se ne impadroniscono, p. 314 - Il Duca di Salsa è tratto a morte, p. 315 - Fatto d'armi avvenuto sotto Capua tra' regii e popolani, p. 316-11 signor di Molletta occupa Grazzanisi, p. 817 - Vien disfatto dai regii, p. 318 - Il Guisa cerca sorprendere la parto superiore di Napoli, p. 319 - Fatti d'arme avvenuti in Napoli, li, ivi - Il Guisa ne à la peggio e fa morire Paolo di Napoli ed il Barone dell'Acquarola, p. 321 - Se ne risentono gli ottimati del popolo, ivi - Arriva il Conte d'Oguate, p. 322 - Vincenzo d'Andrea e l'Annese tramano insidie al partito del Guisa, ivi - Inutile riuscita di esse, p. 324 - Congiurano contro la vita del Duca, p. 325 - Il popolo ammazza l' Eletto Mazzella, p. 326 - L'Anneso cerca pacificarii col Duca di Guisa , p. 237 — Il Duca accertati dollo finidito del Andera, cerca farle morire, p. 238 — Il Principe di Boccaromana austita e prende Pictrentirana, rii — I regii d'impadrenticono di varie altro pistato in Terra di Lavreco, p. 329 — Gli spognolli di Gotta rimpadrenticono di Fondi e prendono Sperdenga, p. 330 — Il Montesarchio obiana il Cabrersano in soccerso della cose di Paglia, p. 331 — Il Conte di Conversano muore arroa di Britatio, p. 334 — Entra in Gengoola, p. 337 — Il Conte di Conversano muore arroa di Foggia, p. 339 — Honto d'Oppato pratica nuove macchinazioni contro la vita del Guista, rii — Institu rivaltato di case, e morte del Duca di Regina, p. 330 — Il Ognato della contro accertati dei rivale del Conversano del Conte e si supremi capi dell'aererito, p. 345 — Albocuriono del Conte ai supremi capi dell'aererito, p. 345 — Sasalto dato ai postitu coccupati dai ribelli, e vittoria del regii, p. 346 — Il Duca di Giani reggo verso gl'Abruzzi e viceo arreatato in vicinanza di Capa, p. 349 — Alta cadata di Repifia, p. 1867 e città del reggo terrano della Cornea, p. 349 — Mala cadata di Repifia, p. 360 — Contro della Cornea, p. 349 — Mala cadata di Repifia, p. 365 — Contro della Cornea, p. 349 — Mala cadata di Repifia, p. 365 — Gotti di del reggo terrano della Cornea, p. 349 — Mala cadata di Repifia, p. 365 — Gotti di del reggo terrano della Cornea, p. 349 — Mala cadata di Repifia, p. 365 — Gotti di del reggo terrano della Cornea, p. 349 — Mala cadata di Repifia, p. 365 — Mala cadata di Repifia, p. 365 — Gotti di del reggo terrano della Cornea, p. 349 — Mala cadata di Repifia, p. 365 — Gotti di del reggo terrano della Cornea, p. 340 — Mala cadata di Repifia.

#### BOCUMENTI RELATIVI AL QUINTO LIPRO

Manifesto di S. A. il Principe D. Giovanni d'Austria nell'imprendere il governo del regno, p. 551. – Momoriale presentate dai nobili a D. Giovanni con manifestazioni favoreroli agl'intereni del popolo, p. 55.– Bando del Guina col qualo l'injuinge di protatasi obbedienza ai soli capi muniti di sua spociale patento, p. 556. – Notamento del Baroni che trovaransi presso il Vicerè alierchò i quarticri dei sollevati venenro occupati dai regli, p. 557.

### LIBRO SESTO

Stato della città di Napoli dopo la occupaziono dei quarticri sollevati, p. 359Il Conto d'Ognato si studia d'incontrare la soddisfaziono del popolo, ivi -- Artifizii usati per conseguirla, p. 360 - Gratitudino del popolo verso il Conto, p. 362 - Cerca di non inimicarsi la nobiltà, ivi - Sono respinti i tentativi di sbarco fatti dai francesi a Posilipo, p. 363 - Il Couto si adopera onde sventaro un nuovo tumulto, ivi - Arresto e morto di Gennaro Annese, p. 364 - Morto di Domenico Colessa, p. 366 - Il Conte d'Ognate previene un'altra cospiraziono del popolo, p. 367 - Manda soccorsi in Milano, p. 369 - Arrivo dell'armata francese, ivi - Il Conto fortifica lo costiero e si assicura della fedo del popolo, o, 370 - Descriziono dell'armata francese capitanata dal Principo Tommaso di Savoia, p. 371 - Questi s'impadronisce dell'isola di Procida, p. 372 - Investo Salerno, p. 373 - Occupa Vietri, p. 374 - Il Vicerè vi manda D. Luigi Poderico cho lo scaccia, ivi - Arrivo dell'armata spagnuola, p. 375 - Partenza per la Sicilia del Principo D. Giovanni, p. 376 - L'Ognato si ricusa a permottoro il ristabilimento delle gabello, p. 377 - Rimedii apportati dallo stesso intorno alla penuria della farina, e persecuziono dei banditi, ivi - Arresto del Principe di Montesarchio, p. 378 - Sdegno del Conto per la repeutina fuga del Principo di Troia, p. 379 - Prigionia di Andrea d'Alessandro, p. 380 - Morte di Orazie di Rosa, ivi - Altri atti di severa giustizia praticati dal Conte, p. 351

Perceguila il brigantaggio, p. 382 — Contamacia del Maidaloni, p. 383 — Risan represso il brigantaggio, p. 385 — Bisantimento del Conte centro il Marchese del Vatto, p. 385 — Simile centro i nobili di Nido, iri — Punizione di Fra Paelo Venato, p. 386 — Arresto di Giuseppe Palombo, p. 388 — Prigionia del Priore della Bencetla, p. 389 — Ambascaria della citti di Napoli alla Regina di Spagna in Lombardia, p. 390 — Ambasceria del Gran Turco al Rodileio, iri — Lettera credenziale del Gran Turco, iri — Doni amadati dallo atesso alla Macatà Cattolica, o patti offerti p. 391 — Conduta verso il Vicerdo Conte di Contro di Con

#### DOCUMENTI RELATIVI AL SESTO LIBRO

Indalto e franchigie concedate da D. Giovanni d'Austria, p. 396 – Amplission indulto per tuivi reati comuni; commessi prina en intempo dei tumulti, p. 400 – Rissaunto del processo a carico di Gonarco Annese, p. 401 – Manifesto di Gonarco Annese a danno del freudatari dei dificiali pubblici, p. 413 – Lettera del Re Leigi XIV ai capi della Ropubblica, p. 413 – Lettera dello stesso a Carlo Brancaccio, p. 414 – Altra a Guarro-Annese, pri – Altra al Cardinale Filomarino, p. 415 – Proclama dello stesso Ro Luigi XIV al popolo appolitano, p. 416 – Poglio dei pieni poteri e dello istruzioni date del Cardinal Mazzarino al Cardinale Grimaldi, p. 417 – Lettera del Re Filippo IV al Principo D. Giovanni sun fagituolo, p. 418.

# LIBRO SETTIMO

Il Conte d' Ognate determina di conquistare Portolongone, p. 420 - Lo partecipa alla Corto e questa lo approva , p. 421 - Si prepara per la spediziono, p. 422 - Varii giudizii si fanno sull' armamento del Conte, ivi - Muovo da Napoli, p. 423 - Aspetta D. Giovanni con la squadra di Sicilia a Gaeta, ivi - Da ordini al Conto di Conversano di espugnaro Piombino, p. 424 - Sbarca all' isola d' Elba ed occupa Capelibres , ivi - Il Conversano assedia Piombino, p. 425 - Il Conte d' Ognate stringe d'assedio Longone, p. 426 - Deserizione dell' isola d' Elba, p. 427 - Gl' italiani attaccano il primo fortino, e scoppiano le mine, ivi - Gli spagnuoli a'impadroniscono del secondo, p. 428 - Gl' italiani riprendono il loro posto, ivi - Gli alemanui e gli spagnuoli si impadroniscono degli altri fortini, p. 429 - Il Novigliè, governatore della piazza assediata, con continuo sortite cerca impodire i lavori degli assedianti, p. 430 - Il Conte delibera la immediata espugnaziono di Piombino, ed invia soccorso al Conversano, p. 431 - Il Conversano s'impadronisce di Piombino, p. 432 -Passa sotto Longone, p. 433 - Morto di Cusano ed occupazione della Caponera, p. 434 - Cavo fatto apriro dal Novigliè per mettero al converto la gua gione, p. 435 - Arrivano al campo i fratelli del Gran Duca di Toscana, p. 436 - Il Novigliè corca persuadere il presidio alla resistenza, p. 437 - Giannettino Dorig dà la caccia ad una galera francese che viene in succorso degli assediai, o la incendia, p. 439 – Il Conto ordina la costruzione delle mine per sorprendere la piazza, p. 440 – Esorta il Novigilei alla resa, p. 442 – Il Novigilei manda due cavalieri per trattare la resa, p. 443 – Si cenchinule la resa, p. 444 – Gli spagmoli s'impossessamo di Longone, p. 445 – Si ritirano le flotte, rii – Ol' interessati degli arrendamenti l'amon inutili pratche presso il Conte per far riporre le gabelle, p. 446 – I/Ognate tenta umiliare il Cavarzano, p. 447 – Si adopera onde inumarai sell'amine del popola faccado grazio, p. 448 – Vicin rimosso dal governo del regno e gli succede il Conte di Castriglio, p. 449 – Cagione del 10 su richiamo alla Corte, iri.

FINE BELL' INDICE.



# ERRORI

Pag. 13, v. 32 - affascinato affascinata v. 33 - lusingato lusingata se slessa v. 35 - se stesso 33, v. 24 - picciolo miglia picciole miglia v. 37 - ambito di esse ambito di essa 47, v. 2 - che à ciò che a ciò ai quali v. 13 - a quali irremissibilmento 50, v. 25 - irremisibilmente

v. 29 — Summaria

53, v. 29 — in corserva del Cardinale e del Duca

Sommaria

b 58, v. 33 — le merce di le mercedi c 68, v. 27 — alla forme alla forma c 82, v. 36 — Corvo Sulluzzo Corvo Salluzzo

89, v. 34 — pretensioni, dei nobili,

9 90, v. 10 — invocati invitati
v. 35 — Bianco... Minutoto
91, v. 9 — participarlo parteciparlo

v. 15 — consiguirla conseguirla 9 5, v. 40 — effigia effigie 9 8, v. 32 — Donzalli Donzelli

118, v. 43 — certelle cartelle
129, v. 57 — dalla trinciera della trincera
131, v. 25 — torriore torrione

134, v. 36 — in qualsiroglia ne qualsiroglia 136, v. 5 — soprannarrata sopranarrata 152, v. 13 — monizioni munizioni

> 137, v. 26 — disaggi disagi

> 178, v. 8 — dato al Conte disagi di fatto

7 182, v. 26 — qual ordine supposto qual ordine, supposta 7 189, v. 15 — occodiranno accudiranno 9 199, v. 34 — il Duca il il Duca di

207, v. 23 — eficacia efficacia
208, v. 26 — accudirono accudivano
220, v. 18 — atterrisse: alterrisce:
228, v. 31 — poroles paroles

v. 32 — appréhension appréhension
v. 32 — et pe me et de me
232, v. 32 — intelliganze intelligenze

238, v. 38 — furon fatti furon fatte 210, v. 18 — di fatti nel suo tra i fatti del suo

ıca

| N 0/2 - 10 V                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Pag. 243, v. 18 - cose                         | case            |
| <ul> <li>251, v. 36 — quarto carico</li> </ul> | quarto, carico  |
| <ul> <li>252, v. 38 — sopragiunta</li> </ul>   | sopraggiunta -  |
| 253, v. 36 - sepultura                         | scpoltura       |
| 264, v. 39 - dalla qiuete                      | della quiete    |
| 268, v. 15 - del Vicerè                        | dal Vicerè      |
| 278, v. 29 — 1647                              | 1648            |
| > 293, v. 14 - la Pace                         | la pace         |
| <ul> <li>315, v. 39 — diciasette</li> </ul>    | diciassetto     |
| 316, v. 41 - di Molach                         | di Molech       |
| 350, v. 20 - di Falco il Duca                  | di Falco, il Du |
| 365, v. 9 - ejus bonae                         | ejus bona       |
| 367, v. 36 - Questi furono                     | Questi crano    |
| 371, v. 21 — tirare e se                       | tirare a se     |
| > 379, v. 30 - scritte                         | indiritte       |
| 384, v. 34 — Alva                              | Alba            |
| 397, v. 34 - broibiscono                       | proibiscono     |
| 3 425, v. 3 — leggieri                         | leggiere        |
| > 427, v. 7 - Portoferraro,                    | Portoferraio,   |
| 3 430, v. 23 - levaroro                        | levarono        |
|                                                |                 |





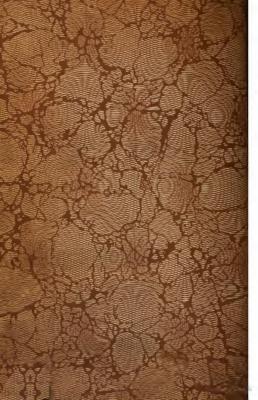



